

78+ 11115



## DELLA CONDIZIONE

DE'

# ROMANI VINTI DA' LONGOBARDI

E DELLA VERA LEZIONE D'ALCUNE PAROLE

DI PAOLO DIACONO

INTORNO A TALE ARGOMENTO "

DISCORSO

# DI CARLO TROYA

Edizione Seconda

CON OSSERVAZIONI
D1 FRANCESCO REZZONICO

ED APPENDICE DELL'AUTORE

# MILANO

DALLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA DE' CLASSICI ITALIANI
MDCCCXLIV

NEW York Padlic Tierare THE ROW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR. LENCK AND
THE SOM TO SOME THE SOME THE

MEW York PLOUIC PRESERVE

## AI LETTORI

Îl nome di Carlo Troya suona chiaro ed illustre non solo nella nativa sua Napoli, ma per tutta Italia, che in hit riverisci un dei più doite leaboriosi conocciori del Medio Evo. Allo uni del quale egli consacrò l'intera sua vita, interrogando nelle bibioteche e negli archivi, principalmente della nostra penisola, i documenti più reconditi di quell'età misterioza ed oscura.

Frutto di sì nobili fatiche intraprese il Troya una Storie d'Itelia del Medio-Evo, che non dubitiamo raccoglierà in sè il fiore di un'immensa erudizione congiunta ad un raro acume di critica

filologica e storica.

E non fallace preludio ne sono già quattro voluni ove a guisa di introduzione si narrano le vicende dei Barbari che disertarono l'Europa e distrussero l'Impero romano: ma più ancora il Discorso sulla coodinione dei Romani vinti dai Longobardi. Nel quale Discorso il chairistimo Autore non solamente svolge con mannigliosa dottrina l'argomento che si era proposto, ma tesse quasi una computata storia del diritto barbarico in Italia.

Noi pensammo pertanto di giovare aibuoni studi riproducendo pre le stampe quel Discosso che contine la sopienza di molti voluni, e potrà preservarei da molti errori a cui non seppero sotterai anche unonini ditintismis. E perchè la nostra ristampa foste di maggior giovamento vi abbiamo pur comprese primamente Le Osservazioni che intorno a quel Discosso pubblicava il Consigliere Prancesco Rezonico nel Giornale dell'Institut Lombardo-Veneto, poi un'appendice del Troya in risposta a' dubi promossi dal Resonico, finalmente alcuni Cenni di queri'ultimo ull'Appendice del Troya. E in ciò godiamo di offerire agli Italiani un esempio imitabile dimodo dignitoco con che si dovebboro agliare le questioni letterarie e scientifiche. Non abbiamo poi dimenticato undici nuove Leggi di Rachi e Atolio Re del Longobardi scoperte dal Troya e da lui riprodotte nella suddetta Appendice.

Quanto all'esecuzione ci siamo studiati che la nostra edizione riuscisse per una parte esatta e compiuta, e per l'altra abbastanza pulla ed economica. Niente abbiamo tolto, aggiunto o variato agli scritti da noi riprodotti, e ne abbiamo rispettato persino la diversa ortografia.

Diremo ancora che la presente ristampa fu eseguita col pieno consentimento del signor Troya; dal quale ci dispensava la legge, non il debito di naturale equità e di osservanza verso il chiaris-

simo Autore.

Possano le nostre cure trovar favore presso ai cultori delle scienze storiche, ed accendere maggiormente fra noi l'amore per gli studi gravi e severi.

GLI EDITORI MILANESI.

#### DELLA CONDIZIONE

# DE' ROMANI

## VINTI DA' LONGOBARDI

Uno de' punti che vuolsi meglio fermare nella Storia d'Italia del Medio-Evo, è la condizione civile de' Romani vinti da' Longobardi. Ad esporre intera ed innanzi tratto la mia opinione, dico, senza più, che nelle provincie conquistate da' Longobardi gl'ingenui e liberi, ossia i cittadini Romani, perderono (degli Ecclesiastici e de' patteggiati. ovvero di quelli che si diedero a' nemiei, parierò separatamente) ogni ombra di cittadinanza Romana, ogni Magistrato della propria nazione, ogni pubblico uso così del Codice Giustinianeo come di qualunque altra lor legge nativa. Dico altresi che que' cittadini Romani, di proprietari ch'essi erano delle terre d'Italia, vidersi ridotti allo stato servile de' Coloni e propriamente degli Aldii, genere mezzano fra' liberi ed i servi appo i Germani. Un servo in Germania era privo della sola qualità di cittadino, cioè di guerriero. Non eosi lo schiavo Romano, che le antiche leggi aveano spogliato di qualsivoglia prerogativa eziandio dell'umanità. sebbene già da gran tempo la religione Cristiana s'andasse tutto di affaticando per restituire quelle afflitte generazioni TROYA, Cond. de' Romani, ec.

alla diguità della natura umana. Il perchè la conquista Longobarda sollevò infiniti stuoli di schiavi Romani ad una miglior condizione; ma per ora io non debbo trattar di questa, ed il fine della presente scrittura è solo d'esporre le vicende non liete de' cittadini Romani caduti sotto la potestà d'Alboino, di Clefe e de' Duchi.

So che fin qui gli uomini dotti, dal Muratori fino al Signor di Savigny, tennero contraria sentenza, credendo che Clefo ed i Duchi avessero conceduto la cittadinauza Romana, il godimento delle Romane leggi ed anche il dominio delle terre a' vinti : ne ignoro che molte argomentazioni s'addussero per mettere in luce, se a Dio fosse piaciuto, la durata delle Curie Romane, ossia degli Ordini o de' Senati provinciali nelle città del regno Longobardo. Pur nuovi ed accurati studi potranno chiarire del tutto un argomento che oramai s'avea per manifesto e per non più degno di miglior esame. A tale uopo sembra dover non poco giovare l'autentica lezione d'alcune parole di Paolo Diacono: il vero nondimeno si può raggiungere anche per altre vie, ciò che io tenterò, notando i principali fatti risguardo alla cittadinanza Romana presso i Longobardi ed i Franchi, stati Signori l'un dopo l'altro d'Italia.

# \$ I. Anni 358-418.

Stabilimenti conceduti dagl'Imperatori a' Barbari nelle Gallie.

I Franchi Salici aveano passato il Reno, e s'erano stabiliti nelle Gallie verso il tempo di Costanzo Cloro, padre di Costantino. Giuliano Imperatore nel 358 concede a' Salici di potervi abitare se, fedeli all'Imperio, combattessero contro i suoi nemici; ed assegnò loro in qualità di Gentiti e di Leti le terre già da essi occupate nella Tossandria del Belgio. Così vissero per lunga stagione i Franchi, guerreggiando in favor degl'Imperatori ed apprendendo la lingua e la militar disciplina di Roma. I Romani costumi ed anche la religione Cristiana penetrarono prima di Clodoveo in mezzo a que' Barbari; alcuni de' quali si congiunsero in matrimonio con le cittadine Romane de' paesi prossimi al Reno (4).

I Visigoti ottenner di poi dall'Imperatore Onorio un'altra porzione delle Gallie a titolo di Federati, e però divisero come Ospiti de' cittadini Romani, chiamati anch' essi Ospiti. le terre, a cui si diè il nome di Sorti Visigotiche. In tal modo i due popoli abitarono separatamente il medesimo suolo, avendo ciascuno le proprie sue leggi ed i suoi particolari usi. Un'altra porzione delle Gallie toccò a' Borgognoni, che Onorio accolse nel novero de' Federati dell'Imperio; ed essi parimenti divennero gli Osniti de' Romani, e possessori delle Sorti Burgundiche.

## \$ II. Anai 418-493.

#### Childerico e Clodoveo.

1 Franchi Salici, circa l'anno 448, ridussero in iscritto la loro legge (2), diversa dall'altra che indi prevalse appo le tribù de' Franchi detti Ripuarj. Fuvvi chi credette aver Childerico padre di Clodoveo emendato la legge Salica (3): ma gli antichi prologhi di questa ne attribuiscono l'onore solamente al figliuolo. Childerico dilatò le armi de' Franchi fin verso la Loira; e' tolse la città d'Orléans ad Odoacre, col quale poscia strinse amistà (4), e fece altre conquiste. ma per breve ora, nelle Gallie. Fu quello certamente il tempo nel quale concedè alle Chicse Cattoliche, tuttoché idolatra, le decime di cui si parla in un Capitolare del suo nipote Clotario (5).

<sup>(1)</sup> Storia d'Italia del Medio-Evo, Vol. I, pag. 1254. - Io la ricorderò sovenie per non ripeiere molte delle cose già dette.

<sup>(2)</sup> Ivi, p. 1009. (3) Le Grand d'Aussi, Mémoires de l'Institut, tom. III, pag. 393; Sciences morales. (4) Storia d' Italia, I, p. 1252 e 1267.

<sup>(5)</sup> Vedi il seguente \$ XVIII.

Quando gli Eruli ed i Turcilingi d'Odoacre si furono impadroniti di Roma ed ebber diviso alla maniera de' Visigoti e de' Borgognoni le terre d'Italia, Clodoveo, essendo già caduto l'Imperio d'Occidente, mosse contro i Romani, soggiogandone alcuni con la forza ed allettandone altri con le pratiche alla sua parte. Qui non entrerò nelle dispute istoriche del Conte di Boulainvilliers e dell'Abate Dubos, rendute famose per l'intervento di Montesquieu, e poi degl'ingegni più nobili d'Europa, nelle quali alcuni affermarono che Clodoveo, a conseguire il dominio delle Gallie, non adoperò se non le violenze o gl'inganni, ed altri se non l'umanità e l'ingegno. Egli nondimeno combattè contro il Romano Siagrio, e l'uccise dopo la battaglia di Soissons; la guerra perciò fu cagione di molti danni a' partigiani del crollato Imperio, ed in principio il vinto Romano ebbe a patirne tutte le calamità.

Troppo vaste per tanto erano, al giudizio di Montesquieu (4), le Galliche terre, nè i Franchi avrebber potuto prenderie tutte: ne presero adunque fra' tumulti della guerra ciò che loro piacque, massimamente di quelle spettanti al patrimonio degl'Imperatori, e lasciarono il resto a' Romani antichi possessori. E tosto la città di Reims, ove sedea San Remigio, ed i vicini popoli diedersi a Clodoveo, si ch'egii signoreggio in poco d'ora fino alla Senna, mentre Teodorico, re degli Ostrogoti, seacciava gli Eruli dall' Italia, e ne dividea nuovamente le terre, pigliando pe' suoi le Sorti Ostrogotiche.

## § III. Anni 493-496.

La tegge Salica del Manoscritto di Wolfembuttel.

Clodoveo, già padrone delle provincie più nobili, cercò i modi più acconci a rafforzare il suo dominio non solo su' Romani, ma su' Franchi. Prese dunque a riformare la leggo Salica, e promulgò i primi sessantadue titoli di quella cho

(1) Lib. XXX, cap. vni.

trovasi nel Manoscritto di Wolfembuttel dato in luoe dall' Eccardo (1). Niuna traccia si scorge di Gristianesimo in tal Manoscritto, e si per questa come per altre ragioni ottima sembra la congettura di chi (2) lo tiene per una copia della legge Salica seritta innanzi al battesimo di Clodoveo.

Egli è vero che in questa copia di Wolfembuttel scorgesi la signoria del Re allargata fra la Loira e la Foresta delle Ardenne, allor detta la Carbonaria, il che non avvenne se non dopo la sua conversione alla credenza di S. Remigio: ma il copista visse dopo i tempi di Colario, figliuolo di Clodoveo, e quando trasse da un più antico esemplare la sua copia, segnò i confini del regno quali essi crano a' suoi giorni.

#### S IV.

Il dritto Romano chiamato in sussidio della legge Salida da' Franchi.

Searsa, ristretta e troppo agreste anoora è questa prima legge Salica di Clodoveo per uu popolo giunto al grado in ui si trovavano i Salici dopo un lungo soggiorno fra' Romani delle Gallie. Laonde opinava il Gonte di Buat (3), e con grande apparenza di vero, esser la legge Salica un si speciale diritto, che non impedisse a' Franchi di chiamar'sovente in sussidio il Romano in molti degli svariati usi della vita. Il Codice di Tedosio formava la parte principalissima del Romano dritto nelle Gallie: i Franchi, secondo le occorrenze, ne traevano consiglio e lume così nelle private come nelle pubbliche faccende, cresciute col crescer del regno; a tal modo le leggi di Roma non erano autorità sory'essi, ma scorta solo ed esempio.

<sup>(1)</sup> Leges Francorum et Ripuariorum. Francfort, 1720.

<sup>(2)</sup> Le Grand d'Aussi, loc. cit. pag. 382-467.

<sup>(3)</sup> Les Origines de France, IV, p. 220. Paris, 1757.

## § V. Anni 493-496

## I Romani viventi a legge Salica.

Non pochi Romani, e specialmente i soldati di Siagrio, s' unirono per l'opposito d' Franchi, e ai fecero Barbari. Clodoveo aumentò in questa guisa l'esercito de' Franchi; ciò che altra volta presso i Geti o Goti avea operato spesso, e spesso tentato Decebalo. Nelle Gallie, simiglianti uomini si conobbero dopo Clodoveo, e propriamente, come dirò, sotto il re Dagoberto, col nome d'uomini vienati a legge Salica; qualità che alcuni han voluto negare a que' Romani, credendo per via d'arbitrarie correzioni degli antichi testi della legge Salica (1) restringerne il privilegio a' soll Barbari Germanici non appartenenti alla lega de' Franchi.

Si fatta incorporazione di Romani tra' Salici fu parziale, non generale; nè può risguardarsi altrimenti che come l'effetto d'un favore del Re, o come l'adempimento d'un qualche patto di guerra. Immenso errore fu il giudicare che i Romani potessero a lor talento lasciar la legge Romana per vivere a legge Salica nelle Gallie. Il popolo de' Gallo-Romani, possessore di terre particolari e diviso affatto d' Franchi, durò ivi fino al decimo secolo, ma sempre nell'abicione politica da cui per cinque o sei secoli non fu possibile il liberarsi, e della quale or mi farò a favellare.

## § VI. Anni 493-496.

Il guidrigildo minore pe' Romani che non pe' Franchi.

Clodoveo, nato e nudrito fra' Romani e da molti di essi chiamato alla signoria, non altra mercè seppe concedere alla loro nazione, se non il dichiarare che la cittadinanza Ro-

(1) Vedi S LXXV.

mana valesse la metà meno della cittadinanza de' Franchi, Leggesi nel Manoseritto di Wolfembuttel, che il guidrigildo pagabile da chi uccideva un cittadino Franco fosse il doppio del guidrigildo pagabile dall'uccisor d'un Romano possessore (1). Anche minore fu il guidrigildo pe' Romani di Clodovco appellavansi tributari, cioè i poveri ed i plebei, debitori della capitazione ovvero del testatico al fisco imperiale (2). Dugento soldi pagavansi per l'incendio della casa d'un Franco, e soli cento per l'incendio della casa d'un Romano (3): e se si Romano fosse accusato di tal delitto, doveva o trovare alla maniera de' Franchi una schiera di giuratori della sua innocenza, o metter la mano in una caldaia d'acqua bollente (4). Il plagiare, o sosia il vendere un cittadino Franco per servo, era misfatto di dugento soldi, e di cento il plagiare un Romano (5).

Ed ecco; una sola parola della legge Saliea distrugge le fondamenta del dritto criminale Romano, surrogando le pene pecuniarie alle corporali minacciate dalla legge Cornelia de' Sicarj contro gli omicidi; e crea un nuovo dritto politico, sovrapponendo un popolo nobile per la magior tassa del guidrigido ad un popolo ignobile per la maior tassa. Beffarda fu dunque la concessione d'una cittadinanza Romana presso i Franchi; e quando il grosso de' popoli delle Gallie volle aspirare ad una miglior condizione civile, non pote aspirare se non a naturarsi Franco, implorandone la grazia dal Re; la quale si concedè a pochi, non a tutti, altrimenti sarebhe assai presto svanita l'orgogilosa distinzione de' Franchi vincitori e de' Romani o vinti o risguardati come vinti, la quale durò per tanti secoli, prolungando l'avvilimento politico delle razze soggette.

Molti e gravi scrittori han tolto a celebrare la felicità de' Galli rimasti a quel modo Romani sotto Clodoveo, ricora

<sup>(1)</sup> Tit. XL, § 1.

<sup>(2)</sup> Eodem titulo, § vi.

<sup>(5)</sup> Tit. XVI, \$ 111.

<sup>(4)</sup> Eodem titulo, S vi.

<sup>(5)</sup> Tit. XXXVIII, & vi.

dando le infami rapine de' Magistrati dell'Imperio ed i delitti dell'abboninevole Seronato, non che le precedenti fughe de' Romani descritte da Salviano, e soprattutto de' cittadini poveri e plebei, cioè de' tributari, verso il paese de' Gott. Secondo tali scrittori, Clodoveo liberò i Romani da' più .indegni balzelli, e feceli sicuri delle loro proprietà, si che per opera del nuovo Principe le generazioni degli antichi abitanti conseguirono di poi una invidiabile tranquiilità con una onesta ricehezza nelle Gallie. Ma i popoli o non perdono gianmai o riacquistano aleuna volta la memoria della passata loro grandezza; e dal potersi chianare cittadini Romani al veder tassata la propria vita una metà meno di quella d'un Franco, la differenza era grande, per non dir l'oltraggio ed il danno.

#### § VII. Anni 496-510.

Battesimo di Clodoveo, - Giunte alla legge Salica.

Dopo aver soggiogato i Romani, Clodoveo si rivolse contro i Bavari e gli Alemanni. Vinseli nella battaglia di Tolbiac, ed assoggettolli al regno de' Franchi. Allora Clodoveo piegò il capo dinanzi a San Remigio, e con la maggior parte de' suoi Franchi ricevè le acque del battesimo. I Vescovi. che in ogni tempo aveano riscosso la venerazione de' Barbari nelle Gallie, ottennero sull'animo de' Franchi la signoría che serbarono per lunga età, e divennero appo essi gl'intercessori pe' Romani. Ciò indusse gli altri Romani che sulle rive della Loira parteggiavano tuttora per l'Imperio, sebbene privo di capo, a chiamar Clodoveo; esempio imitato, per quanto credesi, dagli Armorici. Così l'avventuroso figliuolo di Childerico distese i suoi drappelli sino alla destra riva della Loira, e si pose a fronte de' Visigoti d'Alarico Re, autore del Breviario, i quali tencano la sponda sinistra di quel fiume.

La vittoria di Vouglè presso Pottieri (Alarico ivi fu vinto ed ucciso) apri a Clodoveo il cammino verso i Pirenei, ed insegnò a' Romani delle Visigotiche provincie, che la loro vida, grazie al guidrigildo, valea la metà meno di quella dell'ultimo guerriero tra' Franchi. Non è questo il luogo a dover cercare se Clodovco sottoposti avesse al guidrigildo i rimasugli de' Goti non fuggiti dalle Gallie. Certa cosa è ch'egli, quando si vide Signore di quasi tutta la regione dopo il suo battesimo, aggiunse tredici nuovi titoli alla legge Salica (4), senza nulla rimutare nell'obbrobrioso guidrigildo pe' Romani.

#### 8 VIIIv Anni 510-511.

#### Crudeltà di Clodoveo contro i parenti.

Rimaneva solo a vincere i Borgognoni, senza i quali Clodoveo si avrebbe recato in mano la dominazione di tutte le Gallie. Ma egli giudicò doversi prima liberare de' propri parenti, che sovrastavano a parecchie piecole tribù di Franchi, abitanti verso Colonia, non che ad altre, sparse negli spazi tra le boeche del Reno e della Somma. Cararico regnava nel territorio degli antichi Morini, e fu l'uno de' primi a cader sotto i colpi di Clodoveo. Ranacario, il quale risedeva in Cambrai, non seppe schivar meglio le insidie del Salico; Sigeberto ed il suo figliuolo Clodorico ebbero la medesima fine in Colonia. Questi denominavansi propriamente i Franchi Ripuari, ovvero abitanti delle rive del Reno, che l'Abate Dubos (2) sospettava essere un mescuglio di Franchi Salica e di soldati delle legioni poste a guardia del fiume; Romani, che nella ruina dell'Imperio s'accomunarono co' Barbari e furono accolti nella loro cittadinanza. Checchè sia di ciò, Clodoveo non godè lungamente del frutto di tante crudeltà, e morendo lasciò divisa la Monarchía tra' suoi figliuoli Childeberto, Clotario, Teodorico e Clodomiro

<sup>(1)</sup> Epilogus apud Eccardum.

<sup>(2)</sup> Hist. critique, I, pag. 327.

#### \$ 1X. Apri 511-515.

## Le formole d'Angiò.

Se un minor guidrigildo rendea vile il Romano al confronto del Franco, lo stesso guidrigildo concedea nondimeno una cittadinanza e la proprietà delle terre, come altresi l'uso delle native sue leggi al Romano. Tra gli effetti di tal concessione fuvvi la durata delle Curie o degli Ordini di ciascuna città venuta in balia di Clodoveo nelle Gallie. Sebbene alcuni scrittori Francesi negato avessero la conservazione di tali Curie sotto i Franchi, pur tuttavia molti documenti l'attestano, de' quali è più antico ed insigne la raccolta delle Formole Andegavensi, ovvero della città d'Angiò, scoperte dal Mabillon (1), Furono copiate nel 681, ma più d'una volta ricorre in esse la menzione del quarto anno di Childeberto. Se questo Re fu il figliuolo di Clodoveo. come pensò da prima l'illustre scopritore, tali Formole si raccolsero nel 545; se fu Childeberto II, appartengono all'anno 578. Sia lecito a me di stare alla prima sentenza. che veggo approvata da' più dotti (2).

Chestanto (così fiagesi nella prima formola) si presentò innanzi alla Curia, che secondo il costume risedeva nel Foro Andegavense. Ivi erano il difensore, il principale, il curatore, il maestro de soldati ed il diacono amanuense. Colni chiese il permesso di registrar nelle geste municipati un contratto di dote; al che rispose il difensore con tutta la Curia, essere i registri aperti al piacer di Chestanto. Dalla finzione d'una formola si raccoglie il vero suo uso; ed in quella già si scorgè una gran mescolanza di parole tratte dalla legge Salica, si come le voci d'atlodio e d'ammallare, ossia di stare in giudizio.

Chi nel leggere una tal Formola, e tutti gli altri docu-

<sup>(1)</sup> Analecta, tom. IV, stampato nel 1685.

<sup>(2)</sup> Nouveau Traité de diplomatique, III, p. 303, 304.— Gerberti Iter Alamannicum, etc. p. 238. Typis Saucti Blasii, 1765.

menti ove si parla di Cwrie, non direbbe che queste non fiorissero nel sesto secolo tra Franchi? Ma erano vani suoni e bugiarde apparenze di cose Romane, il Franco era il vero ed il nobile cittadino in Angió, tenendovi la preminenza che gli conferivano le vittorie del suo popolo sopra i Romani e sopra i Barbari, nè altro vi poteva il Romano se non contentarsi delle larve d'una cittadinanza, il cui principale diritto era di registrare i contratti ed i testamenti nelle geste municipali.

## S X. Anni 5:5-534.

Leggi de' Ripuarj, de' Bavari e degli Alemanni. —
I Tavolarj della legge Ripuaria.

Childeberto e Clotario venivano intanto di mano in mano accrescendo, secondo le opportunità, la legge Salica, ma lasciando sussistere il minor guidrigildo, vergogna del nome Romano. Il loro fratello Teodorico propagò presso altre genti questa vergogna, quando egli fece ridurre in iscritto, così afferma l'antico prologo pubblicato dall' Heroldo (4), le consutudini ed i riti de l'aranchi Ripura; La legge di costoro pose dugento soldi per multa dell'uccisione d'un lor cittadino, c cento sessanta per l'omicidio d'un forestiero o viaggiatore (adcena) Borgognone, Alemanno, Frisone, Bavaro e Sassone (2); ma soli cento per la strage d'un Romano avveniticio (3).

Il silenzio della legge intorno alla pena d'aver ucciso un cittadino Romano abitante in Colonia e suddito de' Ripuarj, sembra confermare il sospetto dell'Abate Dubos, che i Romani si fossero incorporati quivi nella cittadinanza de' Franchi. Ma, se questa incorporazione avvenne, in assai piccol conto s'ebbe da indi in quà il nome Romano presso

<sup>(1)</sup> Originum et Antiqq. Germanic. Basileac, 1557.

<sup>(2)</sup> Til. XXXVI, S t, n, 1v.

<sup>(3)</sup> Eodem titulo , S un.

i Ripuari: Perocehè ivi s'affrancavano i servi col permetter loro di gittar per aria un danaro alla presenza del Re: chiamavansi perciò Danariali, e diventavano liberi come ogni altro Ripuario (4). Non così degli altri, che dicevansi Tavolari perchè affrancati avanti a' Sacerdoti con le tavole o scritture fatte secondo la legge Romana (2), cioè secondo il Codice Teodosiano, col quale appo i Ripuari vivea la Chiesa (3) come nel rimanente delle Gallie, I Tavolari, sebbene il Codice Teodosiano agli affrancati dinanzi all'altare concedesse piena ed intera la cittadinanza, erano tuttavia di condizione assai minore; nè poteano, pena dugento soldi, presumere di gittar per aria il danaro al cospetto del Re (4): i figliuoli anzi, nati da un Ripuario e da una Tavolaria, doveano tenersi come prosapia declinante sempre ad una qualità inferiore (5). Nel paese de Bavari e degli - Alemanni, o degli Svevi occidentali, non v'erano Romani d'alcuna sorta; e però niun motto se ne fece nelle leggi che Teodorico diè altresì a questi due popoli.

#### S XL Anni 5:5.534.

Leggi personali e territoriali appo i Barbari.

Prescrive la legge de' Ripuari (6), che se alcun Franco od Alemanno o Borgognone, od uomo di qualunque altra razza, dimorante fra Ripuari, fosse chiesto in giudizio, si dovesse difendere non secondo la legge del luogo, ma secondo la sua propria e natía. Ecco un esempio manifestissimo di ciò che presso i Franchi si chiamò vivere a legge personale d'un popolo, e non a legge territoriale del pae-

<sup>(1)</sup> Leg. Ripuar. 1it. LVII. S. 1.

<sup>(2)</sup> Ibid. tit. LVIII, S i.

<sup>(3)</sup> Vedi S XVL

<sup>(4)</sup> Leg. Ripuar, tit. LVIII, § 1. (5) Eod. tit. S x1: Ad inferiora declinetur.

<sup>(6)</sup> Tit. XXXI, \$ in.

se Grandissimo incomodo fu questo, che forse non pote schivarsi, di dar vigore a tante leggi diverse in un medesimo regno; ed il tempo vie meglio ne chiari gli orridi effetti, non essendo i Franchi addottrinati nell'arte con cui speano gli antichi Romani o lasciare a' popoli soggiogati una gran parte dell'esser loro civile, o farli tanto Romani quanto i Galli. Non altra scienza ne altro modo aveano le gnti d'origine Germanica intorno a ciò se non il guidrigildo, graduato con varie tasse, capaci di mantenere la loro speriorità sulle vinte nazioni, e di concedere a ciascuna, volendo, una minor cittadinanza con una orgogliosa protezione.

## § XII. Anni 534-543.

## Fine del regno de' Borgoynoni.

Essendo mancato a' vivi Teodorico, il suo figliuolo Teodeberto unissi co' due zii Childeberto e Clotario contro i Borgognoni. La fortuna di Clodoveo non venne meno alla sua stirpe nella nuova guerra, ed in breve i Franchi s'impadronirono del regno illustrato dal legislatore Gondebaldo; poscia i tre Principi sel divisero, sottomettendo Borgognoni e Romani al quidrigildo. La legge, che quel Gondebaldo avea data a' suoi popoli, fu loro permessa da' vincitori, e permesso l'uso del Codice Teodosiano e de' Compendi che se n'erano compilati. Perciò dopo la conquista di quel regno vidersi ad un tempo in vigore negli Stati de' Franchi le loro proprie due leggi Salica e Ripuaria, e quelle de' Romani e de' Borgognoui, come altresi de' Bavari e degli Alemanni soggetti a' figliuoli di Clodoveo, Vienna del Delfinato, Capitale già di Gondebaldo, ritenne i vani onori della Curia, e nel 543 Ansemundo ed Ansleubana vi fondarono, sapendolo questa, il Monastero di Santo Andrea (1).

<sup>(1)</sup> Sciente Nobili Senatu Viennensi. — Le Lièvre, Hist. Viennens., P. 9 — Balut. capit. II, 1433. — Bréquigoy, Chartae et Diplomat. Num. 24.

#### S XIII. Anni 543-560.

Condizione speciale de' Vescovi e degli Ecclesiastici presso i Franchi.

Teodorico nelle tre leggi da lui promulgate avea stabitito il guidripido per gli Ecclesiastici secondo il rispetto che per essi professavano i Franchi. La vita d'un Suddiacono ucciso valeva il doppio che non quella d'un cittadino Ripuario: un Diacono si pagava ciaquecento soldi; seicento un Prete, se nato non servo, e novecento un Vescovo (4). Doppia similmente fu nella tegge de Bavari la composizione degli Ecclesiastici (2). Le leggi degli Alemanni punirono l'uccisore d'un Vescovo come se questi fosse un Duca della lor gente (3).

Noi non siamo sicuri se il testo delle tre leggi di Teodorico ci sia pervenuto com'e' le scrisse. Poco monterebbe per altro far sopra ciò una più sottile disquisizione in questo luogo, sapendosi che tale dopo il battesimo di Clodoveo fu la mente de' popoli soggetti, aver cari e venerara i Vescovi. Clotario rivide le leggi degli Alemanni, e sembra essere stato il Primo di questo nome, cioè il figliuolo di Clodoveo, non il Secondo, al quale nacque il Re Dagoberto, che riformolle di bel nuovo insieme con le altre del regno de' Franchi.

## § XIV. Anni 543-560.

La legge Salica del Manoscritto Schilteriano.

Nelle Giunte di Clotario I e di Childeberto I alla legge Salica s'ha parimente, che il guidrigildo tassato pe' Vescovi

<sup>(1)</sup> Leg. Ripuar, 111. XXXV.

<sup>(2)</sup> Leg. Bajuvar. tit. I. cap. viii, ix, x.

<sup>(3)</sup> Leg. Alaman, tit. XII.

fu di novecento soldi. Così apparisce da un Manoscritto, donde lo Schilter (1) prese una copia della legge Saliea, differente in molti e non lievi punti dal Manoscritto di Wolfembuttel. Nella Schilteriana fra le altre cose parlasi della religione abbracciata da Clodoveo; e però credesi che in questa copia si fossero con maggior cura descritte le mutationi fatte dopo il suo battesimo nella legge Salica. Se presti fede agli antichi prologhi (2), Childeberto v' aggiunse quattro suoi titoli (3), e Clotario dieci; si che questa n'ebbe novantatre fino alla novella correzione del Re Dagoberto nel settimo secolo.

#### 8 XV. Anni 543-56o.

#### I Convitati del Re nelle Gallie.

La maggior novità che risulta dalla Schilteriana, risguarda i Romani, fra' quali or comparisce l'ordine de' Coweitati del Re (4). Clodoveo forse, già divenuto Cristiano, ad alcuni più nobili o fedeli di si fatti Romani avea conferito un tal titolo, del quale nondimeno il Manoscritto di Wolfembuttel non fa niuna parola. Dopo Clotario e Childeberto i Convitati del Re conservarono il grado loro nelle susseguenti emendazioni si di Dagoberto e si di Carlomagno. La vita d'ognuno di essi ottenne un prezzo doppio di quello cheavea la vita d'un semplice possessore fra' Romani; grande simolo a' desiderj ed alle ambizioni di costoro. Gli sterili coori delle Curie più non giovarono a' Romani, quando al-cuni fra essi ottennero d'entrar nella Corte de' Re. Sol col-



<sup>(</sup>i) Thesaurus Antiqq. Teutonic. t. II. Ulnne, 1727. Vedi iit. LXXVII, \$1-Pe Vescovi propriamente manca, perchè il testo è lacero in quesio luogo; na il guidrigildo d'un Prete è di seicento, e quello d'un Discono di trecento soldi.

<sup>(2)</sup> Apud Heroldum, pag. 1: et Lindebrogium, pag. 247-248.
(3) Quando io scrivea queste parole, non avea veduto ancora le

<sup>(3)</sup> Quando 10 serivea queste parole, non avea vedulo ancora le nuove Giunte alla legge Salica, trovate non ha guari dal Pertz in Olanda.

<sup>(4)</sup> Tit. LXVIII, 5 vt.

l'entravi poteano i vinti agognare alcune cariche; il regio favore anzi concedè loro da indi in qua le più illustri, e so-vente anche in pregiudizio de Franchi, molti de quali non aveano dimenticato d'essere stati fino a Clodoveo compagni e non sudditi d'un Principe, così nella Germania come nelle Gallie. Ma se i Convitati del Re non riuscissero ad ottenere di naturarsi Franchi, la loro vita valea, secondo la Schilteriana (4), la metà meno della vita d'un Franco detto Antrustione, ovvero cortigiano e fedele del Re.

### § XVI. Anni 543-56o.

Ordini de' Romani secondo la Schilteriana

Qui può farsi la numerazione delle qualità diverse concedute a' cittadini Romani dalla legge Salica Schilteriana, senza tener conto de' militari accolti fra' Barbari, e degli altri a cui venne fatto di conseguire la cittadinanza Salica:

- 4.º I Vescovi, tassati col guidrigildo massimo de' Franchi; 2.º I Sacerdoti ed altri Ecclesiastici:
- 8.º I Convitati del Re:
- 4.º I possessori:
- 5.º I tributari.
- 5.º 1 tributary

Di queste cirque generazioni le due prime non aveano a desiderare la cittadinanza Salica. Già i Vescovi aveano parte ne' consigli de' Re; già sedeano in primo luogo nelle radunanze. Clotario, nel riordinar le leggi degli Alemanni, videsi assistito da trentatre Vescovi, da trentaquattro Duchi, e da settantadue Conti. Ed i Vescovi delle Gallie diceano che la Chiesa vivesse in modo speciale a legge Romana, ovvero secondo il Codice di Teodosio (2), non perchè ciò fosse un privilegio de' soli Ecclesiastici, avendo tutti gli altri Romani ottenuto da Clodovoe e da' figliutoli una propria cittadinanza Romana col pubblico uso del pa-

<sup>(1)</sup> Til LXVIII, S vi.

<sup>(2)</sup> Vedi S X.

trio dritto; ma perchè il Codice di Teodosio era pieno di favori e d'esenzioni verso l'ordine Sacerdotale (4).

#### § XVII. Anni 543-56o.

## I Capitolari de' Franchi e la legge Mondana del Medio-Evo.

A scemare i danni della varietà di tante leggi personali delle nazioni appartenenti al regno de' Franchi, s'introdusse l'uso de' Capitolari, ossia delle leggi comuni a tutte. In essi adoperavasi fra le altre formole questa, che si fatti Capitolari avesser vigore sopra ogni plebe (2). I Capitolari adunque divennero una legge territoriale, senza cui non può veramente sussistere uno Stato; e ben presto le molte leggi personali di ciascun popolo avrebbervi recato sì nuova e strana confusione da sconvolgersi affatto qualunque concetto di giustizia distributiva. Nè un Borgognone, per cagion d'esempio, avrebbe con la sua legge Gondebalda potuto rovesciare un provvedimento della Salica, ma solo potea valersi della sua quando tacesse quella de' Franchi, ovvero del popolo dominatore. Lo stesso vuol dirsi della Romana in confronto della Salica; ed in fatti un Romano in molti casi dovea immergere la mano in una caldaia, senza potersi giovare delle pruove legali del suo patrio diritto. Perciò con troppa larghezza si è sovente interpetrata la qualità personale delle leggi appo i Barbari; ed e' sarebbe stato più vero il dire, che prima la legge de' Salici, padroni delle Gallie, poscia i Capitolari fossero territoriali risguardo a tutte le altre leggi personali.

Nondimeno lo Statuto Salico, il Codice Teodosiano ed ogni altra legge così de' Romani come de' Barbari formavano unite insieme un corpo, al quale nel Medio-Evo diessi la denominazione di legge Mondana. Ciò era per discernerla

<sup>(1)</sup> Vedi & LXIV.

<sup>(2)</sup> Edictum Chlotarii II. in Concilio Parisiensi V. Anno 615. Troys. Cond. de' Romani, ec. 2

dalla Canonica, la quale talvolta in Francia ed in Italia chiamossi eziandio Romana, come innanzi dirò, nel significato speciale che Roma ne fosse l'arbitra unica e la custoditrice. L'essersi non di rado preso il dritto Romano degli Ecclesiastici, cioè quello che restringevasi all'ordine Sacerdotale, pel dritto Romano in tutta l'ampiezza, è stato causa di grandi errori, a svellere i quali poco valgono le più e-videnti ragioni e gli sforzi, sto per dire, di molti secoli.

#### S XVIII. Auno 560.

#### Primo Capitolare di Clotario I.

Pruova di ciò che ho esposto fin qui sia il Capitolare pubblicato nell'anno 560, dove Clotario I, provvide non solamente alle necessità (son sue parole) de' provinciali ovvero de' Romani, ma di tutt'i popoli soggetti a lui, che in quel tempo avea nelle sue mani unito la monarchia intera di Clodoveo, come altresi le conquiste fatte dopo costui nelle Gallie da' Franchi. Volle Clotario che la prescrizione di trent'anni, purche principiata in buona fede, valesse in favor degli Ecclesiastici, e confermò le donazioni fatte alle chiese da suo avo Childerico (1). Ancora dispose Clotario, che in assenza di lui dovessero i Vescovi emendare qualunque condanna de' Giudici fino al suo ritoruo; donde si seorge qual fiducia egli ponesse ne' Romani, pervenuti all'onore dell'Episcopto.

Preserisse finalmente il Re che le cause de' Romani si terminassero secondo le Romane leggi. Giò erasi fatto fin da tempi di Glodoveo; ma Glotario, a rimuovere ogni dubio, volle rinnovarne il comando. E però s'ode più volte nel detto Capitolare chiamarsi da Clotario il dritto Romano in sussidio della legge Salica (2): si che ragionevolmente sembrò ad Agatia, storico Greco, il quale serivea negli anni

<sup>(1)</sup> Capit. Chlot. S XI.

<sup>(2)</sup> Vedi § IV.

per l'appunto di Clotario, che i Franchi vivessero cogli ordinamenti, eo' costumi e con le leggi de' Romani (1). Poco il Re sopravvisse al famoso Capitolare: laonde la Monarchia tornò a dividersi fra quattro suoi figliuoli, de' quali Sigeberto ebbe l'Austrasia, e Gontrano il regno conquistato su' Borgognoni.

#### S XIX. Anni 569-573.

#### Alboino in Italia

Già negli ultimi anni di Clotario i Longobardi, collegatisi con Narsete, avevano assaggiato l'Italia. La ferocia de' eostumi e l'indole disumana fecero ehe Narsete dovesse rimandar si tristi ausiliari nella Pannonia, dove teneano la sede. Ma dopo alquanti anni Alboino, Re loro, deeretò di porre a cimento la fortuna delle armi ne' paesi di quà da' monti. L'Italia, mal difesa da' Greci, a' quali piaceva chiamarsi Romani, tremò all'aspetto d'Alboino scendente dalle Alpi Giulie in compagnía de' Sarmati, de' Bulgari, de' Gepidi, de' Sassoni, degli Svevi od Alenianni, de' Pannoni e de' Noriei. Paolino d'Aquileia non sostenne d'aspettar l'arrivo di que' fieri nemiei, e con tutto il tesoro della sua Chiesa riparossi nell'isola di Grado. Quorato di Milano fuggi col suo Clero e con molti Milanesi, come attesta San Gregorio (2), in Genova, Breve fu la vita d' Alboino, inteso più ad espugnar le città d'Italia che a dare stabili ordinamenti alle provincie da lui conquistate. Un tratto generoso di lui fu nondimeno trasmesso alla posterità; dell'aver egli confermato Felice, Vescovo di Trevigi, nel possedimento delle terre spettanti a quella Chiesa, mercè un diploma che alcuni eredettero favoloso (3), e che altri difesero

<sup>(1)</sup> Lib. I, Histor. cap. 2. Edil. Niebbur, pag. 17. Bonn, 1828, in-8. (2) Lib. III, epist. 30: Multi, coacti barbarica feritate . . .

<sup>(3)</sup> Maffei, Verona illustrata, lib. XI, pag. 558 del vol. 1 dell'edi-

zione de' Classici ital.

valorosamente come vero (4). I popoli d'Italia, se eredi a Paolo Diacono, erano cresciuti a guisa di biade (2), tuttochè una ferocissima peste avesse orridamente disertato la nostra penisola e soprattutto la Liguria (3).

S XX. Anni 573-574.

Clefo.

Il tesoro che Alboino congregò dalle spoglie d'Italia cadde nelle mani di sua moglie Rosmunda, e poscia in quelle de' Greci di Bisanzio, Clefo regnò dopo Alboino per soli diciotto mesi, ed in sì breve spazio di tempo molti possenti fra' Romani, che non ebber vigore a combattere o senno a fuggire, spense con la spada, narra il Diacono (4); molti caccionne fuori d'Italia. Paolo non dice qual fosse il numero de' cittadini paragonato con quello de' Coloni, degl'inquilini e degli schiavi Romani; ma chi non ignora quanti latifondi s'allargassero allora in Italia occupati da' nobili, e spezialmente dagli officiali Greci venuti di Bisanzio e dell'Asia, non che dalle Chiese e dalle Curie, comprende assai di leggieri le funeste facilità con cui Clefo potè condurre ad effetto i suoi disegni d'impadronirsi delle terre vacanti per le morti, per gli esiglj, per la ritirata de' possessori Greci e per le fughe volontarie de' Vescovi e de' nobili.

<sup>(1)</sup> Canonico Rambaldo de' conti Azzoni Avogaro, negli Opuscoli di Calogera, tom. IX.

<sup>(2)</sup> Paul. Diacon., lib. II, cap. 52.

<sup>(3)</sup> Ibid., cap. 4.

<sup>(4)</sup> Ibid., cap. 31.

#### S XXI. Anni 575-576.

## I Romani divisi fra ciascun Longobardo e fatti tributari di ciascuno.

Gli altri nobili e cittadini Romani, turba già estenuata, non poteano più provarsi a fare schermo contro l'impeto de' Duchi succeduti a Clefo; allora la cupidigia di costoro, secondo scrive il Diacono (4), li sospinse a trucidar molti di que' nobili, ed a dividere il rimanente in porzioni fra ciascuno d'essi Duchi e di tutti gli altri Longobardi, a' quali ne' diversi Codici delle Istorie di Paolo si dà il nome ora d'Ospiti (hospites) ed or di nemici (hostes); parole che ben possono variare pel suono, ma non pel significato, infausto sempre al vinto. I nobili e gli altri cittadini Romani divisi a tal modo fra ciascuno de' Longobardi, Ospiti o nemici che debban chiamarsi, furono creati tributari (ecco la frase di Paolo [2]) per la prima volta dopo Romolo e Numa, essendo stati costretti non a divider le terre, come aveano fatto successivamente cogli Ospiti Eruli ed Ostrogoti, ma si a dare il terzo de' frutti o delle raccolte del suolo d'Italia in balia di ciascun Longobardo a cui toccarono: in balía di ciascun privato Longobardo, io dico, e non del pubblico governo e reggimento tenuto da' Duchi nel regno.

Cosi fu colpita in prima la Romana cittadinanza nelle sue sommità da Clefo, e così poscia ella venne meno per effetto della divisione fattane da' Duchi nel settimo anno dopo l'arrivo d'Alboino, cioè nel 576. Nè questo a' Duchi bastò. Gregorio Turonese e Paolo Diacono raecontano con ugual sentimento d'orrore la strage ordinata da' Duchi; uccisi i Sacerdoti, spogliate le Chiese, rovesciate le città e spenti gl'interi popoli nelle regioni di cui non s'era insignorito Alboino: ma niuna differenza fuvvi tra le provinci di prima o di seconda cd anche di terza conquista fino

<sup>(1)</sup> Lib. II. cap. 32.

<sup>(2)</sup> Reliqui Tributarii efficiuntur. - Eod. lib. et eap.

a' Duchi; niuna differenza risguardo al tributo del terzo de' frutti. E però Paòlo conclude i suoi tristi racconti, affermando che con tali arti la massima parte d'Italia cadde in potestà de' Duchi, e si vide soggiogata da' Longobardi.

#### S XXII. Anno 576.

I due modi co' quali potea concedersi la cittadinanza Romana.

Due modi aveano i Longobardi a far salva la cittadinanza Romana, se avessero voluto, seguitando l'esempio de' Franchi; modi che riuscivano entrambi alla tassa del guidrigildo.

- 4.º Un guidrigildo uguale tra Romani e Longobardi; nella qual supposizione i Romani archbero divenuti cittadini e guerrieri Longobardi, quali ne d'artile nella stima. In tal caso vi sarebbe stata incorporazione compiuta dell'una cittadinanza nell'altra, si come avvenne ad alcuni soldati Romani accettati da Clodoveo fra' Salici, e forse a' legionarj del Reno che Dubos credeva essersi al tutto incorporati co' Ripuarj.
- 2.º Un guidrigildo minore e simile a quello che i Romani ebbero da Clodoveo. Allora in Italia vi sarebbe stato come nelle Gallie un popolo nobile sopra un popolo ignobile. Tutto in Germania, e già più volte il narrai (4), tutto era compreso nel guidrigildo: la nobiltà e gradazione de' cittadini fra essi; la maggioranza di tutti loro sugli Aldii e su' servi; la preminenza del Germano vincitore su' popoli vinti, ed anche, ma in uttimo luogo, la tutela degli stessi vinti, se al Germano piacesse conceder loro una cittadinanza. Un Longobardo, uccisor di un cittadino Romano, certamente non sarebbe stato punito con la legge Cornelia de' Sicarj; e senza il guidrigildo avrebbe potuto impunemente correre addosso a' vinti, o dar di piglio nelle loro sostanze. Il Techeson Urcroldo, dotto pubblicatore delle leggi de' Barbari,

<sup>(1)</sup> Storia d'Italia, I, pagg. 491, 492, 555, 605, 925, 1012, 1311.

serivea nel 1557 (1): Grande autorità e massimo imperio ebbero i nostri maggiori sulle genti straniere. Indizio ne sia la stirpe togata de' Romani, ovvero de' padroni delle cose, che il Germano contener seppe con severe leggi, riputandoda in tutto inferiore, tanto per lo stato e la condizione, quanto pe' dritti. Così egli dicea con sorriso Longobardo si, ma con pienezza di storica verità.

#### S XXIII. Anno 576.

I Duchi Longobardi non concedono alcun guidrigildo

Ora niun guidrigildo si vede tassato pel Romano da' Duchi: essi dunque niuna cittadinanza gli concedettero. Nè per questo i Duchi aveano a promulgare un Editto; bastava il volerla concedere, dandone i comandi allo stesso modo col quale imposero il tributo del terzo de' frutti. Scrissero i Duchi o no una legge intorno a questo tributo? Paolo nol dice, nè io il so; ma il tributo s' introdusse certamente per una delle loro consuctudni, che chiamavansi Cadarfrette. La traccia del guidrigildo cittadinesco pe' Romani, se i Duchi l'avessero conceduto, si troverebbe nelle leggi di Rotari, dove non si trova. Il guidrigildo appo i Longolardi non era stabile in una certa quantità di danaro, come appo i Salici, negli omicidi volontari; ma lasciavasi all'estimacione del Giudice, secondo i vari gradi cittadineschi del-



<sup>(1)</sup> Quanta (majorum nostrorum) adversus gentes extens omnes fiarit autetrias in prierique megnitudo (hae leges) declarant: quod maximum fuisse agumento est Romanos ipsos, rerum scilicet doninos gentemque togatam, legibus severioribus nostris coecilam Pranco et conditione et statue el jure in omibus tune habitam inferiorem. Heroldi Origium Germanicarum, Basilese, 10 pruefatione ad Iohan. Elect. Trevienta. 1 septemb. 1557.

Libro, che Muratori non potè vedere. N' ebbe solamente Pindice, tratto da un esemplare della biblioteca Archinio (Murat. praefat. ad LL. Longg. pag. 6.)

l'uceiso, alla faniglia del quale si pagava (4). Solo negli omicidì a difesa, per quanto attesta Liutprando (2), v'erano le cadar/rede che ponevano una multa stabile pe' vari ordini delle persone ammazzate. A' Duchi perciò sarebbe stato mestieri staturie in qual proporzione stimar si dovesse negli omicidì volontari la vita d'un Longobardo e d'un Romano; se per una metà, se per due terzi, o per più o per meno: ciò dhe neppur si dice nelle leggi di Rotari.

#### S XXIV. Anno 576.

Servitù Aldionale, in cui caddero i Romani.

L'assoluta maneanza d'egni guidrigildo pe' Romani dimostra che i cittadini ed i nobili non uccisi e non handiti da Clefo e da' Duchi furono col fatto incorporati servilmente nelle generazioni degli Altii ed anche de' servi Germanici, secondo la maggiore o la minor ferocia de' Longobardi, fra' quali vidersi essi ripartiti. La vita del Romano perciò non fu protetta se non dall'utile de' patroni d'un Altio, e de' padroni d'un servo. Altii e servi teneansi come una proprietà fruttifera per quelli che la difendeano; si che a' patroni e da' padroni pagavasi, non alla famiglia dell' ucciso Romano, un prezzo fisso per aver loro ammazzato l'Altio ed il servo, a titolo di rifacimento del danno. Male da qualche scrittore un tal prezzo fermo chiamossi guidrigilo, ciò che fu cagione di non pochi traviamenti nella Storia de' Longobardi.

## § XXV. Anno 576.

Peculio degli Aldii e de' servi.

Quando in Germania gli Aldii ed i servi aveano consegnato ciò ch'essi erano tenuti di dare al patrono ed al pa-

<sup>(1)</sup> Ut quisque appreliatus fuerit. - Leg. XI Roth.

<sup>(2)</sup> Leg. 9, Lib. VI Liutprandi.

drone (4), altro a far loro non rimaneva, e pigliavano per sè i frutti della terra da lor coltivata. E però a' giorni di Tacito poteva essere abbondante, anzi ricco, il peculio d'un Aldio e d'un servo di là dal Danubio: lo stesso avvenne poscia in Pannonia, ove i Longobardi fermarono il piede. Le restrizioni, delle quali parlerò innanzi, poste da Rotari al godimento del peculio (2), dimostrano che prima con maggiore ampiezza lo possedevano gli Aldii ed i servi nell'età de' Duchi, la quale più di tutte ritrasse in Italia i Longobardici costumi di Germania e di Pannonia. Pur fin nell'ottavo secolo vedremo esempi di Coloni assai ricchi e possessori di servi (3). Ma la ricchezza del peculio non conferiva la cittadinanza e la milizia: i liberti, se credi a Tacito, erano in Germania poco meglio che servi, nè aveano giammai alcun grado in casa e meno assai nel Comune (4). I Romani perciò, ridotti all'Aldionato, poterono conservar sotto i Duchi un copioso peculio, non l'onor della cittadinanza o della spada, perchè privi di quidrigildo. Appo i Franchi eziandio, nel secolo stesso de' Duchi Longobardi, giunsero i servi a possedere non piccol patrimonio (5).

## S XXVI. Anno 576.

# Gli Aldii Germanici.

Gli Aldii Germanici debbono in qualche modo paragonarsi con quelli tra' Coloni ed inquilini Romani, che non erano schiavi, sebbene conficcati alla gleba. La voce Aldii non valea se non Tenitori: Tenitori, cioè, delle terre date a coltivo, si come più acconciamente d'ogni altro dichiarò il Conte Cesare Balbo, la dottrina e lo zelo del quale diè

<sup>(1)</sup> Vedi § XXVIII.

<sup>(2)</sup> Vedi S XCIV.

<sup>(3)</sup> Vedi S CLXXII. (4) Tacil. Ger. S XXV.

<sup>(5)</sup> Vedi S XLIX.

grandi aiuti ed apri non solite vie agli studi della patria istoria. In Germania gli Aldii stavano in mezzo fra la servitù e la libertà civile. Dalla servitù passavasi all'Aldionato, ciò che in Italia non si potè più ottenere senza una
scritura; ed allora i padroni del servo diventavano patroni
di lui, fatto Aldio (4). Ma dalla qualità di guerriero e di
cittadino Longobardo si discendeva sovente all'Aldionato per
molte cagioni di civico digradamento, fra le quali erano
principalissime il giuoco, la crapola e le multe da pagarsi
pe' delitti commessi, ed in ispecie i guidrigidit per gli omicidi violontari. Ne' secoli seguenti si fatto digradamento Aldionale si chiamò, soprattutto in Francia, minorazione della
persona (2).

# § XXVII. Anno 576.

# I Terziatori e gli Ospiti servili.

Nel Ducato di Benevento al nome d'Aldii, ovvero di Tenitori delle terre, prevalse l'altro più acconcio ed evidente di Terziatori. Procedea questa parola dal tributo del terzo imposto da' Duchi; e, sebbene questo si fosse indi mutato e rimutato secondo i tempi ed i luoghi e la volontà de' patroni, si conservò nondimeno il nome presso i Benevenani. Sicardo, Principe di Benevento, pubblicò nell'896 un Capitolare (3), nel quale i Terziatori si veggono allontanati da ogni officio della milizia, ovvero della cittadinanza Longobarda, e tenuti per indegni di sposare la donna libera ed ingenua. Io mi varrò sovente del nome di Terziatori, alla Beneventana.

Un'altra denominazione corse nel Medio-Evo, quella cioè d'Ospiti e d'Ospizj, ma con significato affatto diverso dal

<sup>(1)</sup> Leg. 230 Roth. - Leg. 14, lib. VI Liutprandi.

<sup>(2)</sup> Amoindrissement de la personne.

<sup>(3)</sup> Camillo Pellegrino; e Murat. Sc. Rer. Ital. tom. 11. part. I. pag. 256 e segg.

primiero, in cui l'usarono sveaturatamente i cittatini Romani, eostretti a dividere in qualità di Ospiti le terre cogli Ospiti Visigoti, Borgognoni, Eruli ed Ostrogoti. Quando cadde l'Imperio di Occidente comincio il significato di tal voce ad intristris ed a diventar servile. Gran suppellettile d'esempi raccolse per la Francia il Ducange dall'anno 769 all'anno 4355; da' quali si scorge che Ospiti, Ospiti do Ospitatici furon vocaboli dinotanti o i servi o le dimore de' servi, ed eziandio alcuni dazi pagati da' Coloni e da' servi (4). Risguardo all'Italia mi basta per ora il ricordare che Arcehi, principe di Benevento, fermò co' Greci di Napoli una pace (2), nella quale chiamansi Ospitatici non quei dazi, ma le terre lavorate da' Terziatori, ovvero dagli Athi.

#### S XXVIII. Anno 576.

#### Concetto che i Germani aveano del tributo.

Qui giova dichiarare il concetto che i Germani avcano d'ogni tributo. Servile si riputava da essi qualunque obbligo di dare a chicchessia una parte de' frutti della terra; e la servità altro nou era se non solamente il peso di dovere ad alcuno consegnare alquanto di carne, di grano e di panno. Fino a tal punto, non oltre, giungeva: et hemus servus paret. Si falto peso, che oggidi sembra per mutati costumi si lieve, bastava ne' giorni di Tacito ed in quelli de' Duchi a togliere la cittadinanza Germanica, ossi ai dritto di portar la spada; si che presso quelle genti l'aratro di Fabrizio e di Cincinnato avrebbe al certo diminuito i pregi delle loro virti guerriere.

Tributo e servitù valeano lo stesso fra' Barbari. Nè in altra guisa i Germani occupavano il dominio delle terre d'un popolo vinto se non al modo nativo d'imporre un tributo

<sup>(1)</sup> Ducange, Voc. Hospitaticum.

<sup>(2)</sup> Camillo Pellegrino; e Mural. Sc. Rev. Ital. 10m. II, part. I, pag. 359 et 340.

su' frutti della terra (4). Massimo segno di vittoria nell'antica Germania era, per attestato di Plinio (2), il ricever da' vinti un puguo di erba divelta dalla terra, quasi accennasser costoro di cedere a' vincitori la stessa terra, nutrice e tomba degli uomini. Così, perdendo con un rito semplicissimo il dominio sovr'essa, i vinti sentivano l'effetto della simbolica eloquenza de' vincitori. La morte, viuttosto che macchiar la nostra libertà pagando un tributo, risposero Aggo ed Ibbo, primi condotticri de' Longobardi, a' Vandali (3). Attila, quantunque non uscito da' Germani, fece dire a Teodosio che, avendogli costui pagato un tributo, avea solo per questo perduto la nobiltà, ed eccolo sottoposto alla servitù degli Unui (4).

Già dissi (5), altro aver sonato la parola tributario in bocca de' Barbari ed altro in bocca de' Romani. La legge Salica l'adopera nel significato Romano, cioè nel cittadinesco, avendo essa conservato, merce il nuovo suo quidrigildo, un ordine antico di Romani cittadini, detti tributari: ma quella de' Ripuari usa tal voce nel significato Germanico, cioè nel servile. Un tributario appo essi era un servo, ed il prezzo da pagarsi per la vita di lui al padrone, come per tutti gli altri servi, era di trentasei soldi (6). Tributo parimente appellasi nella legge de' Bavari la prestazione dovuta dal servo della Chiesa (7): e tributo nell'altra degli Alemanni qualunque consegna di pane, di cer-

<sup>(1)</sup> Ager ademptus.

<sup>(2)</sup> Summum apud antiquos signum victoriae fuit herbam porrigere victos, hoc est terra et altrice ipsa humo et humatione cedere: quem morem etiam nunc durare apud Germanos scio (Plin. XXII -- IV.). Vedi Storia d'Italia, I, p. 552.

<sup>(3)</sup> Paul. Diacon. lib. I, cap. 7.

<sup>(4)</sup> Storia d' Italia, 1, p. 1175. (5) Ivi, p. 1092.

<sup>(6)</sup> Lex Ripuar. tit. LXII. Vedi su tal legge: Potgiesser, De statu servorum, pag. 290. Lemgoviae, 1736.

<sup>(7)</sup> Servus Ecclesiae secundum possessionem suam reddat tributa. - Lex. Bajuv. til. I, cap. XIV, S vi et passim.

vogia e di polli che si facesse da' servi alle Chiese (1). Dalforrore che aveano i Germani pel pagamento d'ogni tributo nacquero le favole intorno all'etimologia del nome de' Franchi, cioè de' liberi ed esenti dal tributo, come interpetrava un Gronista del duodecimo secolo (2): favola fondata sul vero, che i Franchi non ne pagavan alcuno allo Sato sulle terre, salvo sodamente il peso d'andare alla guerra.

Rotari del pari usò in significato servile questa voce di tributario, nel favellar della casa ove abitavano i servi (3); e Liutprando parlò in ugual modo nelle sue Giunte all'Rditto (4). I documenti, onde farò motto di mano in mano, chiamano tributario il servo fino a' tempi di Desiderio e di Palo Diacono. Paolo adunque credette non aver bisogno d'interpetre, allorchè scrivea di avere i Duchi ridotto i nabili Romani a condizione di tributari, non ne avendo egli accennato nè potuto senza errore accennare una in Italia de simigliasse all'altra delle Gallie. Perciocchè la legge Salica tocca de' tributari che v'erano prima di Clodoveo, a' quali egli concedè il guidrigido o la cittadinanza; ed in Italia i Duchi nol diedero a' tributari Romani, che viveano prima dell'arrivo d'Alboino, affatto diversi da' nuovi dell'ordine che crearono essi Duchi dopo la loro venuta.

### § XXIX. Anno 576.

I Romani spogliati del dominio delle loro terre.

Crede il signor di Savigny (5) che i Romani divenissero semplici debitori d'un canone, ragguagliato al terzo de' frutli; nè scorge alcuna incompatibilità fra il pagarlo ed il ri-

<sup>(</sup>i) Qualiter servi Ecclesiae tributa solvere debeant. — Lex Alamam. til. XXII.
(2) Presso Adriano Valesio, Notitia Galliarum, pag. 200.

<sup>(3)</sup> Leg. 257 Roth.

<sup>(4)</sup> Lib. VI, leg. 6 Liutprandi.

<sup>(5)</sup> Histoire du droit Romain etc., I, p. 260, trad. fran. Par. 1339, in 8°.

manersi cittadini Romani. Ma i Longobardi non conosecvano ancora nel tempo de' Duchi l'uso dell'enfiteusi ne
de' litelli alla Romana, che indi comobbero, e de' quali non
tacerò. E dove poi sarebbe stato il guidrigildo cittadinesco
di questo Romano tenuto per semplice debitore d'un canone? Carlo Pecchia, continuatore di Pietro Giannone, mi
viene in questo luogo alla memoria; il qual Pecchia, volendo eredere alla Romana cittadinanza nell'Italia Longobarda, non dubita d'asserire (4) che i Romani ottennero
da' Duchi un guidrigildo cittadinesco uguale del tutto a quello
de' Longobardi.

Pur e' non è facile il dimostrarlo quanto il dirlo. Se ciò fosse vero, vi sarebbe dunque stata incorporazione piena ed intera della Romana cittadinaza nella Longobarda (2), e però distruzione piena ed intera della Romana, e con essa della legge Cornelia de' Sicarj; ed i nuovi cittadini Longobardi sarebbero stati tenuti al servizio militare come gli antichi. Or come potevano i nobili Romani aversi per citadini Longobardi, se già erano stati ripartiti fra ciascuno de' vincitori ed obbligati a pagargli un tributo? Si chiami canone questo tributo: egli era canone servile od Aldionale, non libero e cittadineseo.

Perocechè l'imposizione del canone tolse agli antichi proprietarj ogni dritto di vendere, donare, ipotecare o di trasferire in altro modo il dominio delle lor terre senza fi permesso del Longobardo a cui si doveva il tributo. La conquista purgò in oltre le terre da qualunque dritto procedente in favore de' terzi per causa d'ipoteche, di successioni e di contess intorno alla proprietà. Senza questi fetti legali del canone o tributo imposto, vana sarebbe riuscita la conquista; ed in vece d'una porzione de' frutli, la quale doveva essere posta fuori d'ogni controversia, i vincitori, checchè ne dica il Pizzetti (3), non avrebbero acquistato se non una perpetua lite co' Romani, loro Terziatori.

<sup>(1)</sup> Storia della G. C. della Vicaria, I, p. 121. Napoli, 1778, in 4.º
(2) Vedi S XXII.

<sup>(3)</sup> Antichità Toscane; II, pag. 102. Siena, 1778, 2 Vol. in-8.

#### § XXX. Anno 576.

#### Continuazione

Cinque cause, niuna delle quali si può staceare dall'altra, tolsero a' Romani, scampati dal ferro di Clefo e de' Duchi, la loro cittadinanza, e con essa il dominio delle terre. Furono

- 4.º La ripartizione de' vinti fra ciascuno de' privati vinitori:
- 2.º L'imposizione del tributo o del canone del terzo de' frutti;
- 3.º La non imposizione del guidrigildo cittadinesco, stimato da' Giudici, e pagabile alla famiglia dell'ucciso;
- 4.º Il divieto, procedente dal dritto di conquista, che i *Terziatori* astretti alla prestazione del tributo o del canone vendessero, alienassero ed inotecassero le terre:
- 5.º L'abolizione, anche procedente dalla conquista, di qualunque dritto de' terzi sulle terre assoggettate da' Duchi al tributo ed al canone.

La spada Longobarda tagliò tutt'i nodi, liberando le terre al modo che farebbe appo noi una vendita giudiziale sotto l'asta pubblica. Il prezzo nondimeno che oggi si distribuirebbe a' creditori, fu travolto da' vincitori nelle ragioni della conquista. Non così operarono i Visigoti, che vollero salva qualtunque alienazione precedente all'arrivo loro nelle Gallie (1): ma essi, e poscia i Borgognoni divideano la terra per accordo cogl'Imperatori. Gli Eruli dappoi e gli Ostrogoli rispettarono l'essere de' Romani, ed il poteano bene agevolmente, perchè ignoravano l'uso dei guidrigitido, e punivano l'omicidio volontario con pene corporati, al pari della legge Cornelia: era perciò tanto facile il conservare in una stessa provincia con ugual grado la cittadinanza Romana e la straniera, quanto riuseiva impossibile ottenere un taf fine sotto un padrone Germanico, il quale, come

(1) Leg. Wisig., lib. X, tit. m, cap. 5. Vedi Storia d'Italia, I, p. 315.

faceano i Franchi ed i Longobardi, ponesse unicamente nel guidrigildo il dritto di cittadinanza.

I Longobardi adunque occuparono l'eminente dominio 4.º Di tutt'i fondi urbani e rustici e di qualunque sorta, vacanti per le fughe, per gli esiglj e per le morti de' Romani e de' Greci:

2.º Di tutt'i fondi spettanti alle Chiese ed alle Curie;
3.º Di tutti gli edifici pubblici;

4.º De' boschi, e delle terre incolte o deserte;

5.º De' mobili e de' crediti di chi era stato ucciso od era fuggito.

I fondi vacanti d'ogni maniera furono, per quanto sembra, coltivati o tenuti dagli antichi schiavi Romani, divenuti ora servi Germanici, non che dagli Aldii e servi arrivati ultimamente in Italia dalla Pannonia con Alboino. Del rimanente bo già fatto cenno (4), che il tributo del terzo fu accresciuto e diminuito a senno de' nuovi proprietari Longobardi, secondo lo stato della maggiore o minor coltura e fertilità delle terre. Il terzo, di cui parla Paolo Diacono, si dee riputare piuttosto un limite messo a'desideri d'un Longobardo ne' primi giorni della conquista, che una invariabile o perpetua ragione di tributo. Nelle carte del Medio-Evo in Italia si veggono sovente Aldii e Coloni, che davano la metà de' frutti a' proprietari della terra, e che però ebbero il nome di Mezzaiuoti: altri davano solo il quarto, i quali appellaronsi Quartaroti.

# § XXXI. Anno 576.

Se i Longobardi al tempo de' Duchi abitassero nelle città d'Italia.

L'antichissimo costume de' Germani del vivere in borgate, dispersi per la campagna, durò appo i Longobardi per lunga stagione in Italia. Niuno ignora in qual modo ri-

(1) Vedi S XXVII.

sguardassero le città come prigioni, ed attendessero ad edificar lontane tra esse le case. Oggi frattanto, per una ostinata preoccupazione del nostro spirito, ci piace credere che i Longobardi ne' primi giorui della loro venuta, quasi obbedissero alle antiche leggi sul Metato, si fossero tenuti pressochè a dozzina ciascuno in casa d'un Romano, secondo veggiamo accadere se un esercito passi per alcuna delle nostre città o vi faccia soggiorno. Fuvvi chi giudicò (1), non avere in principio avuto alcun tetto i Longobardi, e però essere stato mestiere albergarli presso il Romano; ciò che non avrebber potuto fare senza condurvi le mogli co' figliuoli ed i servi arrivati di Pannonia. Ma se a' Longobardi giovò abitare nelle città, o se vi furono posti a presidio da' Duchi, ebbero tutto lo spazio d'allargarvisi ne' più soutuosi e splendidi palagi, rimasti voti; ebbero l'agio di starsene uniti ed in buona guardia negli edifici pubblici, e di farvisi recare il terzo de' frutti senza correre il pericolo di collocarsi nelle case de' Terziatori.

Che i tributarj, sopravvanzati alle stragi, abitassero nellor case, come dianzi, poco importava certamente a' Longobardi; nè questi, avendo a quelli conceduto la vita, negarono il tetto, come negato aveano la cittadinanza. I Longobardi se abitavano in città, non tralasciavano d'avere anche in campagna la loro sede: le famiglie più nobili dell'Italia Longobarda discendono da' così detti Lambardi o Lombardi, che ne' seguenti secoli non più viveano in borgate, ma in castelli ed in ròcche munitissime fuori delle città. Molti di questi Lombardi si chiamarono altresi Conti Rurali, che sovente infestarono ed affissero le città; poscia le città divennero più forti ed osteggiarono i Lombardi; ma que' tempi non sono ancora vennti, e negli altri onde ora si parla, i Longobardi si teneano la più parte in borgate nelle campagne vicine alle città cito del campagne vicine alle citto.

(1) Pagnoncelli, Governi Municipali, II, p. 24. Berg., 1823. l. 2 iu-8.

TROYA, Cond. de' Romani, ec.

3

## S XXXII. Anno 576.

Distruzione delle Curie, ovvero degli Ordini.

Lieve cura per certo essi prendeano delle città ne' primi giorni dopo la loro venuta in Italia: niuna degli edifici publici e delle mura, cecetto in alcune delle più inaportanti. Assai nota è la legge di Rotari, che punisce (4) coloro, i quali senza permesso del Giudice (tanto erano ancora smantellate le mura) entravano ed uscivano liberamente per quelle a lor posta. Si fatta legge dimostra, i Longobardi aver già rivolto il pensiero a riedificare ciò che aveano distrutto, acciocchè l'erba non crescesse per le vie solitarie. Le cure, che intorno al mantenimento delle città pigliavano le Carie antiche de' Romani, cran cessate sotto i Duchi; e, se alcun lavoro dovesse farsi, commetteasi agli antichi schiavi Romani, or divenuti servi, da' Longobardi preposti a cia-seun luoro dell'Italia conusistata.

Presero alcuni scrittori non solo a tenere per certa la cittadinanza Romana del regno Longobardo, na eziaudio la durata delle Curie. Noi siamo usi oggidi a risguardarle come sedi antiche di franchigie civili, come ricetti di libertà nell'elezione de' Magistrati e come cagione dello stabilimento o del risorgimento de' Comuni d'Italia dopo il Mille. Pur ninno ignora la miseria delle Curie, della quale gia favellai (2), nè qui altro soggiungerò, se non quello che dicevane Giustiniano imperatore, nella sua Novella (3) dell'anno 546, soli ventitre anni prima dell'arrivo di Alboino. Da questa si ravvisa il bel frutto delle tante loggi del Codice Teodosiano e delle tante Novelle di Teodosio, di Valentiniano e di Maggioriano dettate per tenere i Decurioni avvitti alle lor Curie.

Libertà civile chiamavasi a' giorni di Giustiniano il po-

<sup>(1)</sup> Leg. 248 Roth.

<sup>(2)</sup> Istoria d'Italia; 1, p. 1097-1099.

<sup>(5)</sup> Novella XXXVIII.

tersi disciogliere da' nessi ovvero dalle catene delle Curie, o dalla Curinte fortuna, come allor si parlava. Innunerabili foddi ordivansi per affrancarsi da tal fortuna, e la recente Novella di Giustiniano ricorda le disperazioni di coloro, i quali amavano meglio rinunziare ad ogni speranza di giuste nozze anziche vederesi legati dalle Curiali cotene. Al servizio delle Curie, secondo una legge d'Onorio (1) riunovata da Giustiniano (2), si deputarono per castigo i Chierei maritati. Pochi cittadini soltanto, i quali aspirassero agli onori delle Curie od a non leciti lucri, poteano ancor desiderare la prosperità di queste: ma quando le Curie, già cotanto deserte sotto Giustiniano, svanirono insieno con la Romana cittadinanza ne' primi anni de' Duchi Longobardi, ciò potè semberare un insigne beneficio a molti Romani.

# S XXXIII. Anno 576.

# Cessazione de' Magistrati Romani.

Le stesse eggioni, che sradicarono la cittadinanza e le Curie dall'Italia Longobarda, i obsero a' Terziatori ogni Magistrato e tribunale Romano. Di che avrebbe dovuto giudicare quel tribunale? Al patrono longobardo spettava difadere il nobile Romano, che gli era toceato in sorte nella squita ripartizione. Ma quando ancora i Giudici Romani avessero avuto di che giuticar nelle cause de' Terziatori, cerla cosa è che niumo di simili Giudici trovasi ricordato nella Storia d'Italia fino a Carlomagno. Pur se qualche lite seguente de la Storia d'Italia fino a Carlomagno. Pur se qualche lite seguente de la Storia d'Italia fino a Carlomagno. Pur se qualche lite seguente de la storia d'Italia fino a Carlomagno. Pur se qualche lite financia con a comporta peculio del patroni rispettivi non bastasse a comporta, trederei volentieri, quantunque niun documento il dimosti, che i Vescovi ed i Sacerdoti Cattolici, oppressi allomato, cossero invo-



<sup>(1)</sup> Leg. 59. Cod. Teodos. De Episcop.

<sup>(2)</sup> Leg. 53. Cod. Justin. De Episcop, et Nov. CXXIII, cap. xiv.

cati spontaneamente come arbitri da quegli Aldii. Lo stesso crederei degli antichi Giureconsulti non che de' Decurioni, ed, in loro naneanza, de' semplici Tabellioni o d'altri scribenti: ma questa sarebbe stata giurisdizione volontaria, non contenziosa e necessaria, non conceduta da' nuovi ordinamenti del regno Longobardo.

### § XXXIV. Anno 576.

Cessazione del pubblico uso della legge Romana.

Nè sarei lontano dal consentire che questi arbitri, ecclesiastici o laici, de' Terzitatri giudicassero secondo le regole del patrio dritto Romano; del che non curavansi nè punto ne poco i patroni Longobardi, o privi la più gran parte di lettere, o non favellanti ancora il latino. Tutto ciò poteva essere, ma non era quel che oggi si cerca; se, cioè, i Longobardi avessero, con Editto o no, conceduto il pubblico uso della Romana legge a' Romani, come fecero Clodoveo nella legge Salica e Clotario I nel Capitolare del 560.

Trattandosi dell'uso pubblico d'una legge, fatto che proceder dovea unicamente dalla volontà de' vincitori, dev'essere questo fatto dimostrato da chi l'afferma, e con l'evidenza e la brevità con le quali si dimostra il pubblico uso della legge Romana presso i Franchi. Dico lo stesso intorno alla contenziosa giurisdizione de' Magistrati Romani sopra gli uomini del medesimo sangue Romano; questa non si potea concedere se non da' soli vincitori. La giurisdizione pubblica e necessaria si conferiva in Germania per libera scelta del popolo de' guerrieri: se tale scelta si fosse ristretta in Italia nelle mani d'Alboino, di Clefo e poi de' Duchi non occorre adesso il cercarlo: egli è sempre vero tuttavia che qualunque fosse l'autorità donde al tempo de' Duchi pendeva l'elezione de' Giudici, non avrebbero senza il permesso di simile autorità potuto i Terziatori avere alcun Giudice della propria nazione,

#### § XXXV. Anno 576.

# Religione. - Libro Diurno.

Se in tanta distanza ed in si gran caligine de tempi si potesse bene scorgere il vivere di que' Terziatori, si vedrebbe che solo negli affari della religione rimase a' vinti una specie di patria Romana. Verso la fine del quinto secolo Cristiano, avevano i Decurioni cominciato ad intervenire nell'elezione de' Vescovi e d'altri Sacerdoti. Precedeva in questo atto ed in altri spettanti alle solennità religiose il Clero; seguiva l'Ordine o la Curia, indi la Plebe, ossia il rimanente popolo Cristiano. E però i Pontefici Romani, avendo un lor libro di Formole, presero secondo quelle a serivere, come scrissero per lunga età dappoi, al Clero. all'Ordine ed alla Plebe intorno all'elezione de' Vescovi, ed a simiglianti negozi religiosi; del che finora non mi è noto esempio più antico d'una lettera di Papa Gelasio al Clero, all'Ordine ed alla Plebe di Brendesio (1), in sul cadere di quel quinto secolo. Tali Formole de' Romani Pontefici crebbero di mano in mano per ciascuno degli affari ecclesiastici: furono indi (forse nel principio del nono secolo) raccolte in un libro, quale ora l'abbiamo, chiamato Diurno.

I Romani Terziatori, tuttochè liberati da'nessi delle Curic, s'unirono come avanti o in Chiesa o dove poteano per eleggere il proprio Vescovo, allorchè non infleriva qualche persecuzione de' Longobardi, Ariani od idolatri. Ed i Pontici Romani continuavano (se pur giungeano le loro lettere nel regno nemico) a serivere con le ordinarie Formole del Diurno al Clero, all'Ordine ed alla Plete delle città cadute nelle mani de' Longobardi, quasi ancor fossero ivi le Curic, come a' giorni di Papa Gelasio. L'inflessibilità di simili Formole venne a tale che Gregorio II, avendo nel 723 consacrato San Bonifazio a Vescovo di Magouza, scrisse in virtù di quelle al Clero, all'Ordine ed alla Plete di Tu-

<sup>(1)</sup> Conciliorum Labl.é Mansi, VIII, p. 87.

ringia; serisse, cioè, ad un paese posto di la dal Danubio (1) dove non erano state giammai Curie alla Romana, e dove l'Imperio non aveva in aleuna stagione tenuto signoria.

Ouì dunque nell'elezione de' Vescovi ed in altre religiose occorrenze si congregavano i Tersiatori al tempo de' Duchi, e qui solo si vedea una fallace apparenza della vita Romana, I Duchi, Ariani la più narte, non vietarono sempre (San Gregorio l'attesta [2]), che s'esercitasse il culto Cattolico, quando cessò la strage de' Sacerdoti, Allora molti Longobardi adoravano il Dio Vodan: molti delle tribù venute con essi perseveravano tuttora nell'idolatria, come i Sarniati ed i Bulgari: da qualcuno de' Genidi s'adorava forse Zamolxi: ma non maneavane al tutto i Cattolici, fra' quali voglionsi anuoverare i Longobardi convertiti da Sant'Ospizio intorno a Nizza (3), e Minulfo lodato da San Gregorio (4). Cattolici parimente si debbono riputare i Norici ed i Pannoni ed altre vicine genti compagne del Re Alboino, alle quali erasi predicato il Vangelo da San Severino. La sorte de' Romani, che divennero Terziatori d'un Longobardo Cattolico, riusci al certo più mite della condizione di tutti gli altri a' quali toccò un patrono idolatra od Ariano.

# S XXXVI. Anni 576-580.

Lingua Latina. - Lettere. - Vita privata de' Terziatori.

Il ferro de' Duchi non distrusse l'idioma si come la ciltationa de' Romani. Già da gran tempo avanti Alboino, le umane lettere non brillavano di vivissima luce in Roma e nell'Italia. Il Prete Secondo, nato in Trento (era già Prete fin dal 563) serisse la Storia, oggi perduta, de' Longo-

<sup>(1)</sup> Conciliorum Labbé-Mansi, XII, p. 239.

<sup>(2)</sup> Dialog. lib. 111, cap. 28.

<sup>(5)</sup> Paul. Diacon., lib. III, cap. 2.

<sup>(4)</sup> Lib. VII, epistol. 26.

hardi, alla quale per avventura spetta un breve frammento sulla Cronologia, seoperto dal Cardinal Garampi nella Badia di Weingarten. Il Romano Secondo non intermise i suoi studi per la venuta de' Longobardi; e così feec ancora tra gi'ignobili ozi dell'/Adionato qualethe altro Romano, che avesse amato prima d'Alboino le lettere.

Ad alcuni Terziatori, gravati di molti debiti, l'esenzione da' pesi Curiali, ed il disgravamento de' loro fondi primieri da qualunque ipoteca rendettero profittevole il tributo del terzo e cara la tranquillità obbrobriosa della conquista. in mezzo alle ruine della patria. Ma gli Ecclesiastici non aveano perduto la rimembranza di Roma e della dignità del nome Romano. Tra gli antichi Magistrati e Decurioni, or Terziatori, v'era in oltre chi avea ricche possessioni e splendide parentele nelle prossime provincie d'Italia non conquistate da' Longobardi. A que' disgradati cittadini tornavano in mente non più le miserie, ma gli onori della Curia, ed i dritti della elezione libera de' Magistrati; frattanto i Pontefici Romani con ogni loro sforzo chiedeano a' Greci di Bizanzio un esercito per liberare l'Italia. E quegli avari e lontani padroni prometteano tuttodi un esercito dal Bosforo di Tracia, tenendo sempre viva la speme di vicino ajuto, che avrebbe ricongiunto le due porzioni disgregate della penisola, e fatto riabbraeciare i fratelli di Roma e di Ravenna con que' di Pavia e di Milano.

In tale aspettativa, che restò sempre delusa, i Pontefici Romani, gii Esarchi di Ravenna e tutte le genti dell'Italia non soggiogata da' Duchi riputavano la generazione Romana caduta sotto lo straniero dominio come la sola e vera posseditrice delle terre soggette al tributo del terzo de' frutti, e come non giammai spogliata della cittadinanza Romana, che che avessero voluto fin qui ed operato i Barbari. Gli stessi Terziatori, mentre attendeano l'esercito che o non veniva o veniva sempre male a proposito, nelle domestiche pareti e nelle famigliari lettere od in altri privati loro scritti continuarono sotto i Duchi a riputarsi cittadini Romani, ed anche ad usar de' titoli primieri delle dignità perdute: appellandosi per avventura Pretori, Duumviri, Deutrioni. Di simili scritti, che perirono, abbiamo indizio sicuro nel frammento cronologico di Secondo; ivi si vede segnato l'anno bisestile 580 con le note degli anni così dell'Imperatore Tiberio, il quale avea perduto qualunque dominio sul paese di Trento, e così del Vescovo Agnello. Nè onisei il buon Prete di notare, che in quel medesimo anno risedessero in Italia i Longobardi. Altre iscrizioni ci mostrano che i Terziatori segnavano tuttora gli anni con quelli deal' Imperatori Greci.

Tutto eiò non cangiava la sorte de' vinti agli occhi de' vincitori. Bugiarda larva era la cittadinanza Romana, da cui si lasciavano lusingare non solo i più animosi Terziatori, ma eziandio i Romani Pontefici e gli Esarchi. E però non dalle scritture (se mai venissero a scoprirsi) de' Romani dell'Italia e conquistata e non conquistata da' Longobardi potrebbe seorgersi la vera condizione di quelli chè caddero sotto la potestà de' Duchi; ma solo da' futti e dagli scritti e massimamente dalle leggi de' vincitori Longobardi.

Allorché le stragi ed i saccheggi de' Duchi ebbero un termine, l'Aldionato de' Terziatori sembra essere omai riuscito meno incomportabile per le crudeltà de' patroni Longohardi, che non pe' loro dispregi de' vinti. Questi muti ed inermi branchi di Romani diano il terzo de' frutti a ciascun di noi; vivano in tutto il resto e scrivano pure a loro talento, privi di cittadinanza e di spada: tale fu l'intenzione, tale il detto de' Barbari, o sazi o stanchi di versare il sangue Romano, e tanto ignari dell'idioma latino quanto pieni di fiducia nel ferro Longobardo. Lo stato civile del vinto racchiudeasi tutto nel concetto che i vincitori aveano della cecellenza di lor cittadinanza, e nell'altro della servitù di chi non portava una spada; racchiudeasi nel concetto de' Germani risguardo a' dritti nascenti dalla conquista e risguardo all'onta d'ogni tributo. E se a noi piace chiamar canone il tributo da pagarsi ad un privato nel sesto secolo, mettiamo noi stessi ed il nostro tempo in luogo de' Lougobardi e della loro età, quando i teatri furono chiusi e cessarono i pubblici spettacoli cogli altri diletti de' Romani, e quando l'Italia governata dalla spada straniera, non ebbe altri reggimenti ne' primi tempi se non le volontà di vincitori favellanti una lingua diversa.

### § XXXVII. Anni 580-584.

Dell'affrancare in tempo di guerra i servi Longobardi.

Pur tuttavolta la gloria dell'antica Roma riscaldava di tratto in tratto anche il petto de' Barbari, come in breve si vide allorchè i Re Longobardi presero il nome di Flavi. Negli ultimi anni de' Duchi, per quanto si può giudicare, dovevano alcuni Longobardi volcr apprendere il latino; ed in ciò ebbe forse a travagliarsi qualche Terziatore, le cure del quale, aiutate dalla sua perizia nello scrivere, gli ottennero in prima la carica di Segretario, di Notaro e di confidente del patrono: poscia d'essere affrancato, cioè di conseguir la cittadinanza Longobarda. Costume antico di quel popolo fu d'affrancar gran numero di servi, per eccitarli a combattere virilmente ne' grandi pericoli della guerra: così avvenne a' giorni d'Aggo e d'Ibbo in Mauringa, e così a quelli del Re Lamissio in Germania. Il rito speciale di liberare i servi a cagione di guerre o di simili occorrenze non fu sempre lo stesso; fuori d'Italia si liberavano, consegnando loro una saetta; in Italia s'affrancarono per impans ovvero pel voto e pel desiderio manifestato dal Re (4), che alcun servo si manomettesse dal padrone, a causa di pubblica utilità, Muratori credette; non consistere in altro il rito della emancipazione per impans, che nel manomettere il servo alla presenza del Re (2).

Qualunque sia stato il rito, non manco fra' Terziatori alcuno che pel valore mostrato in guerra meritasse di vedersi affrancato per impans: ma già da lunga stagione la

<sup>(1)</sup> Qui per impans, id est in votum Regis dimittitur. - Leg. 225 Roth.

<sup>(2)</sup> Murat. ad dictam legem.

più parte de' Romani, e mi duole il dirlo, aveano deposto in Italia la eura di trattar le armi, che in niun tempo caddero al tutto dalle mani de' Romani delle Gallie. Vado sospettando perciò che parziali e uon mai generali fossero state le liberazioni de' Terziatori per impans; dubbio avvalorato dal silenzio di Paolo, si diligente nel ricordaro i fatti d'Aggo, d'Ibbo e di Lamissio: nè sarebbe stato senza pericolo il far combattere in Italia Romani contro Romani al tempo de' Duchi.

#### S XXXVIII. April 580-584.

Incorporazione di straniere cittadinanse nella cittadinanza Longobarda.

S' è già narrato (1) che la ripartizione de c'iliadini Romani fra ciaseun Longobardo non fu e non poteva essere se non l'incorporazione forzosa di tutto il popolo nella servitù Germanica, eccettuando sempre gli Ecclesiastici. Or toccherò d'un altro autichissimo costume de' Longobardi risguardo alla incorporazione che faceano della cittadinanza de' popoli superati nella propria; del che fuvvi notabilissimo esempio a' giorni di Tatone, uno de' predecessori d'Alboino. Vinti gli Eruli (porzione del popolo che fu il primo Signore d'Italia), Tatone acerebbo l'esercito Longobardo o' guerrieri delle genti da lui donnate; laonde fra le schiero Longobardo non s'ascolto più il nome degli Eruli, percheoramai confuso col nome de' vincitori. Questi, divenuti a tal modo e più ricchi e più forti, cominciarono ad estendere da per ogni dove la loro fama guerriera (2).

Al dire di Paolo, Alboino congiunse a' suoi per l'impresa d'Italia molti delle diverse nazioni che questo Re od

<sup>(1)</sup> Vedi i SS XXIV, XXX.

<sup>(2)</sup> Ditiores effecti, aucto de diversis gentibus, quas superaverant, exercitu, ultro coeperunt bella expetere, et virtutis gloriam circumquaque protelare. — Pauli Diaconi, lib. I, cap. 20.

i suoi predecessori avevano prese (1), cioè superate. Vero è nondimeno che l'incorporazione de' compagni d'Alboino segui dopo l'arrivo loro in Italia; essendo i Sarmati, i Bulgari, i Genidi, gli Svevi, i Pannoni ed i Norici venuti, al pari de' Sassoni, col proprio nome, ossia con la propria cittadinanza ed in qualità di confederati; ciò che non può dirsi del nome degli Eruli, disfatti da Tatone. I Longobardi collocarono ciascuna delle compagne tribù in alcuni particolari cantoni d'Italia, ov'esse mantennersi co' nomi di ciascuna fino a' giorni di Paolo Diacono, com'egli attesta (2), e di Carlomagno, Alboino adunque avendo, ad esempio de' suoi predecessori, lasciato il nome a' Sarmati, a' Bulgari, ai Gepidi ed agli Svevi altra volta vinti da' Longobardi, non che a' Pannoni ed a' Norici, presso i quali furono i medesimi Longobardi collocati da Giustiniano Imperatore, non gli assoggettò a niun tributo servile in favor di ciascun Longobardo, ma uni a sè i guerrieri di quelle nazioni con viucoli di strettissima lega e società. V'ha nondimeno chi pensa, contro l'opinione del Muratori, essere queste sei tribu venute nella qualità di serve in Italia (3); come se il nome nazionale, di cui esse goderono fin qui, non bastasse ad assicurarei della cittadinanza o non mai tolta o ben presto ad essi riconceduta mercè il consorzio delle armi nella difficile impresa d'Italia; o come se il Longobardo avesse giammai soggiogato i Norici ed i Pannonj con la spada. Rosmunda, nata fra' Gepidi, fu accompagnata fino a Ravenna, come tutti sanno, quando ella fece uccidere Alboino, dagli stessi Gepidi; nella loro qualità non di servi, ma di guerrieri e di vendicatori.

<sup>(1)</sup> Certum est tunc Alboin multos secum ex diversis gentibus, quas vel alii Reges vel ipse ceperat, ad Italiam adduxisse.— Lib. 11, c. 26.

<sup>(2)</sup> Lib. II, cap. 26.

<sup>(5)</sup> Pagnoncelli, 11, p. 64.

#### S XXXIX. Anni 580-584.

Partenza de' Sassoni, — Unità di legge nel regno Longobardo,

I vincoli di società degenerarono ben presto in una perfetta e compiuta incorporazione, ma cittadinesca e non servite, quando i Duchi Longobardi compirono la cruenta loro conquista. Perciocchè non avendo voluto i Sassoni obbedire a' comandamenti de' Duchi, nè potuto da essi conseguire di vivere secondo il proprio e nativo dritto, uscirono per sempre d'Italia. Molti credono aver preso que' popoli a disputar di dritti civili e non politici co' Longobardi; ma l'effetto fu il medesimo: ed i Sassoni, sebbene di sangue Germanico, amarono meglio di rinunziare a' vantaggi della vittoria, che di consentire alla superiorità politica o civile de' Longobardi.

Basta un tal fatto, che vuol riputarsi uno de' più importanti della Storia d'Italia, per chiarirci della sommessione de' Sarmati, de' Bulgari, de' Gepidi, degli Svevi od Alemanni, de' Pannonj e de' Norici alla volontà de' Duchi Longobardi. E però da indi in quà si fatte sei tribù ne' pubblici atti e nelle leggi son sempre confuse con la dominatrice tribù de' Longobardi, sebbene ognuna di esse ne' suoi particolari distretti conservasse per lunga età il proprio nome nazionale negli usi quotidiani della vita: intanto non eravi Re o Duca o privato Longobardo, il quale, per effetto del pubblico dritto della incorporazione avvenuta, non s'intitolasse Principe o cittadino della sola gente Longobarda. Drottulfo, nato Svevo, non era servo ma Duca de' Longobardi (4); era, cioè, simile a coloro i quali contraddissero a' Sassoni ed incorporarono a sè lo stuolo rimanente de' loro compagni stranjeri.

Il corpo de' Duchi, ributtando le pretensioni di ciascuna delle tribù conquistatrici ad una particolare cittadinanza,

<sup>(1)</sup> Paul. Diacon., lib. III, cap. 18-19.

mirò e pervenne all'altissimo scopo di formare l'unità del regno Longobardo in Italia. Le intestine discordie poteano metlere tutto giorno in pericolo e disfare ad ogni passo l'opera della conquista. I veri fondatori del regno Italico turono i Duchi, già si erudeli co' Romani; l'aver visto partire con occhio fermo i Sassoni conferi lo scettro ad una sola e forse alla meno popolosa delle tribù venute con Alboino; e, dando un dritto comune a tutte, quantunque non ridotto ancora in iscritto, le costrinse a vivere con una sola cittadinanza ed a contentarsi dell'unico guidrigitalo Longobardo.

#### 5 XL. Anni 580-584.

Osservazioni sulle sei tribù incorporate ne' Longobardi.

Nondimeno i Sarmati ed i Bulgari erano arrivati altra volta dal Caucaso in Europa (4); i Gepidi apparteneano alla razza de' Goti (2); e tutti o non conosceano dianzi od abborrivano l'uso del guidrigitdo. Gli Svevi cogli Alemanoi lo avevano in pregio; ma era stabile appo essi (3), non da dovere stimarsi, come presso i Longobardi. Or che dirò de' Norici e de' Pannonj? Che altro eran costoro se non Romani fin da' tempi d'Augusto, i quali divennero cittadini sotto Marco Aurelio e Caracalla? S'erano, è vero, messolati di mano in mano con molti de' Barbari d'oltre il Danubio; pur tuttavia la cittadinanza Romana sempre durò. formando l'orgoglio massimamente della Pannonia, feconda genitire d'Imperatori.

E però di Romani ch'essi erano, i Norici ed i Pannonj aecompagnatisi con Alboino si fecero in Italia Longobardi. Lo stesso accadde forse a que rimasugii de Goti che Alboino trovò, e che o vinse od accettò piuttosto, imilando fesempio di Clodoveo, come amici nel mezzo delle schiere

<sup>(1)</sup> Storia d'Italia, I, p. 314, 315, 320, 321.

<sup>(2)</sup> Ivi, p. 276, 277.

<sup>(3)</sup> Lex Alamannorum, til. LXVIII.

avventatesi contro l'Italia. Mentre si veggono tante diverse nazioni spegliarsi della propria natura ed unirsi tutte in una sola cittadinanza ed in un solo giudrigitado al cenno de' Duchi, egli è difficile il supporre che gli stessi Duchi avessero votuto corrompere la loro impresa dell'unità del regno, lasciando a' Terziatori od a' vinti d'Italia eiò che non lasciarono a' Romani del Norico e di Pannonia, partecipi delle loro vittorie. Maggior sarebbe stata la maraviglia se le sei tribu seguaci d'Alboino fossero divenute o rimaste serve, perchè vinte in Germania, nell'atto che a' Romani d'Italia s'avesse dovuto lasciare, anche perchè vinti la loro cittadinanza e la propria legge, ma senza che avesero fatto come quelle alcuna spedizione o conquista in aiuto de' Longobardi e sonza uscir punto delle lor case.

#### \$ XLI. Anni 580-584.

#### I Vescovi ed i Sacerdoti Romani sotto i Duchi

Ho schivato a bella posta fin qui parlar de' Vescovi e degli altri Sacerdoli Romani, contro i quali principalmente si volse la rabbia de' Duchi. La deplorabile narrazione delle crudeltà esercitate da costoro contro il Clero Cattolico e contro i Monasteri non appartiene a questo luogo: ma, dopo moltissime uccisioni e dopo lo spoglio delle sostanze delle Chiese, i Duchi ristettero, e forse perdonarono a' Sacerdoti; ciò che s'arguisce dai vederne alcuni sopravvivere al governo Ducale, come furono Agnello di Trento ed il Preto Secondo. San Gregorio scrive (4). avere Iddio tollo che i Sacerdoli Ariani de' fieri conquistatori perseguitassero la Gede ortodossa, tuttacche narri non pochi eccessi di crudeltà patiti da' Vescovi, da' Monaci ed anche da quaranta contadini Romani prigionieri, che non vollero adorare il capo di una capra immolata da' Longobardi.

Più la cupidigia de' Duchi e la ragion di Stato, che non

<sup>(1)</sup> Dialog. lib. III, cap. 28.

la diversità di religione fecero spargere il sangue de' Sacerdoti Cattolici. Ma ben poteano i Duchi, si come fecero, ucciderli e spogliarli; tenerli per loro servi non mai; ben potesno gli Ariani odiarli quali nemici: non uguagliarli agli Aldii ed a' Terziatori. Ho già parlato del dominio che i Vescovi Cattolici ebbero sull'animo de' Barbari nelle Gallie prima della conversione di Clodoveo e dopo; nè debbo tralasciar di rammentare quanta in Germania fosse la potestà d'un Sacerdote, a cui solamente si permettea di battere o di vergheggiare un guerriero; velut Deo imperante. Allorchè dunque cessarono i primi furori, le menti de' Longobardi voltaronsi naturalmente a' primitivi costumi Germanici d'onorare il Sacerdote, tenuto per interpetre delle volontà del Cielo. Allora i Vescovi Romani ed il lor Clero tornarono in dignità, ed ebbero una cittadinanza; se la Romana o la Longobarda, or ora il dirò: qui solo affermo. e ne son certo, che que' Vescovi non furono riputati presso i Longobardi appartenere all'ordine de' loro servi Germanici.

# \$ XLII. Anni 580-584.

. Romani Teodoslani e Romani Giustinianei. — La legge Cornelia de' Sicarj.

Quando i Duchi, dopo aver incorporato a sé i Romani del Norico e della Pannonia e distrutto la cittadinanza Romana de' Terziatori, ebbero ad un tristo silenzio ridotta l'Ilaifa, fecersi a guerreggiare contro que Franchi a' quali sovrastava Gontrano, Re di Borgogna e figliuolo di Clotario I. Ma tre Duchi Longobardi toccarono una gran rotta, per effetto della quale, narra Fredegario (1), ecdettero a Gontrano le città di Susa e d'Aosta. Si fatto racconto non va esente da qualche difficoltà: Sisinnio, che difendeva quelle contrade pei Romani, quando ei le sgombrò, dielle forse s' Franchi per non metterle in mano de' Longobardi; ma

<sup>(</sup>i) Chron. num. XLV.

se i Longobardi vi dominarono per alcun tempo, i Terziatori ch'essi vi fecero, poterono appo i Franchi riacquistare per dritto di postliminio la perduta cittadinanza Romana. Gli abitanti di Susa e d'Aosta, passati sotto un nuovo dominio, qualunque ne fosse il modo, trovarono il solo Codice Teodosiano permesso da' Franchi, poiche il Giustinianeo non pubblicossi mai nelle Gallie. Or qui vuol farsi l'importante distinzione de' Romani, che chiamerò Teodosiani, obbligati a vivere col quidrigildo della legge Salica, da' Romani Giustinianei, che andavano liberi da qualunque quidrigildo, come quelli di Roma, di Ravenna, di Napoli e d'Amalfi. La legge Cornelia godea dell'autorità primiera fra questi ultimi; del che abbiamo insigne memoria nella raccolta manoscritta de' Canoni del Cardinal Laborante, illustrati dal Theiner (1), ove si legge la seguente Formola del secolo in cui fioriva quel Cardinale, cioè del duodecimo:

Il primo di Luglio, a' tempi d'Alessandro Papa e di Federico (Barbarossa) Imperatore, io, Lucio, professo d'accusar Seio, secondo la legge Cornelia de' Sicari, d'acer ucciso Mevio in Roma, nella via tra il carcere Mamertino e la statua di Marte (2).

# 5 XLIII. Anni 580-584.

Vero stato della quistione intorno a' Romani vinti da' Longobardi.

Fredegario (3) afferma, essersi conclusa la pace tra il Re Gontrano ed i Longobardi; ben presto violata dal Re Childeberto II, nipote di lui, ma rinnovatasi di poi e ri-

<sup>(1)</sup> Disquisitiones criticae in praecipuas Canonum Collectiones. Romae, 1836, in-4.

<sup>(2)</sup> Theiner loc. cit. pag. 420. Ex libro V, part. I, iit. vu, col. 3, fol. 212 Collectionis Cardinalis Laborantis (nell'archivio della Sagrestia di San Pietro).

<sup>(3)</sup> Chron. num. XLV.

masta salda per lunga stagione. Quando eessò la guerri, buon numero di Romani Teodosiani si eondussero per cagioni di traffico e per altre in Pavia e nel regno Longobardo; ma quando col volger del tempo i Longobardi si feere Cattolici e divennero amici di Roma, un maggior numero di Romani Giustinianei vennero presso i Longobardi da esercitarvi o la mercatura od il Sacerdozio: poscia i Giustinianei fermarono il piede nell'Italia conquistata e vi presero moglie. Ma quegli stuoli di Romani così Teodosiani delle Gallie che Giustinianei di Roma, di Napoli e d'Amalfi vissero ivi come stranieri, con un dritto particolare di perezinità, ed alla Longobarda si chiamaro Guaranano Colarranano Colarranano

Or ecco il nodo principalissimo della Storia d'Italia del Medio-Evo, cioci il pericolo di confondere i Romani stranciri o Guargangi d'ogni sorta, Teodosiani e Giustinianei, con la progenie de' cittadini Romani divenuti preda infelice de' Duchi e ripartiti come Terziatori fra ciascun privato Longobardo, i quali formavano il grosso della nazione conquistata. L'aver confuso una si fatta progenie di Romani soggiogati con l'altra de' Romani veri, ossia non soggiogati, ha corrotto i fondamenti della Storia d'Italia. Alessandro Manzoni fu il primo, e ne ottenne gran lode, che sod dubitare, falsi parendogli tali fondamenti, e vana la speranza di trovar la vera nostra Storia, se non si mettesse prima in buon lume la condizione civile de' vinti Romani.

Quel dubitar di Manzoni conduce tosto alla persuasione che Aldionale o servile fosse la lor qualità e condizione sotto i Duchi. Ma dopo i Duchi poterono i Terziatori aver di nuovo la cittadinanza Romana, col godimento del lor propri) Magistrati e col dominio delle antiche lor terre? Sarbbe stato questo un si gran fatto che dovrebbe dimostrarsi da chi lo crede, non da chi lo nega, perchè s'attiene alla fipartizione de' Romani tra ciascun Longobardo, al tributo imposto da un popolo Germanico ed alla mancanza del guidrigito cittadinesco. E però tutti conoscono spettar a' primi l'intero carico di provare, che dopo i Duchi fuvvi cittadinanza Romana presso i vinti (o non mai tolta o ridata dinanza Romana presso i vinti (o non mai tolta o ridata

TROYA, Cond. de' Romani, cc.

dopo gl'impeti primi), col possesso de' dritti politici e civili. Più copiosi e diligenti d'ogni altro vennero in questo aringo il Signor di Savigny, il Cavalier Vesme ed il Signor Fossato; egregi uomini, che addussero gran numero di testimonianze da essi giudicate acconce al loro intendineto, ma che forse non parranno, se si prenderà bene a disecrarer i Romani conquistati da non conquistati, cioè da' Guargangi ovvero Aroeniticci.

#### & XLIV. Anno 584.

Parole di Paolo Diacono intorno a sì fatta quistione.

Paolo racconta che il governo de' Duchi cessò dopo dieci anni. Molti erano gli aggravj e le ingiustizie de' più potenti contro i più deboli fra' Longobardi; molti spogli e rapine commetteansi, e non v'era più sicurezza nè scampo in sulle vie: non pochi germi di dissensioni fra' Duchi; e temeasi una confederazione de' Greci co' Franchi. Giudicarono adunque i Duchi non potersi più reggere senza un Re lo Stato, ed elessero Autari, figliuolo di Clefo, che aveva svenato si gran moltitudine di nobili Romani. Scelto Autari, continua il Diacono, i malvagi tempi cessarono, e ne succedettero altri mirabili, ne' quali non più alcuno (riferisco le sue parole) angariò inginstamente altrui, nè lo spogliò; non furonvi più furti nè latrocinj; ciaseuno andò sicuro e senza timore dove gli piacque (4). Ma bene il Diacono ebbe cura nella rubrica del Capitolo, dove toccò d'un viver si lieto, di farci sapere ch'e' parlava, e non d'altro parlava, se non del tempo d'Autari (2).

Per la ristorazione del regno, scrive Paolo, i Duchi diedero tutta una metà delle loro sostanze agli usi del Re, acciocchè questi potesse alimentare se stesso e tutti coloro i

<sup>(1)</sup> Lib. III, cap. 16.

<sup>(2)</sup> De rege Authari, et quanta securitas EIUS TEMPORE fueril. (Rubrica di detto Capitolo)

quali aderivano a lui e prestavangli ossequio, servendolo in varj officj. I popoli NONDIMENO, soggiunge lo Storico (1), AGGRAVATI dagli OSPITI Longobardi, PARTIUN-TUR: la quale ultima parola non posso voltare in italiano. poichè in latino è buono l'uno e l'altro senso di essa o dell'esser divisi o del dividere. Seguitando questo ultimo senso, non si comprenderebbe che cosa mai avesser diviso i popoli aggravati dagli Ospiti Longobardi; appigliandosi al primo, i popoli aggravati furono in nuova maniera divisi che non dianzi, e però erebbe il loro aggravio, mercè un nuovo sorteggio di quelli che rimasero nell'altra metà delle sostanze non cedute da' Duchi ad Autari. Nè certamente i vinti Romani altro poteano fare in principio se non obbedire, tremando nell'ascoltare il nome d'un figliuolo di Clefo; esser divisi una volta in un modo come Terziatori. ed una seconda ed anche una terza in un altro modo, se ciò tornato fosse in grado a' vincitori.

Questo è il significato più aperto del PARTIUNTUR di Paolo, e di I solo donde si possa ritrarre alcun barlume di luce storica; tuttavia gli scrittori ebber vaghezza di supporre che il Diacono dicesse, aver gli Aggracati divisqualche cosa co' Longobardi Ospiti; gli Aggracati diviso qualche cosa co' Longobardi Ospiti; gli Aggracati essere stati coloro i quali vollero, ed operarono ed operar poterono. Ma che cosa infine operarono, e che cosa divisero, se avesser potto, quegli Aggracati?

# § XLV. Anno 584.

Giudizj degli scrittori sul PARTIUNTUR di Paolo.

Qui tali scrittori vanno in contrari pareri, ma propizi tutti agli Aggravati, credendo che la divisione qualunque, onde Paolo toccò, fosse stato il riacquisto d'una parte delle antiche lor terre, l'abolizione del tributo imposto da' Du-

<sup>(1)</sup> Populi TAMEN AGGRAVATI per Langobardos HOSPITES PARTIUNTUR.

chi a' Terziatori, e però il risorgimento della Romana cittadinanza, non che delle Curie, de' Giudici e di tutti gli ordinamenti Romani.

Gli elogi che Paolo Diacono restrinse al solo regno d'Autari furono da Pietro Giannone (4) trasportati al secolo del Re Desiderio, quasi avesse il Diacono tessuto splendide lodi a tutta la dominazione Longobarda in Italia fino alla venuta di Carlomagno, e rimpianto la caduta del regno. Carlo Peechi piacquesi di celebrar particolarmente la felicità de' Romani che, secondo lui, vissero dopo Autari fra' Longobardi, e voltò nella seguente sentenza i raeconti di Paolo: Eletto Autari, fu tosto rimesso in piedi lo Stato, soppresso lo spirito di partito, aboliti gli aggracj el estinte le animosità per modo, che i Longobardi dicenareo gli ospiti degli Italiani senziattra distinicione se non della nascita e del merito (2).

Il Signor di Savigny non ravvisò nel PARTIUNTUR se non la partizione delle terre fatta dagli Aggravati, el'ei tiene per etitadini Romani, debitori fin qui d'un semplice canone. Crede pereiò ehe tali Romani ricomprato avessero il canone col cedere in vece a' Barbari una parte delle terre d'Italia; mercè la quale esessione divennero tutti Ospiti de' Longobardi nel primo anno ed anzi ne' primi giorni d'Autari, allo stesso modo in cui erano stati Ospiti degli Eruli e poscia degli Ostrogoti (3).

L'ingegno del Conte Cesare Balbo conobbe non esservi fondamento di dedurre simili fatti dalle parole di Paolo intorno agli Aggravati, se queste dovessero leggersi come or 
si leggono. Egli vide a buon dritto nel PARTIUNTUR una 
qualche cosa nuovamente avvenula solto Autari, la qualevalesse a cangiar lo stato de' Romani Terziatori. Or tat 
novità riusci loro a bene od a nuale? A bene, sospetta egli; 
e però ne' suoi preziosi Appunti per la Storia d'Italia dubitò non avesse a sostituirsi alla voce Ospiti l'altra d'Ospizi (4). la quale si frova i um Manoseritto Ambrosiano.

<sup>(1)</sup> Istoria Civile, lib. V, cap. sv.

<sup>(2)</sup> Pecchia, Storia della G. C. della Vicaria, I. p. 32.

<sup>(3)</sup> Tom. I, p. 260. Ediz. del 1850, in-8.

<sup>(4)</sup> Appunti, etc. pag. 39. Torino, 1838 in-8.

tuttochė non ammessa dal Muratori nel testo di Paolo, Secondo la nuova lezione, Paolo s'intende gramațiealmente; Ospizj furono la cosa divisa dagli Aggravatii nel primo anno d'Autari, e la spiegazione data dal Signor di Savigny acquista luce. Paolo dunque avrebbe voluto dire, che i popoli aggravati da' Longobardi partirono con essi gli Ospizj; giacebe, secondo il Signor Pagnoncelli (1), viveano sotto i medesimi tetti le due nazioni, e si prestoano scombicoli offici,

Ma non basta comprender, mercè la parola Ospizi, una proposizione che prima non avea significato; bisogna che tal proposizione s'accordi col resto de' fatti o dallo stesso Paolo narrati, o risultanti da' documenti e soprattutto dalle leggi de' Longobardi. Ed in realtà stava egli nella volontà ed Terziatori dividere o no gli Ospizi? E che cosa mai sono gli Ospizi? Se sono i fondi rustici, lo già mostrato che tra le molte significazioni di questo vocabolo havvi anche la servile, usata non di rado ad additar le terre degli Alditi e de' Terziatori; se gli urbani, s'è detto, non esservi pruova che i Longobardi, padroni degli edifici pubblici ed anche della vita e delle sostanze tutte de' vinti ne' primi anni della conquista, ridotti si fossero avanti Autari ad abitar nelle case di ciascun Romano.

Alla lezione Ambrosiana d'Ospizj, che fino a questo giorno (per quanto siami noto) è unica e solitaria ne' Manoscritti di Paolo Diacono, mi si permetta sositiria ne' Manoscritti di Paolo Diacono, mi si permetta sositiria ta da più Codici. Questa, se non m'inganno, fa chiarissimo risplendere il concetto di Paolo; concetto uniforme all'intendimento dell'intera sua Storia ed al tenore de' documenti e delle leggi del regno Longobardo. Pur volendo i valermi d'altre autorità che non del Diacono, esporrò la nuovissima lezione in fine del presente Discorso (2). Nel caso che gli affari degli Aggravati fossero proceduti così altegramente, come il Pecchia diceva, noi vedrenon il popolo Romano conquistato riagitarsi e rivivere nel regno Longobardo; noi vedremo riforita la fortuna degli Aggravati:

<sup>(1)</sup> De' Governi municipali, II, p. 30.

<sup>(2)</sup> V. S CCLXXXVII, e seg.

ma io non tralascerò di dar loro il nome d'Aldii e di Terziatori fino a che non avrò per avventura trovato alcun segno certo di questa loro novella, se non antica, vita cittadinesca.

# § XLVI. Anni 584-589.

Miglioramento della condizione degli Aldii e de' Terziatori ceduti ad Autari.

Pur altro non trovo per ora se non che Autari nel breve suo regno di sci anni perseguitò i Cattolici, donde non apparisce ch'egli fosse stato corrivo a conceder loro cd a' lor Vescovi e Sacerdoti alcun privilegio di vivere alla Romana. Ma gran mutamento credo esservi stato in meglio per tutt'i Romani Terziatori ceduti al Re insieme con la metà delle terre da' Duchi; e lo stesso dico di tutti gli altri Aldii e servi Germanici passati nella potestà d'Autari.

Grandi furono i comodi ed anche i privilegi di costoro in tutta l'estensione del regno Longobardo, Propizia loro affacciossi la speranza d'essere più agevolmente affrancati. e di poter conseguire la cittadinanza Longobarda col dono di qualche terra per vivere. Nuovi ordini e gradi s'istituirono fra que' regj Terziatori, che rendettero assai più tollerabile ed anche onorevole il loro Aldionato: divennero Sculdasci ed Attori de' Re d'Italia, come si scorge da una legge pubblicata poscia da Rotari (4), la quale punisee gli uccisori di simili officiali col guidrigildo intero, quasi fossero stati uomini liberi. Laonde soggiunse Rotari, che nell'apprezzo di tal guidrigildo si dovesse tener presente la nazione, ovvero i natali dell'ueeiso, che prima di cadere nella servitù poteva essere tanto nobile quanto un Romano ucciso o bandito da' Duchi. Tra questi servi del Re, uguagliati a' liberi, parmi ravvisar principalmente uomini di stirpe Romana. Oltre al quidrigildo, l'uccisore d'uno di tali Aldii regj, ovvero Terziatori, dovca pagare ottanta soldi al Rc.

<sup>(1)</sup> Leg. 377 Roth.

### S XLVII. Anno 58g.

# Venuta de' Guargangi Bavari.

Di gioia frattanto s'empieva la reggia d'Autari. Buon numero di Guargangi Bavari, uomini e donne, discendevano in Italia con la bella e savia Teodolinda sua sposa, e fra essi Gundualdo, fratello di lei; Gundualdo costituito Duca d'Asti, dal quale si diramò la più chiara e gloriosa razza de' Re che avessero avuto giammai la signoria de' Longobardi. I Bavari, al pari degli Alemannl, aveano una legge ove il guidrigildo era stabile in certa quantità di danari (4). Or la Regina Teodolinda ed il Duca d'Asti e tutt'i loro compagni o clienti poterono forse continuare, senza un particolar privilegio, a vivere secondo la legge patria ed il quidrigildo Bavarico in Italia? No, certamente, trattandosi della moglie del Re Longobardo, e d'un Duca de' Longobardi: no, se ci riduciamo alla memoria che un simil favore fu negato a' Sassoni confederati; no, da ultimo, sc si pon mente alle Cadarfrede Longobarde, le quali furono poscia pubblicate da Rotari quando egli compi l'opera cominciata da' Duchi dell'unità del regno Longobardo; alla legge, cioè, dell'Editto (2) in cui vietasi a' Guargangi di vivere altrimenti che a dritto Longobardo, se pur non meritassero alcun privilegio del Re.

# § XLVIII. Anni 590-595.

Sciagure d'Italia ne primi anni d'Agilulfo.

Morto Autari, Teodolinda sposò l'Ariano Agilulfo, che lungamente perseguitò i Cattolici del regno, al pari del predecessore, quantunque ne'primi suoi giorni spedito a-

<sup>(1)</sup> Lex Baiuvariorum, tit. III, cap. x111.

<sup>(2)</sup> Leg. 390 Roth.

vesse appo i Franchi Agnello, Vèscovo cattolico di Trento, pel riscatto d'alcuni prigionieri. Ma la redenzione de' prigionieri spettava propriamente in quel tempo alla religione: a quella, cioè, che si è visto aver sola conservato a' vinti d'Italia un' ombra di città Romana. Molti luoghi d'Italia s'erano intanto levati dalla soggezione de' Longobardi, si come Perugia, Sutri, Orta, Todi ed Amelia: ciò accrebbe puovi furori alla guerra contro i Longobardi, ed Agilulfo non tardò a riassumerla con tutto il suo sforzo. Commise ad Ariolfo, Duca di Spoleto, infestar la Toscana marittima: e questi disertò ed afflisse con le sue armi le Maremme, I Soanesi fecero valida resistenza: ma già verso la metà di Giugno del 592 parlavano d'arrendersi, dando gli ostaggi ad Ariolfo (4). E dovè averli, quantunque ciò non dicasi nelle Istorie; perocchè Soana da indi in quà fu Longobarda, e lo squallore delle Maremme Toscane attestò qual fosse stata in vari tempi la rabbia de' suoi nemici, una volta regnando su' Geti o Goti Alarico, ed un'altra su' Longobardi Agilulfo.

Il Duca di Spoleto, compiuto l'assedio di Soana, si sospinse alla volta di Roma, commettendo eccessive crudeltà. Roma stette salda contro il nemico; ma nell'anno seguente videsi avvicinato a quella parte lo stesso Re Agilulfo, più poderoso e non meno spietato del Duca di Spoleto.
Da per ogni dove, dicea San Gregorio rinchiuso nell'afflitta
sua patria, s' ascoltano gemiti; Agilulfo distrugge le città,
rovescia i castelli, e viene spopolando le campagne con ridurre in solitudine le intere contrade. Arrivano in Roma uomini con le
mani recise: altri condotti sono in cattività, ed intorno intorno
segniamo ali strarai degl'infecii e l'immagnie della morte (2).

<sup>(1)</sup> S. Gregor. lib. II, epist. 30.

<sup>(2)</sup> Idem, Homilia VI, lib. 2 in Ezechielem.

# § XLIX. Auni 590-595.

# Leggi de' Re Clotario II e Childeberto II.

Mi sia lecito quì di levar da questi orrori lo sguardo, e di volgerlo a' cangiamenti, sebbene passeggeri, che operavansi nel regno de' Franchi risguardo a' Romani Teodosiani viventi col minor guidrigildo. In una pace fermata verso l'anno 593 tra Clotario II e Childeberto II, entrambi Re de' Franchi, si pattui di comune accordo che s'avessero a punir con la morte i ladroni, e che parimente, se alcuno legasse un cittadino per rubarlo e non potesse pagar l'ammenda prescritta dalle leggi; dovesse costui comporre della vita, cioè morire (4). In tal guisa i Romani Teodosiani ottennero dalla legge una protezione uguale a quella de' Franchi, togliendosi (ma per breve ora) l'ingiustizia di pagare una metà meno pel furto commesso in danno del Romano (2). Assai più aperto è il decreto pubblicato a que' giorni da Childeberto, il quale confermò le stesse pene contro i ladri (3), minacciando soprattutto la morte al reo d'un omicidio senza causa (4). La morte altresi minacciossi da quel Re ad ogni Giudice che proteggesse o lasciasse impunite le Farfalie (5), cioè le turbe d'uomini assembrati a mal fare o ad assaltare il cittadino. Childeberto del pari proibi la Crenecruda (6), onde favellai nell'Istoria (7).

Sembrava che a tal modo la cittadinanza Romana venisse nelle Gallie ad uguagliarsi con quella de' Franchi; e che costoro s'andassero accostando alle dottrine de' loro

S II Pact. pro tenore pacis dominorum Childeb. et Chlotarii Regum. Apud Balutium et Georgish. Anno circa 593.
 Vedi S VI., ibid.

<sup>(3) §</sup> VII Decretionis Childeberti. Apud Balutium et Georgish. Anno circa 595.

(4) § V, ibid.

<sup>(5) §</sup> VI, ibid.

<sup>(6) §</sup> XV, ibid.

<sup>(7)</sup> Storia d'Italia, I, p. 1013.

sudditi, pigliando a punir l'omicidio ed altri delitti con pene corporali. Ma non tardò a trionfare la natura Germanica; e nelle susseguenti riforme della legge Salica tornarono in onore così le pene pecuniarie del guidrigido per gli omicidi come le consuetudini della Crenerota. In si fatta guisa la cittadinanza de' Romani Teodosiuni rifecesi qual ella era dianzi, cioè, inferiore d'assai a quella de' Franchi. Or non debbo tacere, prima di passare ad altro argomento, che lo stesso Clotario II in un secondo suo decreto di quel medesimo tempo comandò a' padroni di presentare in giudizio i loro servi più potenti, possessori di terre in diversi tuoghi (1): ciò che giova mirabilmente a farci conoscere l'indole della servitù presso i popoli Germanici (2).

# § L. Anni 500-505.

# I Guargangi di Corsica.

Orrida guerra continuava in quella stagione tra' Greci ed Agilutfo, Re de' Longobardi, nel corso della quale non apparisce che i Romani Terziatori del regno di costui avessero dovuto aver favore o privilegio alcuno di cittadinanza Romana. Un fatto assai notabite avvenne a' suoi di, allorchè una mano di Romani possessori e cittadini di Corsica si riparò presso Agilulfo (3). Tanta fu l'ingordigia e' l'iniquità de' riscottiori e pubblicani Greci, che gli obbligarono a vendere schiavi fino i figliuoli per pagar le imposte; laonde i genitori si videro costretti a fuggire appo i nemici.

Fuggirono i cittadini di Corsica, in qualità di Guargangi o di stranieri, negli Stati d'Agilulfo, dal quale non credo

<sup>(1)</sup> Decretio Chlotarii II. Regis. Apud Balulium et Georgish. Anno circa 595. § IX: 5î quis cujustilet de potentioribus servis, qui per diversa possident, etc.— Vedi Gourcy, De l'état des personnes en France, pag. 101.

<sup>(2)</sup> Vedi S XXV.

<sup>(3)</sup> S. Gregor. lib. V, epist. 41.

che fossero molto solleciti d'implorare per privilegio la cittadinanza Romana, divenuta odiosa nella loro isola. E può giudicarsi piuttosto, quantunque nulla si sappia di certo, che il Re accolti gli avesse volontieri nella cittadinanza Longobarda, lieto di mostrare al mondo quali fossero l'avidità e la perfidia de' Greci.

# § LI. Anni 595-598.

Se fuvvi Romana cittadinanza per patto in qualche città datasi a' Longobardi.

Da questa fuga e da qualche altra, che ignorasi, nasce il sospetto non vi fossero state città Romane le quali facendo volontaria dedizone, od arrendendosi dopo lunghe ed ostinate difese a' Longobardi, ottenuto avessero per patti di ritener la cittadianaza Romana. Ma niuno ha fin qui addiato esempi di simili dedizioni, seguite da questo patto: e se fuvvene alcuna, il patto di rimanersi Romani punto non distruggerebbe, anzi confermerebbe la regola posta da' Dnehi. Se vi furono di tali patti, come avrebbe potuto avvenire, per cagion d'esempio, a Soana (4), la forza cessonne ben presto, quando Rotari consacrò nell' Editto il principio salutare de' Duehi sull'unità (2) di cittadinanza e di legge nel regno Longobardo.

Gli odd tra' Greci ed Agilulfo s'accrebbero dopo l'arrivo de' Romani di Corsica. Molte città situate nel conce del regno si manteneano per l'Imperio, si come Cremona, Padova, Oderzo e Monselice; altre, o imitando l'esempio di Preugia, o prese con la viva forza da Greci, tornarono sotto la lor signoria, nel novero delle quali fu Mantova (3). Da un altro lato Arechi, Duca di Benevento, s' impadroniva di Cotrone, quantunque città marittima che poteva essere

<sup>(1)</sup> Vedi S XLVIII.

<sup>(3)</sup> Murat. Annali, sotto il 597.

agevoluente soccorsa da Greci; ma egli, disperando conservarla, si levò d'ivi, conducendo in servità gran turba di Romani d'ogni sesso. Ne a Vescovi Cattoliei s'usò punto indulgenza; e ne fece le pruove Ceteo d'Amiterno, luogo vento in balia de L'ongobardi nelle vicinanze dell'Odierna Aquila; Ceteo, accusato d'aver voluto consegnare a' Romani la città ov' egli sedeva, il quale fu gittato nel fiume Peseara, protestando invano d'essere innocente.

### & LII. Anni 598-600.

Sbarco in Sardegna. - Ursicino, Vescovo di Torino.

O che da' prigionieri di Cotrone avesse Agilulfo segregati coloro i quali erano dati alla navigazione ed al mestiere di costruir le navi, o che di si fatti costruttori facesse leva in altre marittime contrade Longobarde, o finalmente che assoldati ne avesse fuori d'Italia, certa cosa è ch'egli volse l'animo alle imprese del mare, non ignorando che per le arti marittime i Vandali altra volta erano saliti a gran fortuna ed opulenza. Il Re adunque congrego un'armata, e con essa i suoi Longobardi (ma questo è tutto quello che or ne sappiamo) sbarcarono, facendo impeto in Sardegna (4). Ne furono ributtati; ciò non tolse il coraggio ad Agilulfo, che negli anni seguenti minacciò un nocobbe per onocobbe per opera, essere i Longobardi alieni dal genio de' Vandali.

Una tregua finalmente si pattui co' Greci, durante la quale s'udirono le querele d'Ursicino di Torino, la cui giurisdizione Vescovile s'estendea sulla valle di Susa, e nelle vicine contrade innanzi che queste, o per conquista schictta o per cessione fattane da' Longobardi o da Sisinnio, venissero nel dominio del Re Gontrano, il quale de' nuovi

<sup>(1)</sup> S. Gregor. lib. IX, epist. 4.

paesi ottenuli fece creare un Vescovalo novello, col nome di Morienna. S. Gregorio Pontefice serisse due lettere in favor d'Ursicino a' Francii, acciocelte non si recasse pregiudizio a' dritti della Cattedra Torinese; ma tutto fu invano, ed i Vescovi di Morienna per lunghi secoli serbarono la loro sede.

#### & LIII. Anno 600.

# S. Gregorio e Teodolinda.

Infiniti stuoli di schiavi del Duesto Romano avea sollevati alla cittadinanza Romana la carità di quell'illustre Pontefice; infiniti egli aveane redenti dalla cattività de Longobardi, profondendo i tesori della sua Chiesa, e soprattutto in favore de' prigionieri di Cotrone. Nell'atto d'affrancar Tommaso e Montana, schiavi della Chiesa Romana, egli serivca, essere salutevole opera (1) l'affrancar cotoro i quali per dritto di natura e d'umanti nascevano liberi.
Questi nobili detti trovarono facilmente assolto nel cuor di
Teodolinda; ma nè il Pontefice nè la Regina poteano canjare il pubblico dritto degli Stati ne' quali viveano; e senza
il permesso de' padroni sarebbe stata inutile ogni speranza
di manometter così gli schiavi nel Ducato di Roma, come
li Attii ed i servi Germanici nel regno Longobardo.

I cittadini Romani adunque, i quali divennero Aldii o Terziatori di Clefo e de' Duchi, se non furono restituiti alla loro cittadinanza e reintegrati nel dominio delle lor terre a' primi giorni d'Autari, ben rimasero nella lor servile condizione a' tempi di Teodolinda. Ella nondimeno sarebbe stata si affettuosa e si sollecita di compatire alle sventure di quel Romani, anche per venerazione verso il Pontefice, che si dovrebbe oramai trovare aleun Romano (tra quelli che diconsi aver diviso le loro terre sotto Autari) ornato di qualche cariea nella Corte di Teodolinda, od in-

<sup>(1)</sup> S. Gregor. lib. VI, epist. 12: Salubriter agitur, etc.

signito d'altri offici; sì come furono i Romani Convitati del Re de' Franchi, e cento e cento altri che ottennero di mano in mano i più insigni onori nelle Gallie. Pur nulla di simile risguardo a' laici si scorge nè si sospetta nella storia di Teodolinda, salvo quel che or dirò de' Vescovi e di Secondo da Trento; nulla si scorge, che renda credibile in alcun modo la partizione delle terre fatta dagli Aggravati, ossia l'averne riottenuta essi una porzione in piena proprictà.

### § LIV. Anno 600.

Lettere di S. Gregorio al Clero, all'Ordine ed alla Plebe delle città Longobarde.

Qui soglionsi addurre le lettere scritte da San Gregorio per l'elezione de' Vescovi al Clero, all' Ordine ed alta Plebe di varie città Longobarde, quali documenti certissimi del-l'essersi, grazie a quella partizione, ristabilite le Curie nel regno Longobardo. Il Savigny pigliò sovra tutti gli altri a voler trarre tal conseguenza da si fatte lettere; al che si oppose il Lec; affermando non esser possedute da' Longobardi le città d'Italia negli anni quando San Gregorio ne rammentava gli Ordini. Replicò il Savigny (1); ma le sue utilime ragioni, per quelle che dirò nella Storia, non mi rimuvono dalla sentenza del Lec; e Romane affatto, non Longobarde mi sembrano quelle città.

A me nulla di maneo non è mestieri entrare in tal quistione, bastandomi per ora il dire che così dovea il Pontefice scrivere, che così scrisse certamente molte lettere ora perdute alle città Longobarde, cioè al Clero, all'Ordine cd alla Ptebe di ciascuna, seguendo le Formole usate nel secolo quinto da Papa Gelasio, ed allargate nell'ottavo da Gregorio Il eziandio alla Turingia. Nè dovea San Gregorio, ne l'Esarca nè aleun Romano dell'Italia non conquistata riconoscere ne Longobardi (tuttoche il fatto s'avesse a pa-

<sup>(1)</sup> Tom. I, pag. 308-310. Ediz. 1839.

tire), niun dritto di spegnere la Romana cittadinanza nelle regioni occupate da costoro, ne d'impadronirsi del dominio delle terre, qualunque fosse lo stato della tregua con Agilullo. Perciò i Pontefici e gli Esarchi faceano sempre viva la protesta in favore si della cittadinanza e si delle Curie tolte a' Terziatori. La Storia c'insegna come per lunghi secoli siano durate simili proteste politiche, anche dopo essersi fernate molte paci fra due popoli; ed essersi dal-l'uno di essi perduta ogni speranza di riacquistare alcuni stati od alcune signorie. Degl'infiniti esempi che potrei rearne, mi piace ricordar quello soltanto, pel quale il Re d'Inghilterra non ha consentito ad abbandonare con sotenne trattato il titolo di Re della Francia se non appunto pe' primi anni del nostro secolo.

### § LV. Anno 600.

Lettere di San Gregorio al Vescovo ed al Clero di Milano.

Costanzo, Vescovo di Milano, trapassò nell'anno selcento in Genova, dove Onorato fin da' primi giorni d'Alboino aveva trasferita la sede fuggendo in compagnia di non pochi nobili Milanesi. E però in Genova stava la Cattedra di Sant'Ambrogio, e stette finche visse "Teodolinda; ed anzi (per quanto crede l'Oltrocchi, diligentissimo istorico della Chiesa di Milano [41]), i successori d'Onorato non si tolsevo di Genova se non al tempo di Rotari. Che che sia dell'età in cui tornarono i Vescovi a Milano, essendo Costanzo morto in Genova; il Clero ed i nobili di quest'ulma dittà elessero a successoro Deusdediti ovvero Adeodato.

Costanzo era tenuto in gran pregio da San Gregorio, e molto si travagliò, quantunque senza frutto, ad estinguere lo seisma d'Aquileia, detto altrimenti de' *Tre Capitoli*. Fra le lettere del Pontefice havvene una degli anni precedenti

<sup>(1)</sup> Histor. Mediol. Ligustic. pag. 375. Milano, 1795, in-4.

a Costanzo, nella quale si parla d' una Formola risguardante i Tre Copitoli, sottoscritta da' nobilitssimi uomini (1). Un'altra (2) fu inviata poscia dal medesimo Poutefice al popolo ed alla Chiesa di Milano risguardo ad un legato che Lorenzo (Vescovo parimente di Milano in Genova) lasciò ad Arctusa, femmina chiarissima; ed in una terza (3) il Pontefice favella d'un simil legato, rimasto dal Vescovo Costanzo a sua nipote Luminosa. Or se i Vescovi di Milano abitavano in Genova con altri Milanesi nobilitsimi, male da si fatte lettere si dedurrebbe che Romana cittadinanza e Romane terre vi fossero in Milano. Costanzo, Deusdedit, Lorenzo ed i Milanesi nobilissimi erano Romani veri al pari d'ogni altro abitante di Genova, e viveano sotto la potestà del Romano Imperio in una città che fu assai più tardi conquistata da' Longobardi.

### S LVI. Anni 600-602.

I Guargangi di Scozia, della Brettagna e delle Gallie.

Cotanto infida era la tregua fra Greci ed i Longobardi, che l'Esarca Callinico non tardò ad ordire scellerate insidie contro Agilulfo; ed essendo useita di Cremona una mano di soldati fece prigioniera in Parma una figliuola del Re, avuta prima delle nozze di tui con Teodolinda. Con quanto furore si riaccendesse la guerra, non s'appartiene a me il dirlo in questo luogo; ma non veggo che in mezzo ad essa gli antichi Terziatori de' Duchi avessero avuto a trovar grazia dinanzi ad Agilulfo, dopo il fatto di Callinico. Il Re in quel medesimo anno concluse la pace cogli Unin Avari; e forse avvenne allora di'egli mandasse, come racconta

<sup>(</sup>i) S. Gregor. lib. XI, epist. 2.

<sup>(2)</sup> Ibid., epist. 16.

<sup>(3)</sup> Lib. XII, epist. 38.

il Diacono (4), alcuni costruttori di navi al loro Cacano, con le quali espugnarono i Barbari un'isola di Tracia.

Era giunto a que'giorni la prima volta in Italia San Colombano, che nacque in Iscozia, menando seco gran numero di Monaci suoi concittadini, e d'altri della Brettagna e delle Gallie. Ottenne dal Re una donazione di terre prossime a Bobbio fra le Alpi Cozie, ove ben tosto surse l'insigne Badía, gli abitatori della quale ci conservarono una si gran parte de'libri del sapere antico. Narra il Diacono (2) che Agilulfo e non pochi ottimati Longobardi largheggiarono d'offerte, donando ciascuno molte possessioni a San Colombano; e che in Bobbio non tardò a vedersi una grande congregazione di solitari.

### S LVII. Anno 602.

#### Fondazione di Bobbio.

Le prime donazioni del Re a San Colombano si leggono ancora in un'antichissima copia dell'originale diploma dato nel 24 Luglio 602, contro la qual copia molti dubbi si proposero dal Muratori e da non pochi scrittori. Altri presero a difenderne la verità, fra' quali vuolsi ricordare il Rossetti (3), che i più discreti ora van seguitando, ammoniti dalle parole di Paolo Diacono intorno alle liberalità d'Agilulfo; sì che oggi la copia di quella donazione apre il novero della splendida raccolta di carte Piemontesi (4).

Or niuno crederà che Agilulfo (sia vera o falsa la copia) donasse le sue terre Longobarde a San Colombano, volendo che questi vivesse a legge Romana; o che il Guargango Colombano si curasse molto co' suoi compagni di sottoporsi a tal legge. Intendo la civile, non l'ecclesiastica.

(3) Bobbio illustrato. Torino, 1795, 3 vol. in 8.

<sup>(1)</sup> Lib. IV, cap. 21. (2) Ibid., cap. 43.

<sup>(4)</sup> Historiae patriae Monumenta, I, p. 2. Porino, 1836, in fol. TROYA, Cond. de' Romani, ec.

E ben potca San Colombano desiderare, si come narrasi, d'esser soggetto piuttosto a San Gregorio ed a' Romani Pontefici, anziche a' Vescovi di Piacenza e di Tortona, Crede il Rossetti essere stati a quel tempo deserti ed incolti affatto i contorni di Bobbio; coltivati poscia da' Monaci e ridotti a tal condizione che ivi s'innalzò una città la quale ottenne il suo Vescovo particolare. Pur v'erano alquanti coltivatori o pastori, comeché pochi e rari, ad uso de' quali edificossi la così detta Basilica di San Pietro, dove San Colombano fondò la Radia. Tali coltivatori di terre donate dal Re non crano se non Aldii e servi d'Agilulfo trasferiti con le terre stesse nel dominio del Monastero, che certamente altri ne ottenne da' luoghi vicini, nicreè i doni degli Ottimati, Così da' Guargangi Scozzesi, Britanni e Galli si diè principio all'opera di ridurre a coltura il deserto di Bobbio nelle Alpi Cozie.

## S LVIII. Auno 603.

Partenza di San Colombano. - Conversione di Agilulfo.

È fama che Sau Colombano e Secondo di Trento avessero convertito Agilulfo alla fede Cattolica. La donazione di Bobbio nel 602 fa credere avvenuto in quel medesimo anno un tal mutamento, quantunque avesse potuto un Ariano senza rinunziare a' dogmi suoi mostrarsi benevolo, come già fu Childerico nelle Gallie, verso uno straniero che altro non cercava se non di vivere nella solitudine. San Colombano indi parti d'Italia, lasciando a' suoi la cura di terminar la Badía, ove non tornò se non verso gli ultimi giorni della sua vita. Nell'anno che segui alla donazione, ovvero nel 603, nacque un figliuolo a Teodolinda, il quale col piacere del padre fu battezzato nella comunione Cattolica, o tenuto al sacro fonte da Secondo di Trento. Questo è indizio sicuro del cangiamento d'Agilulfo e della nuova sua religione: punto importante nella Storia d'Italia, dal quale procede un ordine di cose affatto novello, benchè non durevole, donde si potrà meglio ravvisare la condizione vera della stirpe de' Romani soggiogati da' Duchi, e degli Aggravati d'Autari.

# S LIX. Anno 6o3.

### Cillane. - I Dromoni di Pisa.

San Gregorio, lieto per si fausto avvenimento, dava il nome di figliuolo carissimo al nuovo baltezzato (4), e pro-eacciava con tutte le sue forze di metter pace tra' Greci ed i Longobardi. A Callinico era succeduto Smaragdo; ed ii Pontefice, serivendo (2) a questo nuovo Esarca, gli dava ragguagli delle sue cure paterne per ottenere almeno una tregua di trenta giorni da Gilane, di cui non si conosce altro dal nome in fuori, ma che sembra essere stato Longobardo. E tosto soggiunse d'aver inviato un uomo idone one con le debite precauzioni a' Pisani; uomo che niente aveva ottenuto da costoro, i quali già si tenevano pronti ad uscire in mare con le otto pon avi. delte Dromoni.

Se Pisa fosse stata conquistata col rimanente della Toscana dal Re Alboino e da' Duchi Longobardi, e se liberata sen fosse, come avea fatto Mantova; se vivesse nel 603 sotto le leggi dell'Imperio, e non piuttosto in piena ed assoluta franchigia da ogni Signore, niuno il sa e niuno può dirlo con certezza. L'udir nominare i Pisani da San Gregorio, allo stesso modo ch'egli ricordava que' di Soana (3), senza far notto d'alcun Duca od Officiale de' Longobardi, e lo scorgere inviato con segretezza un messo in quella città, mi farebbero credere che i Pisani, forti del loro coraggio e del naviglio de' Dromoni, o non fossero stati mai assaliti prima del 603, o che godessero nuovamente in quel'anno la propria libertà, vivendo a Conune Romano co-

<sup>(1)</sup> Lib. XIV, epist. 12. (2) Lib. XIII, epist. 33.

<sup>(3)</sup> Vedi S XLVIII.

me Venezia, il quale o nulla o poco ubbidisse agli Esarchi di Ravenna. Inclinerei parimente a credere che Pisa fin dal 595, in un modo qualunque ignoto a noi, avesse fermato una specie di confederazione con Agilulfo, aiutandolo nella sua impresa di Sardegna, promettendogli d'assisterlo nell'altra di Sicilia, e forse dandogli alcuni de' costruttori navali, che furono dal Re inviati agli Avari del Danubio. Ma ripeto che di tali avvenimenti non potrei far sieurtà, come neppure del tempo nel quale Pisa venne in mano de' Longobardi (a me sembra ciò essere avvenuto sotto Rotari), e diventò una delle più Longobarde città di tutto il Regno, Supponendo per altro che nel 603 Pisa fosse nel dominio de' Longobardi, non saprei consentire a chi giudicasse d'avere i suoi abitanti vivuto a legge Romana. ritenendo la cittadinanza Romana, in qualità di possessori de' Dromoni: queste navi, come crede risolutamente il Pizzetti (1), ben potevano essere de' Longobardi, nuovi padroni, che non temerono d'imbarcarvisi per infestar la Sardegna.

### § LX. Anno 603.

Nuova dotazione de' Vescovi Cattolici. — Agrippino Guargango e Vescovo scismatico di Como.

Adaloaldo era il nome del fanciullo battezzato o tenuto al sacro fonte da Secondo, il quale oramai aveva il più gran credito nell'animo de' Principi. Agnello, Vescovo della sua città di Trento, consegui parimente non piccola parte de' lor favori; ed in breve dopo la conversione di Agilulfo i Vescovi ed i Sacerdoti Cattolici, nati per lo più Romani, ottennero di vedersi tornare all'antico loro splendore. Agilulfo, racconta il Diacono, pe' consigli di Teodolinda dono molte possessioni alla Chiesa di Cristo; ed a' Vescovi, statti

<sup>(1)</sup> Antic. Tosc. 1, p. 50.

fin qui (così egli favella) depressi ed abietti, restitui l'onore della solita lor dianità (1).

Agnello e Secondo ebbero voce di favoreggiare la scisma de' Tre Capitoli, avidamente abbracciata da molti altri Vescovi del regno Longobardo. Ma niuno mostrossi così tenace di quella scisma quanto Agrippino, detto peregrino, cioè Guargango, nella sua funebre iscrizione che ancor si legge. Nacque di genitori nobilissimi, forse nell'Illirico: e verso l'anno 607, se stai coll'Oltrocchi (2), grande fu il parteggiare del Clero e del Popolo di Como, inclinanti alla scisma, per averlo, si come l'ebbero, al governo della lor Chiesa. Or ecco nella elezione de' Vescovi ed in altre faccende religiose conservata sotto Agilulfo ed ampliata la libertà conceduta dagli stessi Duchi al popolo de' Romani Cattolici del regno Longobardo. Ma l'iscrizione sepolcrale d'Agrippino parla solo del Clero e del Popolo, non della Curia o dell'Ordine di Como nella scelta di quel Vescovo (3).

### § LXI. Anni 607-616.

Cittadinanza Longobarda de' Vescovi nati Romani.

Agilulfo e Teodolinda, tuttochè per lunga stagione incerti ed ondeggianti, pur non seguiron la scisma d'Aquileia, ciò che diè nuovo risalto a' Vescovi uniti con la Sede Romana. Ma tutti i Vescovi, scismatici o no, del regno Longobardo, quantunque la più gran parte nati Romani, divennero nondimeno cittadini Longobardi per effetto di quella medesima venerazione che i Germani aveano verso il Sacerdozio; la quale incorporò naturalmente i Sacerdoti nell'ordine de' più nobili fra' Barbari. Questa venerazione s'ac-

<sup>(1)</sup> Multes possessiones Ecclesiae Christi largitus est (Agilulfus); atque Episcopos, qui in depressione et abjectione erant, ad dignitatis solitae honorem reduxit. - Paul, Diac. lib. IV, cap. 6.

<sup>(2)</sup> Hist. Mediol. Ligust. pag. 483, et passim. (3)

<sup>. . . .</sup> Clerum Populumque Comensem, Rectorem tantum qui peliere sibi . . . . . .

erebbe di mano in mano, si che indi si videro i Vescovi sovrastare agli stessi guerrieri nel regno Longobardo, e soprattutto quando i figliuoli de' Longobardi entrarono in gran copia nell'ordine elericale.

Ho delto (1), che i Romani Vescovi e Sacerdoti non poteron giammai esser tenuti per servi Germanici: tali Sacerdoti perciò passarono alla cittadinanza Longobarda in virtù della lor qualità Sacerdotale, non dell'essere affrancati, e vissero col guidrigildo Longobardo. Il loro sangue da indi in quà fu, per diritto, estimato secondo il lor grado: ma, per fatto, non mai o poche volte s'udi appo i Longobardo. Cattolici l'uccisione d'alcun Prete, si come si dice in un Capitolare, del quale riparlerò (2), pubblicato in Benevento verso la fine dell'otlavo secolo. In quel medesimo Capitolare nondimeno si stabili un guidrigildo pei Preti e pe' liconi; e tosto Carlomagno il tassò alla maniera de' Franchi ponendo il massimo di novecento soldi pe' Vescovi del regno d'Italia (3).

# S LXII. Anni 607-615,

I Vescovi, le Chiese, i Monasteri tutti dell'Italia Longobarda vivono a legge Longobarda.

Qui finalmente si dec cercare se in realtà i Vescovi di tata Regno, benché tassati fino à "giorni di Carlomagno con guidrigido Longobardo, avessero nondimeno vivuto a legge Romana, cioè di Giustiniano. S'è già veduto quale fino ad Agitulto ed a Teodolinda fosse l'avvilimento e quanta la depressione de' Vescovi. E se Agitulfo dotolli muovamente con terre spettanti al suo regal patrimonio, i Vescovi adunque diventarono possessori di terre Longobarde, non che degli ¿dhie de' servi Germanici spettanti a quelle

<sup>(1)</sup> Vedi S XLI.

<sup>(2)</sup> Vedi § CXCV.

<sup>(3)</sup> Leg. 101 Caroli, inter Langobard.

de' quali doverono prendere il Mundio, cioè la protezione, assoggettandosi a tutt'i doveri naturali e civili de' patroni e de' padroni. Furono pereiò tenuti a pagare pe' furti commessi dagli Aldii e da' servi (1), ed a contentarsi, nel easo che questi fossero fertii ed uceisi, delle tasse non Romane ma Longobarde (2). Nè poterono i Vescovi comperare, affrancare o rivendigare il servo fuggitivo se non alla Longobarda.

Diverso affatto in quel tempo era il modo ad esercitare il diminio sulle terre, che non avcano valore se non per gli Altăi e pe' servi, nè si vendeano altrimenti se non additandole col nome di costoro. Nè universale, come oggidi, era l'uso de' liberi fittaiuoli, padroni di lasciare a loro talento il fondo, al terminar dell'allogagione. Un Ecclesiastico era dunque necessariamente Longobardo, se possesore d'un fondo nel regno, e necessariamente cittadino perchè sottoposto al guidrigitdo. Tale fu la condizione di San Colombano, di Secondo e d'Agnello di Treuto, non che de' Preti di Monza, nell'insigne Basilica edificatavi da Teodolinda (3).

# § LXIII. Anni 607-615.

La cittadinanza Longobarda era necessariamente collegata col possesso delle terre in Italia.

Nè poteva fra' Longobardi e tutti gli altri popoli Germanici esservi cittadinanza senza il possesso delle terre; come nè anche presso le Gotiche nazioni, ed in generale presso tutte le genti che da' Romani chiamavansi, Barbare. Non eranyi nel settimo secolo esserciti stanziali di guerrieri e di civili Officiali con certi e stabili stipendj simili a' nostri. Nel tempo di guerra i Barbari viveano di prede; in tempo di pace sussisteano del frutto delle lor ter-

<sup>(1)</sup> Leg. 261, 263, 266 Rotharis.

<sup>(2)</sup> Leg 112, 113, 127, 206, 210, 211 Rotharis, et passim.

<sup>(3)</sup> Vedi S LXXXVII.

re, riscotendolo in natura dagli antichi proprietari disgradati, come fece il Longobardo in Italia, o togliendo a' proprietari una parte delle terre stesse, come da per ogni dove fecero i Goti. L'aratro recava, egli è vero, non piccol disonore appo i Longobardi; ma l'aratro era quello senza cui durar non poteva la loro spada.

E pereiò quando il più nobile fra' Longobardi perduto avesse le terre, perdea presto o tardi la spada, se pur non la raccomandasse al Re od a qualche potente che gli venisse donando alcuna terra, e facesse con questa rifiorire la sua cittadinanza. Tali costumi sotto altre forme si sono mantenuti fino a' di nostri; e tutti noi abbiamo sempre ascoltato, altro non esser veramente la nobiltà che le continuate ricchezze. Se oggi vi sono le ricchezze volatili del rindustria e del commercio, altre sotto Agilulfo non se ne conosceano che o de' saccheggi o del possesso delle terre, prive affatto d'ogni prezzo senza l'opera degli Aldii e de' servi.

## § LXIV. Anni 607-615.

Introduzione d'una parte specialissima del dritto Romano intorno alle immunità Sacerdotali nel regno Longobardo.

Afferma il Signor di Savigny (1), che le Chiese, risguardate come persone giuridiche, doveano seguir naturalmente il dritto Romano, e che sempre il seguirono, essendo la conservazione de dritti del Chiericato un articolo di fede pe popoli, e non potendosi ricorrere se non al Gius Romano in tutte le materie spettanti a tali dritti, non regolate o dalle consuctudini o dalle leggi Longobarde. Ciò è vero; ma dopo che la buona volontà d'Agilulfo sollevò i Vescovi dalla loro abiezione.

Sotto lui adunque i Vescovi riottennero il godimento di molte leggi Romane, contenute ne' Codici così di Teodosio, e massimamente nel decimosesto libro, come di Giu-

(1) Tom. I, 104-105. Ediz. 1839.

stiniano intorno agli Ecclesiastici; lo stesso avvenne sotto Clodoveo ed i suoi figituoli a' Vescovi delle. Galile (1). Per leggi Romane presso i Longobardi a' tempi d'Agilulfo intendonsi non i Canoni della Chiesa e non le ordinanze pertinenti a' dogmi ed a' riti della fede Cattolica, ma i privilegi che gl'Imperatori de' Romani aveano conceduto di tratto in tratto alle persone ed alle cose degli Ecclesiastici.

Molti di si fatti privilegi riusciv ano affatto inutili a' Chierei del settimo secolo, si come l'antica esenzione lor data sovente dalle Curie, or cessate nel regno Longobardo, e dall'annona e dalle imposte anche svanite, come altresi de' pesi detti sordidi (2) e della collazione lustrale (3). Ma per la benignità d'Agilulfo i Vescovi riebbero la prerogativa di non poter essere accusati se non presso gli altri Vescovi (4): di punir le colpe de' Chierci nel ministero ecclesiastico, e di scacciarli dal Chiericato (5): di giudicare in alcune occorrenze qualche lite degli stessi Chierci (6): di condannare i riti de' Pagani e degl'idolatri (7) e di mantener gli asili nelle Chiese (8). L'immunità degli Ecclesiastici dal Foro de' laici non s'introdusse in molti casi che dono Carlomagno nel regno Longobardo. Prima di lui, tutto ciò che non appartenea propriamente al dritto divino della istituzione de' Vescovi e de' Sacerdoti od all'officio loro d'insegnar e di predicare, formava parte d'un proprio dritto civile de' Chierci, che fu regolato in principio da varie leggi degl'Imperatori Cristiani dopo Costantino, e poi da non poche de' Re Longobardi.

Ma questo dritto civile de' Chierci era specialissimo, e non avea nulla di comune col dritto civile in genere (detto

<sup>(1)</sup> Vedi SS XVI, CCXXXIX.

<sup>(2)</sup> Vedi Storia d'Italia, I, p. 1090-1091.

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 1101.

<sup>(4)</sup> Leg. 12 Cod. Theodos. De Episcopis. (5) Leg. 53 § 1, Cod. Justin. De Episcopis.

<sup>(6)</sup> Leg. 41 Cod. Theod. De Episcopis.

<sup>(7)</sup> Leg. 19 Cod. Theodos. De Paganis.

<sup>(8)</sup> Leg. 4 Cod. Theod. De his qui ad Ecclesiam confugiunt. — Leg. 3 Cod. Justin. eodem titulo.

da Franchi la legge Mondana), secondo il quale dovca ogni Chierco vivere nell'altra sua generalissima qualità di cittadino e di possessore così delle terre Longobarde come degli Aldii e de' servi negli Stati d'Agilulfo. Il non aver segregado queste due qualità di dritto civile fu grave danno alla Storia d'Italia, facendo credere che per una regola generale gli Ecclesiastici del regno Longobardo vivessero a legge Romana, ciò che si trova falso ad ogni passo.

Il Signor di Savigny, scorgendo gli Ecclesiastici vivervi a legge Longobarda, chiama eccezioni si fatti esempi: ma non dimostra nè dimostrar può co' documenti fin qui conosciuti d'esservi stata la regola contraria. Quelle ch'e' giudica eccezioni gli si fanno si sovente innanzi nella sola città di Bergamo, che confessa (4) potersi quivi l'eccezione tenere per regola. Or Bergamo non era ella in una delle provincie prese dal Re Alboino, e però delle meno travagliate . secondo Paolo, da' Duchi? E perchè, se fosse stata in Bergamo la regola di dover gli Ecclesiastici vivere a legge Romana, una si gran turba di costoro avrebbe amato meglio di vivere per eccezione a legge Longobarda? Se tutti gli uomini di sangue Romano avessero potuto seguitar la legge Romana presso i Longobardi, questa non avrebbe più costituito un privilegio per gli Ecclesiastici (2); e. se l'avesse costituito, come si può supporre che un si gran numero fra essi rinunziassero senza uiuna ragione, anzi contro gli usi de' popoli al privilegio?

## § LXV. Anni 607-615.

Formola del giuramento, detta Indicolo, de' Vescovi del regno Longobardo.

Non in Bergamo sola, ma in tutta l'Italia Longobarda ed in ogni tempo i Chierci vissero dopo Agilulfo a legge

<sup>(1)</sup> Tom. I, 105 nota (h).

<sup>(2)</sup> Vedi \$\$ CXCV, CCXVI.

Romana come Chierci, e nello stesso tempo a legge Longobarda come cittadini godenti del quidrigildo, ne vi furono regole od eccezioni se non in quanto al distinguere queste due qualità. I Vescovi, per lo più nati Romani a' giorni d'Agilulfo, aveano perduto il nome di Romani. Apertissima pruova di ciò, e non so se avvertita dagli Scrittori, è la formola del giuramento, detta Indicolo, nel Libro Diurno de' Pontefici Romani, con la quale i Vescovi del regno Longobardo giurano pel corpo di San Pietro mantener la fede Cattolica, non che la pace tra la Repubblica e NOI, gente de' Longobardi, Così leggesi nel Diurno stampato dall'Holstenio e poi soppresso (4); così parimente in quello pubblicato dal P. Garnier (2): ma la copia d'un Codice del Cardinal Tommasi da me veduta (3) nomina propriamente la Repubblica Romana, si che il testo di tal parte della Formola o dell' Indicolo è ... Pel corpo di San Pietro giuriamo di mantener la pace tra la Repubblica Romana e Noi, cioè, NOI, gente de' Longobardi.

Il P. Garnier pone la data di si fatto Indicoto a' giorni di Teodolinda (4): lo, per ragioni che non occorre qui ricordare, crede cessersi questo concepito sotto i Re Bertarido e Cuniberto, quando già i Longobardi erano divenuti universalmente Cattolici, e quando in conseguenza meglio si dovrebbe scorgere (se stata vi fosse nel regno Longobardo) diffusa la legge Romana. Ma poco importa l'attribuir tale Indicolo al principio piuttosto che alla fine del settimo secolo: egli sarà sempre vero che i Vescovi di quel regno, nati o no Romani, appellavansi Longobardi negli atti pubblici da inviarsi al Romano Ponnefice in Roma, o giurati alla sua presenza nella Gità.

<sup>(1)</sup> Roma, iu-8 con falsa data del 1658, e dello stampatore Van-

<sup>(2)</sup> Liber Diurnus. Parisiis, 1680, in-4.

<sup>(3)</sup> Nella libreria de' PP. Riformati di Castel Gandolfo.

<sup>(4)</sup> Garnier, p. 72.

### § LXVI. Auni 6:5-6:9.

Rinnovazione del Clero Cattolico nel regno Longobardo.

Morto Agilulfo nel 645, Adaloaldo regnò su' Longobardi coll'assistenza e mercè i consigli di sua madre Teodolinda. I Vescovi ed i Chierci, entrati nell'ecclesiastica milizia prima dell'arrivo d'Alboino, erano la maggior parte mancati allorchè Agilulfo mancò; ed il Clero si dovè quasi tutto rinnovare nell'Italia Longobarda, Non credo pertanto che molti figliuoli de' guerrieri Longobardi si fossero ascritti al Chiericato negli ultimi anni d'Agilulfo; e mi sembra che i nuovi Ecclesiastici, oltre alcuni stranieri o Guargangi, uscissero il più gran numero dalla progenie de' Romani Terziatori, e spezialmente da quella degli Aldii e de' servi di stirpe Romana, posseduti dal Re o dalla Regina, Per farli ascendere al Chiericato v'era bisogno del consenso de' patroni e de' padroni Longobardi, che la pietà di Teodolinda potè ottener facilmente da molti fra essi; e così la religione di lei nel rinnovare il Clero Cattolico ridava una cittadinanza non più Romana, è vero, ma Longobarda con una Romana Sacerdotale a coloro nelle vene de' quali circolava il sangue Romano.

## § LXVII. Anni 615-619.

Allargamento della giurisdizione colontaria in favor de' Vescovi.

Accresciuto il Sacerdozio di tanti e di si nobili dritti dal Re Agilulfo e da Teodolinda, s'accrebbe del pari, per quanto può giudicarsi, la giurisdizione volontariamente data da' popoli a' Vescovi. Erano allora morti o fatti decrepiti gia antichi Giurconsulti e Decurioni e Notari che viveano prima dell'arrivo d'Alboino in Italia; innanzi a' quali dissi (4)

<sup>(1)</sup> Vedi S XXXIII.

aver di leggieri potuto i cittadini Romani diventati Terintori portar di comune accordo le liti de'peculj e delle
domestiche loro faccende. A' Vescovi ed a' Preti adunque
aumentossi un tal carico ne' giorni della Regina; e tanto
più quanto s'era già migliorata la condizione degli Atlati e
de' servi d'origine Romana, ceduti da' Duchi al Re ne' primi anni d'Antari. Miglioravasi parimente la condizione de
gli Atlati e de' servi di qualunque origine, donati dal Re
Agilulfo a' Vescovi ed a San Colombano di Bobbio: nè certamente questi Atlati ricorrevano ad attri Giucici del regno Longobardo se non a' loro patroni eccelesiastici.

Che più? Gli stessa guerrieri Longobardi cominciarono di ivocare il giudizio arbitramentale de' Sacerdoti. Ma dall'essersi cotanto allargata la giurisdizione volontaria inmanzi agli Ecclesiastici, non segue ch'essi per liberalità d'Agliulfo abbiano in alcuna guisa ottenuto la contenzione necessaria sugli uomini di sangue Romano (1). Quel Re nè concedè un tal dritto agli Ecclesiastici, nè concederio potea senza la Dieta Longobarda. Che non l'avesse mai conecduto risulta da tutto l'Editto, pubblicato soli ventisette anni dopo la sua morte.

# § LXVIII. Anno 619.

## I servi Ministeriali.

Compiuto l'anno 619, compivasi l'anno cinquantesimo dopo la venuta de' Longobardi, sotto il quale mi piace ri-ewdar due grandi cangiamenti, che or venivansi operando ne costumi Germanici; l'uno del favore ottenuto da' servi detti Ministeriali, e l'altro dell'origine de' liberi uomini, de chiamaronsi Livellari nel regno d'Italia. La servitù domestica era ignota in Germania, ove dalle mogli e da' filiùnis' adempivano gli offici della casa. La domestica schiavitù avea corrotto in Roma i costumi, e già i Longobardi

<sup>(1)</sup> Vedi & CCXIII.

sotto Agilulfo s'erano usi ad aver gran copia di servi domestici, ossia Ministeriali (1). Non parlo della Corte de' Re niena di Gasindii, che ad alcuni sembrano essere stati servi e liberti, ad altri poi nobilissimi compagni degli stessi Re. Del Gasindiato, così nobile che ignobile, parlerò nella Storia: Rotari tocca solo del Gasindiato presso i Duchi ed i privati Longobardi (2). Ma i servi Ministeriali si veggono costantemente uguagliati da Rotari agli Aldii, tassandosi le lor ferite o la lor morte nel modo Aldionale.

## S LXIX. Anno 619.

# I liberi Livellarj.

Le dottrine predicate da San Gregorio, e più il suo esempio, non che la pietà di Teodolinda e la diffusione della fede Cattolica fra' Longobardi furono, si come io credo, l'origine de' liberi Livellari, quando un grap numero d'Aldii e di servi ottennero, per atto religioso de' patroni e de' padroni, la piena ed intera cittadinanza Longobarda, Ben questi ultimi poteano donare a' servi la libertà, ma non sempre una terra per vivere; nè sempre bastava il peculio agli affrancati per mantenersi da cittadini e guerrieri. Costoro adunque, lieti ed anche orgogliosi per la conseguita libertà, e gelosissimi di conservarla intatta, cominciarono ad entrare negli altrui terreni per coltivarli o farli coltivare. Chiamaronsi liberi Livellari. Non istarò qui ad esaminare l'indole di tal contratto, ed in che si diversificasse dalle così dette prestaria e precaria, non che dalla semplice locazione o dall'enfiteusi; e neppure se l'enfiteusi fosse in prima un contratto inventato da' Romani ovvero da' Barbari. Solo ripeterò (3) che i Longobardi nell'età d'Agilulfo e di Teodolinda non conosceano l'uso dell'enfiteusi

<sup>(1)</sup> Domi docti aut nutriti. - Leg. 76 Rotharis. (2) Leg. 228 Roth.

<sup>(3)</sup> Vedi S XXIX.

e de' contratti livellarj alla Romana; e che, se conosciuto l'avessero, non erano simiglianti opere giudicate degne d'un cittadino e guerriero Longohardo. Grave oltraggio dové sembrare in principio a' più tenaci de' costumi antichi di Germania veder coltivarsi la terra da uomini che appellavansi liberi, ed erano per legge.

Piccolo nondimeno fu il numero de' liberi Livellarj al tempo di Teodolinda, si che Rotari nell' Editto e Grimoaldo nelle Giunte non ne fecero alcuna menzione. Liutprando più tardi ci diè i ragguagli di questa novella ed ambigua genia, raccontando in una legge (1) quali fino a lui fossero state intorno ad essi le Cadarfrede Longobarde. Ma da questi medesimi racconti apparisce l'inferior qualità de' liberi Livellarj, che la pubblica opinione de' Longobardi aveva in piccol conto, si che il fondo preso a coltivare da essi assorbiva tutt'i lor lucri (2).

## \$ LXX. Anni 619-625.

Primi lineamenti d'un Terzo Stato fra' Longobardi.

In tali costumanze novelle de' Longobardi parmi ravvisare i più antichi lineamenti d'una cittadinanza inferiore,
a quella de' veri cittadini, ossia de' guerrieri. Ad essa darò
il nome di Terzo Stato: impropria voce, ma che pur dinota il mio pensiero, e che fu molto usata ne' secoli a noi
più vicini. Nella spada cousistea la propria ed unica cittadinanza dell'Italia Longobarda, come già stato era in Germania ed in Pannonia; e senza la milizia non eranvi onoi
ne nobiltà ne' vanti signorili nel regno d'Agilulfo e di Teodolinda; ma ora già sorgeva la non dianzi udita industria
d'alquanti uomini tiberi che prendevano il cottivo delle terre
in qualità di Livellarj, ed appariva un Terzo Stato, che' si
pose in mezzo tra l'antico Althonato e la libertà civile, ovvero la cittadinanza Longobarda.



<sup>(1)</sup> Leg. 38. 80, lib. VI Liutprandi.

<sup>(2)</sup> Vedi S CXXXIX.

# § LXXI. Anni 619 625.

Maestri Comacini. — Costruttori di navi ed altri mestieri presso i Longobardi.

Nel Terzo Stato a' liberi Livellarj possono congiungersi anche i Maestri Comacini, ovvero gli architetti ed imprenditori di fabbriche, si come Rotari li descrisse in due leggi (4); non semplici muratori od operaj di mesticri affatto meccanici e spettanti unicamente al servo. Costoro di poi presero il nome di Maestri Casarii: additando sovente la loro qualità d'essere nati di là dal Po (2). De' Comacini molto giovossi Teodolinda pe' suoi grandi edifici e per la Basilica di Monza, L'arte loro li chiarisce d'origine Romana; pur non in grazia dell'arte i Duchi, ne' primi furori. gli esentarono dalla generale ripartizione de' Romani fra ciascun Longobardo, e dal tributo servile del terzo de' frutti. Più tardi, e non prima della nobil Regina, cominciarono i Barbari ad avere in pregio l'arte d'edificare. Ma non onorarono tanto si fatta disciplina da concedere per dritto comune a chiunque l'esercitasse la cittadinanza Longobarda. Il Re forse li fece affrancare per impans o per cagione di pubblica utilità da' particolari patroni Longobardi, allorché costoro sentirono il pregio e la necessità dell'architettura in Italia, uguagliando il premio del valore mostrato in guerra da' servi al premio del merito civile de' Comacini. Certo egli è, che i Comacini compariscono come liberi nelle accennate due leggi di Rotari, e come capaci non solo di pattuire o di ricever la mercede senza doverne dar conto ad alcuno, ma eziandio di potersi unire in una specie di collegio La mercede, nondimeno, che

<sup>(1)</sup> Leg. 144, 145 Rotharis.

<sup>(2)</sup> Bertini, Memorie e documenti di Lucca, nella raccolla dell'academia Luccese, Il, 9, Lucca, 1818 in-4. — Barsocchini, Ibid. II, 245 e 267, Lucca, 1837. — Questi due Aulori saranno da me citati, annoverando i volumi delle opere loro, come se non ficessero parte della insigne Raccolla che va pubblicando l'Accademia Lucchese.

non otteneasi col pericolo della vita in niezzo alle stragi ed a' saecheggi, sarebbe stata obbrobriosa per un antico Germano.

Forse anche affrancati per impans (ma nulla so nè affermo di certo) erano i costruttori di naviglio inviati dal Re Agilulfo al Gacano degli Avari; tanto più che poterono venir dalle Gallie, dalla Spagua, dall'Affrica e da' paesi Giustinianet, come i prigionieri di Cotrone; od essere anche assoldati presso gli stessi nemici o in Ravenna, od in Napoli od in Amalfi.

Simile a quello de' Comacini mi sembra lo stato civile de' Medici. Per onta del Romano antico si videro questi sucie talvolta dall'ordine degli schiavi e de' liberti, al pari d'alcuni fra' più insigni scrittori del Lazio. Ben altro rispetto ebbero gli antichissimi Greci per le discipline salurai de' Podalirj e de' Macaoni. Fra' Germanl le donne, use a curar le ferite de' guerrieri, furono i primi Medici, le leggi de' Bavari e degli Alemanni o Svevi fecero indi frequente menzione de' professori di tal facoltà, non che le leggi di Rotari: ma se alcuno d'essi a' giorni di Teodolinda polesse ricever mercede senza rimunziare all'onor della spada, od almeno senza menomarlo, è incerto.

# § LXXII. Anui 619 625.

# Gli Esercitali ed i liberi uomini Longobardi.

Dal Terzo Stato passando alla citadinauza, dico aver più volte udito il dubbio che qui bisogna chiarire; non forse gli Esercitali, onde si parla nell'Editto di Rotari, fossero i propri e veri citadini o guerrieri Longobardi; e gli altri, che ivi si chiamano semplicennente nomini liberi, non fossero citadini Romani o di qualunque altra nazione, celati sotto questo generico nome, come aucora sotto l'altro di poveri e deboli, de' quali Rotari stesso fc' motto nel suo Prologo. Rispondo, che poveri e deboli v'erano auche fra' Lon-

gobardi (1); c che tutt'i cittadini Longobardi erano liberi tuomini, dal Re o da' Duchi fino a' poveri; ma che nou tutti gli uomini liberi erano Esercitali, ovvero militanti od atti a raggiunger l'esercito Longobardo. I giovinetti, quantunque arrivati all'età richiesta dalla legge, poteano per molte cause non essere ancor partiti per l'esercito; i figliuoli deboli ed infermi non vi sarebbero andati giammai, ed i Vescovi si Cattolici e si Ariani erano liberi uomini Longobardi, non Esercitali.

Giò è si vero, che il nome specialissimo d'Esercitali s'ode sol quattro volte nell' Editto di Rotari (2), e quello universale di liberi uomini s'ascolta in quarantadue leggi (3). Delle donne libere, ovvero cittadine, in ventidue leggi (4); senza tener conto d'altre ventuna (5), dove trattasi delle ferite e percosse de' liberi cittadini, nomini e donne. Se il dubbio dianzi proposto sussistesse, l' Editto di Rotari non sarebbe stato seritto pe' Longobardi, ma o pe' pretesi cittadini Romani, poveri e deboti, o per qualunque altro popolo che non fosse Longobardo.

# \$ LXXIII. Auni 625-635.

L'Arianesimo torna in onore. - Tradimento di Oderzo.

Le morti di Teodolinda e d'Adaloaldo ruppero le speranze d'ogni vicino progresso ulleriore de Longobardi nell' incivilimento Romano; le quali non rifiorirono se non quando la stirpe di Baviera sali di nuovo sul trono d'I-

<sup>(1)</sup> Vedi S CXXXIII.

<sup>(2)</sup> Leg. 20, 23, 24, 376.

<sup>(3)</sup> Leg. 10, 11, 12, 27, 50, 31, 52, 37, 39, 41, 42, 43, 138, 139, 140, 143, 164, 172, 177, 179, 212, 213, 226, 240, 242, 256, 258, 264, 268, 269, 275, 284, 357, 564, 374, 377, 380, 384, 385, 386, 387, 389.

<sup>(4)</sup> Leg. 16, 75, 178, 183, 188, 189, 193, 195, 196, 197, 198, 202, 205, 215, 216, 217, 222, 223, 283, 374, 381, 388.

<sup>(5)</sup> Leg. 45, 46, e così fino a leg. 74.

talia. L'Ariano Arioaldo succedè al figliuolo d'Agilulfo; allora s'inanimirono gli Ariani, e tremò il Clero Cattolico. Ma il nuovo Re fu giusto, e permise a Bertulfo. Abate di Bobbio, d'andare in Roma per alcune sue cause d'ecclesiastica giurisdizione col Vescovo di Tortona. Racconta Paolo Diacono (1), che fiere nimistà ebbe Arioaldo co' fratelli Tasone e Cacone, Duchi del Friuli; e che, volendo pur togliersi quegli emuli possenti dagli occhi, ebbe ricorso all' Esarca di Ravenna ed ordi con lui, per prezzo di danari (così serive Fredegario), nu tradimento, L'Esarca non fu pigro al delitto, e disegnò chiamare a sè in Oderzo, città Romana tuttora, i due Duchi sotto mentita speme di prender Tasone a figliuolo, e di tagliargli alla maniera de' Romani la barba, procacciandogli la protezione dell'Imperio contro Arioaldo, Ma non appena i due fratelli arrivarono in Oderzo, che caddero da mille spade trafitti; quantunque non invendicati.

### § LXXIV. Anni 635-637.

Diploma in favore di Bobbio.

Rotari degli Arodi regnó dopo Arioaldo, e questa volta non riuscirono vane le paure de' Cattoliei; perocehè Rotari perseguitolli non poeo, ed in ciascuna città, narra Paolo (2), furonvi di bel nuovo due Vescovi, l'uno Cattolico e l'altro Ariano Vero è nondimeno che Rotari confermò i privilegi e le possessioni di Bobbio, pigliando la Badia sotto la sua protezione, si come apprendiamo da Rodoaldo suo figliuolo e successore, in un diploma stampato fra le carte Piemontesi (3). L'anno della conferma data da Rotari e ignote: ma la regia protezione, ovvero il Mundio rionecodato alla Badia, dimostra col fatto, se pur ogoi altra pruova mancasse, che Bobbio dovea vivere secondo la legge del protettore o Mundiatolio.

<sup>(1)</sup> Lib. IV, cap. 40.

<sup>(2)</sup> Ibid. cap. 44.

<sup>(3)</sup> Historiae Patriae Monume da, I, p. 9.

# § LXXV. Anno 637.

Riforma delle leggi Salica e Ripuaria per opera di Dagoberto.

È questo il tempo nel quale Dagoberto, figliuolo di Clotario II, prese a riformar nelle Gallie la legge Salica, Notabile monumento per la Storia d'Italia è questa nuova riforma, perchè contemporanea delle leggi di Rotari, e perchè valevole a farci conoscere la gran diversità che passava tra' costumi de' Franchi e de' Longobardi, quantunque popoli entrambi d'origine Germanica. Eran trascorsi circa centotrent'anni dopo la morte di Clodoveo, allorche Dagoberto, rimasto unico Re di tutt'i Franchi nelle Gallie, prese a riveder la loro legge Salica. Ma niuna mutazione in questo nuovo lavoro si scorge risguardo allo stato de' Romani Teodosiani, sudditi de' Franchi, Sempre lo stesso è il quidrigildo minore così de' Convitati del Re, come de' possessori e degli antichi tributari Romani, cioè la metà di quello tassato pe' varj ordini de' Franchi (1): e se il Romano fosse mai spogliato (2), si pagava eziandio la metà. La tassa de' tributari cittadini Romani era di quarantacinque soldi (3), quanti se ne pagavano appunto, per l'uccisione d'un cervo dimesticato, al padrone (4). Iniqui patti della legge; disuguali protezioni verso due popoli viventi sotto lo stesso Re: ma l'orgoglio nazionale de' Franchi non si rammorbidiva per volger di tempo, e non cessava giammai di ricordare a' Romani la miseria de' vinti, sebbene Clotario I (5), Clotario II e Childeberto II (6) avessero co' loro Capitolari cercato di rendere più eguali, mercè la parità delle pene dell'omicidio, le sorti de' due popoli,

<sup>(1)</sup> Tit. XLIV. Pact. legis Salicae, apud Heroldum,

<sup>(2)</sup> Tit. XVI. Ibid.

<sup>(3)</sup> Til. XLIV, § vii. Ibid.

<sup>(4)</sup> Til. XXXVI, S III. Ibid. (5) Vedi S XVIII.

<sup>(6,</sup> Vedi & XLIX.

Inutili e voti d'effetto rimasero adunque tali provvedimenti; donde si scorge se veramente i Romani Teodosiana avessero potuto a lor volontà passare dal dritto Romano al Salico. Ben per altro si parla di essi nella riforma di Dagoberto, si come d'uomini viventi a legge Salica, secondo attestano i Manoscritti di Fuida pubblicati dall'Heroldo (1): per privilegio, cioè, non pel piacer di ciascuno. Invano e senza necessità si è preso a correggere il testo di tali Manoscritti Fuldensi col testo della legge Salica di Carlomagno, spettante ad altro secolo ed a costumi diversi (2).

Dagoberto ed i Re de' Franchi non acquistarono con la nuova riforma niuna speranza d'emolumento nelle successioni private (3). Perciò, tolto un si fatto interesse di mezzo, si pote lasciar volentieri a' Romani, già cotanto abietti pel minor guidrigildo, la successione secondo il Codice di Teodosio; e poterono i Decurioni co' Difensori ed i Principali continuare a starsene registrando nelle loro geste municipali delle Curie i contratti ed i testamenti de' Romani delle Gallie, Una donna chiamata Ermentruda in Parigi (4) ed il marito d'un'altra detta Cramnetruda nell'Artesia (5) poterono, quasi per ludibrio, in paesi dove i Romani viveano con quel minor quidrigildo, usar le antiche formole Pretorie ne' testamenti, e dir sotto l'imperio della legge Salica . . . Fate Voi testimonianza, o Quiriti! So che in Francia oggidi si van facendo nobili ricerche ad investigare in quali regioni delle Gallic fosse rimasto maggiore o minor numero degli ordinamenti Romani risguardo alle Curie. non che alle libertà municipali, e qual parte avessero in queste i Vescovi di sangue Romano (6). Ma pel mio proposito non ho bisogno di tali ricerche, bastandomi sapere

<sup>(1)</sup> Til. XLIV, § 1. Pact. legis Salicae antiquioris, apud Heroldum.

<sup>(5)</sup> Vedi & CXLIII.

<sup>(4)</sup> Mabillon, Supplement. ad libros de re diplomat., doc. num. VII.
— Marini, Papiri, num. 76.

<sup>(5)</sup> Marini, Papiri, n. 77.

<sup>(6)</sup> Raynouard, Ag. Thierry, Fauriel, ec. ec. cc.

che dovunque la riforma di Dagoberto ebbe vigore, ivi un Romano Teodosiano, privo d'un qualehe privilegio particolare di vivere a legge Salica e non appartenente all'ordine elericale, valse mai sempre la metà meno d'un Franco ed anzi d'ogni altro Barbaro. Le dignità e le ricchezze, a cui potea pervenire un tal Romano delle Gallie, non lo ingrandivano innanzi alla legge Salica. Ne s'era i preduta la memoria della nobilità senaforia di motif Romani: ma, senza il favore de' Re Franchi, tal rimembranza era non di rado un tormento per que'eittadini, ridotti alla condizione imposta loro dalla malvagia disnguaglianza del guidrigildo.

Dagoberto riformò eziandio la legge de' Ripuari, lasciandovi sussistere tutto ciò che nelle compilazioni più antiche si trovava stabilito in dispregio de' Romani. L'affrancare alla Romana i servi per farli Tavolari (1) approvossi nel nuovo lavoro, e vi s'aggiunse un altro insulto quando si permise al padrone di far cittadino Romano il suo servo; nel qual caso dovesse a costui, se morto senza figliuoli, succedere il fiseo del Principe (2). Questo nuovo cittadino Romano sarebbe stato pe' suoi delitti giudieato secondo la legge Romana; messo a morte, eioè, per la legge Cornelia, se reo d'alcun omicidio volontario; ma chi necidesse lui, cittadino Romano, pagava sol cento soldi (3). E se il padrone da tal cittadinanza sollevario volesse alla condizione di Ripuario Danariale innanzi al Re, gli si permettea (4). Questi erano i privilegi della città Romana, e così ella fioriva presso i Ripuari.

<sup>(1)</sup> Vedi S X.

<sup>(2)</sup> Leg. Ripuar. Til. LXI, S 1.

<sup>(3)</sup> Eod. Iil., § 11.

<sup>(4)</sup> Eod. til., \$ 111.

#### \$ LXXVI. Anni 642-645.

# Abolizione del dritto Romano in Ispagna,

In Ispagna il Visigoto Cindasvindo fu assai più de' Re Franchi leale verso i Romani. Regnò agli stessi giorni di Rotari e di Dagoberlo. Noi permettiamo, ed anzi desideriamo, egli dicea, che ciascuno s'imbera delle leggi degli strairi; per causa di studio, non per la tratazione degli fariari. Le leggi de' forestieri splendono per l'eloquenza, ma riescono malagevoli per le molte difficoltà. Basti perciò l'uso delle l'singotiche; basti l'uso della dritta ragione a terminar le liti fra noi, e si cessi oranni d'essere più cessati dal dritto de' Romani e d'altre genti (1).

L'abolizione del dritto Romano presso i Visigoti, sebbene in pari tempo se ne raccomandasse lo studio, produsse graudi effetti nelle menti degli uomini di quella età. Tutt' i Barbari d'Occidente volgeano allora lo sguardo alla riforma delle patrie leggi così nelle Gallie come in Ispagna et in Italia, sperando rendere inuttie alfatto il dritto Romano. Rotari già meditava di ridurre per la prima volta in iscritto le nazionali consuetudini, e di dar compimento al disegno de Duchi, acciocché una legge sola governasse tutte le parti d'Italia, cadute o da cadere in mano de' Longobardi. Ma innanzi di ragionar del suo Editto, io toccherò de' suoi furori e delle sue guerre contro i Romani.

# § LXXVII. Anni 642-643.

Conquista d'Oderzo, di Genova e di tutta la Liguria Marittima. — Cattività de' Romani.

Paolo Diacono avea fatto brevissimi cenni sulle calamità de' Romani soggiogati da' Duchi; e le scarse notizie da lui

(1) Leg. Wisigoth. lib. VI, tit. 1, leg. 9.

trasmesse, anzichė appagare, vieppiù accesero la curiosità de' posteri. Egli fu assai più breve, forse per patrio affetto, nel descrivere le sventure patite da' Romani per opera di Rotari, Costui prese Oderzo, non lontana di Trevigi, e la diroccò (1): s'impadroni poscia di Luni, di Genova, di Savona, d'Albenga e di tutta la Liguria Marittima sino alle frontiere de' Franchi. Si condusse indi sulle rive della Scoltenna, ossia del Panaro, dove pose in rotta i Ravennati e simili Romani, uccidendone ottomila e costringendo gli altri alla fuga. Ecco tutto ciò che a Paolo piacque di ricordare; ma la fama delle crudeltà di Rotari giunse nel regno de' Franchi, e Fredegario, che allor vivea, scrisse d'avere il Re devastata, rotta ed arsa la Liguria. I Romani furono da lui posti a ruba e spogliati; e da ultimo, soggiunge Fredegario, Rotari distrusse da' fondamenti le mura delle prese città: volle anzi che non più si chiamassero città, ma semplici Vici o borgate.

Il patrimonio delle Alpi Cozie, pertinente alla Chiesa Roman, fu confiscato. Un nobile Genovese, che nacque in Camoglio e si chiamava Giovanoi (2), fin dagli anni suoi giovanili era stato condotto (eiò avvenne a' giorni di Teodolinda) in Milano, dove prese gli Ordini Sacri. Dimorando ivi nella qualità di Guargango Romano e di Chierco, scampò dalla rabbia di Rotari, e divenne indi famoso Vescovo di quella città dono le sciazure della sua natria.

S LXXVIII. Anno 643.

Editto di Rotari.

In mezzo alle fiamme onde ardea la Liguria, e quando s'aboliva il dritto Romano in Ispagna, Rotari pubblicava il suo Editto, diviso in trecentonovanta leggi. Dopo lunghe vigilie, dopo una sottile ricerca degli usi antichi fatta

<sup>(1)</sup> Paul. Diacon. lib. IV, cap. 47.

<sup>(2)</sup> Oltrocchi, Hist. Med. Lig., pag. 545 e 527.

da' più anziani tra noi, così affermava il Re nel pubblicarlo, le leggi de'padri nostri che non erano scritte abbiano per la comune utilità della gente nostra, e per difesa de' poveri e deboli, ridotte in un corpo, col consiglio e col conreuso de' Primati, de' Giudici e di tutto il nostro felicissimo esercito. Perciò tutte le cause o non finite ancora o non ancor cominciate si debbano giudicare secondo il tenor dell' Edito (1).

Niuna menzione si fa qui de'Romani: qualche Vescovo nondimeno, il quale usedva di quel sangue, pote forse la vorarvi risquardo alle cose religiose, come i giuramenti sugi Evangeli ed il rispetto dovuto alle Chiese. L'Editto in oltre si seriveva in latino, e però fu mesteri che un qualche Seriba o Notaro, affrancato o non affrancato d'origine Romana, si ponesse al lavoro. Romano, ma divenuto cittadino Longobardo, sembra essere stato Valcauso, a cui si commise la parte principale nella compilazione dell' Editto.

Non tutte le Cadarfrede Longobarde, ma il maggior numero vi furon comprese; del che abbiamo una pruova pel silenzio intorno alle adozioni militari, delte delle armi. Queste adozioni si regolavano con riti particolari, di cui abbiamo la deserzione in Paolo Diacono (3). Le multe delle cause dette regali, ossia giudicabili dal Re, furono raddoppiate, al dire dello stesso Rotari (3): e la novità d'alcune leggi affatto incognite a' maggiori si può agevolmente disernere, mercè la formola del deretammo o del provedemmo (prospeximus) (4). usafa sovente nell' Editto

<sup>(1)</sup> Prologus et Conclusio Rotharis.

<sup>(2)</sup> Lib. VI, cap. 53. (3) Leg. 372 Roth.

<sup>(4)</sup> Leg. 231, 270, 353 cl passim.

### \$ LXXIX. Anno 645.

Se l'Editto riconobbe la cittadinanza Romana.

L'opera de' Notari e degli Scribi di Romano sangue nel copiare o tradurre od anche in comporre l'Editto di Rotari, non fruttò a' Romani alcun favore o privilegio; ed or certamente, che che fosse avvenuto prima di Rotari, e qualunque fosse stata la condizione degli Aggravati sotto Autari, dovea riconoscersi o no la cittadinanza Romana, dovea concedersi o no un quidrigildo qualunque agli uomini della stirpe soggiogata. Ma nulla si trova intorno ad essi nell'Editto, e lo stesso nome di Romani vi mancherebbe al tutto, se Rotari non avesse favellato della serva Romana. Ecco dunque tolto alla prosapia de' tributarj o Terziatori di Clefo e de' Duchi ogni dritto a qualunque cittadinanza; eeco svanita ogni speranza d'acquistarla. Il bisogno di fermar la proporzione, con cui apprezzar si dovesse il quidrigildo d'un Longobardo, ed il quidrigildo d'un Romano, risultava non tanto dalla giustizia di proteggere in alcun modo la vita de' vinti, quanto dalla ragion politica di mantenere, come nella legge Salica, il grado e la preminenza de' vincitori Longobardi su' Romani. La mancanza d'un quidrigildo per costoro dimostra che i discendenti de' nobili conquistati da Clefo e da' Duchi rimasero confusi, come dianzi, nella turba degli Aldii e de' servi Germanici, dalla quale non potevano uscire se non coll'essere affrançati. Altrimenti un Longobardo uccisore d'un discendente de' Romani conquistati al tempo di Clefo e de' Duchi, avrebbe dovuto punirsi con le pene corporali della legge Cornelia de' Sicari, ed essere o bandito o messo a morte; assurdità, di cui non si potrebbe dir la maggiore (1).

<sup>(1)</sup> Vedi § XXII.

### S LXXX. Anno 643.

Condizione servile de' Romani soggiogati nella Liquria.

Fin qui si è favellato della progenie de' Romani tributarj de' Duchi, e ben si potca domandare se in setlantatre anni della dominazione Longobarda in Italia, costoro avessero mai riavuto la loro cittadinanza, Simil domanda non si può fare intorno a' nobili Romani di Genova e della Liguria soggiogata da Rotari. Le loro patrie più non sussisteano come città, e gli abitanti crano prigionieri, secondo Fredegario; ma il Pecchia non dubitava o dubitar non dovea d'assegnare anche a costoro un quidrigildo cittadinesco, uguale a quello de' Longobardi; tanto possono le preconcette opinioni sull'animo de' più avveduti. Le sciagure presenti della Liguria ci dimostrano qual governo avessero fatto dell'Italia i Duchi: ora nondimeno la sorte de' Romani che caddero nelle mani di Rotari, diviene forse più acerba di quella de' primi tributarj o Terziatori; perocchè molti de' più nobili di Liguria furono venduti servi nel regno de' Franchi, secondo il reo costume d'allora; gli altri rimascro abitatori di borghi, ed innominati nell'Editto che andavasi apparecchiando. Ció basta per farci comprendere la loro servile condizione

### 5 LXXXI. Anno 643.

La serva Romana della legge 194 di Rotari.

Se il guidrigitto fosse stato ugnale pe' vinti e pe' vinclori, perchè dunque non sedettero i Romani fra' legisblori dell'Editto, e perchè non si mescolarono almeno fra gli Esercitati del feticissimo esercito, il quale fece plauso alle legi di Rotari? Se vi fosse stato un tal guidrigitto, i Lonsobardi si sarebbero dichiarati uguali per dritto, ma per fatto inferiori a' Romani. Acciocchè si conosca in qual conto i vinti crano tenuti da' vincitori, basta por mente ad una legge di Rotari (1) ov'egli ricorda la serva Romana. Se alcuno, diceva, si abusi della serva Gentile (o Longobarda), paghi venti soldi al padrone di essa; e ne paghi dodici, se la serva è Romana. Più abbietta dunque si dichiara dal Re la condizione dell'ultima. Qui debbo allontanarmi dalle spiegazioni solite a darsi di tal legge, dicendo che la serva Romana, onde parlava Rotari, altra non poteva essere se non la donna prigioniera in guerra, e massimamente nella guerra d'Oderzo e di Liguria: dappoichè tra le serve Gentili o Longobarde andava già compresa la stirpe degli antichi schiavi Romani, viventi prima dell'arrivo d'Alboino in Italia, nè v'era bisogno d'alcun provvedimento intorno a' discendenti degli schiavi Romani divenuti servi Longobardi o Gentili. Ed or si dica se, mentre si tacca de' cittadini Romani e si parlava sol della serva Romana per mettere fra questa e la Gentile una differenza iniquissima, l'Editto avesse potuto accomunare il guidrigildo, cioè l'onore Longobardo, con la stirpe de' vinti ed allora più che dianzi odiati Romani? Una legge cotanto ingiusta ed irosa contro la serva Romana fu abolita, o piuttosto era cessata già sotto Liutprando (2).

## & LXXXII. Anno 643.

Le ancelle filatrici della Corte del Re.

Tal era per la legge 194 di Rotari la candizione d'una serva, che potea nascere dal più nobile sangue Romano. È sovente, per la severità delle antiche usanze, vedeansi alla stessa miseria condannate le cittadine Longobarde, vedove o donzelle che fossero, se lor venisse vaghezza di sposare un servo. Il servo muoja, preservive Rotari (3); e

<sup>(1)</sup> Leg. 194 Roth.

<sup>(2)</sup> Vedi 5 CXLI.

<sup>(5)</sup> Leg. 222 Rothar.: Intra pensiles ancillas.

sia permesso a' parenti della cittadina che gli consenti, d'uccidería, o di venderla fuori provincia, e d'impadronirsi delle sostanze di essa. E se i parenti avessero indugiato per lo spazio d'un anno a far la vendetta, Rotari comando a' Gastaldi, agli Attori ed agli Sculdascii regi di condurre nel Palazzo del Re quella donna, e di collocarla ivi tra le ancelle filatrici.

## & LXXXIII. Appo 643.

Le quattro maniere d'affrançare in tempo di pace i servi.

- L'Editto permise d'affrancare in quattro maniere i servi nel tempo di pace, dichiarandoli, cioè,
- 1.º Amundi, ovvero sciolti dal Mundio o dalla protezione de' padroni (1), e Fulfreal col rito di condurli ad un quadrivio dicendo loro, che andassero pur dove ne avessero il talento:
- 2.º Per impans, concedendoli al voto ed al desiderio del Re:
  - 3.º Amundi o Fulfreal senza il rito delle quattro vie; 4.º Aldii o Tenitori di terre.
- I primi due modi conferivano la piena libertà e cittadinanza Longobarda, nel che parmi essersi quel popolo allontanato in Italia da' costumi di Germania, dove i padroni poteano conceder la libertà: ma il Comune avea solo il dritto di dare la cittadinanza (2). Gli Amundi o Fulfreal con le . quattro vie, come altresi gli affrancati per impans divenivano affatto estranei a' padroni, ed in tal guisa estranei che, se morissero senza prole, il retaggio non ricadeva punto ne' padroni, ma si nella Corte del Re (3). I Fulfreal semplici, ossia quelli a cui non s'erano permesse le quattro

<sup>(1)</sup> Non si trova nella voce Amundi l'alfa privativo dei Greci? (2) In ipso Concilio . . . scuto framedque juvenem ornant. - Tacit, Germ. S XIV - Vedi Canciani, Praefat ad tom. I, leg. Barbaror. pag. xi, e Le Grand d'Aussi, pag. 462. (5) Lcg. 225 Roth.

vie, furono dall'Editto uguagliati a' parenti de' padroni; perciò i padroni succedeano, se coloro venissero a morir senza figliuoli (1).

A' servi non poleano i padroni concedere se non per mezzo di una scrittura la qualità di Atlii (2). E come il servo saliva in questo modo all'Atlaionato, così per l'opposito il cittadino vi discendeva in ogni caso di civico disgradamento, nel ohe non si richiedeva una scrittura. I citadini Romani pereiò, essendo privi di guidrigitao, caddero nella condizione di Atlaii: e la loro vita fu tassata col prezzo Atlaionate.

# § LXXXIV. Anno 643.

# La legge 229 di Rotari su' liberti.

I liberti vivano tutti con le leggi de loro padroni Longobardi, secondo che questi lo avran loro conceduto. Cosi provvede Rotari con la legge 229 dell'Editto (3). Quali erano si fatte leggi, se non la Longobarda e la Romana? dice o vorrebbe dire in questo luogo il Brunetti (4). L'una e l'altra, soggiunge, aveano vigore nel regno Longobardo. No, rispose il Conte Selopis, tuttochè seguace della stessa dottrina; la legge 229 di Rotari altro non volle se non che i liberti vivessero secondo le leggi, cioè secondo le condizioni poste da' padroni Longobardi (sicut a dominis concessum) nell'atto d'afrancarii (5). A tal modo con un tratto di vivida luce veniva egli dileguando il dubbio proposto: ed è si vero il suo detto, che i liberti, onde parlava la legge 229, non poteano essere se non gli Aldii, a' quali s'imponeano

<sup>(1)</sup> Leg. 226 Roth.

<sup>(2)</sup> Leg. 227 Roth.

<sup>(3)</sup> Omnes liberti, qui a dominis suis Langobardis libertatem meruerunt, legibus dominorum suorum vivere debcant, secundum qualiter a suis dominis concessum fuerit. — Leg. 229 Rolli.

<sup>(4)</sup> Cod. Diplom. Tosc. 1, 328.

<sup>(5)</sup> Lezione I su' Longobardi, pag. 49, tom. XXX Memorie dell'Accademia di Torino.

varie condizioni; perció v'era la necessità d'una scrittura per fermarle. Pe' tre primi ordini d'affrancati non richiedessi la seritura, non essendavi condizioni da imporre, giacchè tutti uscivano d'ogni soggezione verso gli antichi padroni, ed impropriamente si sarebbero chiamati liberti solo in menoria della cessata lor servitiù

Ma come avrebbe potuto Rotari parlar del dritto Romano ed Li Congobardo, se nella sua legge 299 parlava solo di padroni Longobardi; e non Romani? Rotari usò per l'appunto la voce di l'egge in luogo di condizione o di patto quando egli volca che il semplice Full'pred senza le quattro vie vivesse a tal legge col suo antico padrone, come se questiosse un suo fratello (1). Ed in altri luoghi Rotari chiamava legge la porzione che spettasse ad alcuno sul retaggio del genitore (2). In una carta del 774, legge significa la maggior etá (3). Piacque in oltre a Rotari di ben chiarire nella sua legge 229, che non si dovesse attendere alla nazione del servo nel nanometterlo, ma solo a quella del padrone Lougobardo: ciò che dimostra vie meglio, se fosse mestieri, la natura territorite dell'Editto.

## S LXXXV. Anno 643.

ll Mundio delle donne, - Le donne viventi a legge Longobarda.

Se i servi poteano divenire Amundj, la donna libera ed ingenua non potea per tutta la vita useir del Mundio d'un cittadino qualunque, fosse il padre, il fratello, il marito, il figliuolo; ed, in difetto, la Corte del Re. Il dritto di Mundio si vendea per danaro anche ad un estraneo Mundiuddo. Ne solamente la donna Longobarda, ma ogui donna vicente a legge Longobarda, comandava il Re (4), dovea sottostare

<sup>(1)</sup> Tali lege debeat vivere tanquam cum fratre. — Leg. 226 Roth.
(2) Leg. 171, 228 Roth.

<sup>(5)</sup> Mural. An. M. Evi. VI. 200.

<sup>(5)</sup> Mural. An. M. Ævi, VI, 200

<sup>(4)</sup> Lcg. 205 Roth.

al Muotio. E qui nuovamente per questa parola di Rotari apparisse agli occhi di alcuni scrittori chiarissima la cittadianaza Romana presso i Longobardi. Or perche? Sembra che Rotari avesse parlato proprio de' Romani, ciò che in verità egli non fece. Ma nel suo regno v'erano donne straniere d'ogni nazione, maritate co' Longobardi: v'erano le Romane Teodosiame del regno de' Franchi, amici de' Longobardi; v'erano le Romane Giustiniame, mogli o sorelle o madri de' cittadini di Corsica rifuggittisi presso Aglluflo; v'erano le Bavare venute con Teodolinda: e Teodolinda stessa non era se non una donna vieneta e legge Longobarda stessa non era se non una donna vieneta e legge Longobarda.

# S LXXXVI. Anno 643.

# La faida e l'anagrip ne' matrimonj.

La donna Longobarda o vienete a legge Longobarda non potea, donzella o vedova che fosse, në maritarsi në passare ad altre nozze senza il permesso de' parenti. E l'uomo che senza un tal permesso ardisse sposaria, tuttochë libero e cittadion Longobardo, avea da pagar venti soldi a' parenti per far cessare ogni faida ovvero inimicizia, e venti altri per l'anagrip, cioè per pena dell'aulace suo proponimento (1): colanto la donna era tenuta in istato di soggezione per tutta la vita. E se il marito avesse trascurato d'acquistare il Mundio di sua moglie (diverso dall'autorità maritale), non potea succederic; doveva egli anzi restituire al Mundiado tutto ci cè l'era stato della donna.

# S LXXXVII. Anno 643.

Onori prestati dall' Editto a' Vescovi ed agli Ecclesiastici.

Le cose finora discorse appartengono, in quanto allo stato civile delle persone appo i Longobardi, a' soli servi sog-

(1) Leg 188 Roth.

getti al Mundio de' padroni ed alle donne ingenue, ma sempre sottomesse al Mundio dell'uomo. Dovrei or favellare de' vari ordini di cittadini Longobardi; ma farollo più opportunamente nella Storia. Qui solo toccherò degli onori prestati a' Vescovi ed agli altri Ecclesiastici, risguardati come cittadini Longobardi.

Ho detto (4), che la cittadinanza Longobarda si dei Vescovi e si di tutti gli Ecclesiastici procedea dalla loro qualità sacerdotale, che non poteva gianimai sembrar servile ad un Germano. Rotari, sebbene Ariano, confermò non solamente le terre Aldionali e Longobarde a Bobbio, ma riconobbe solennemente la cittadinanza de' Sacerdoti, nominandoli con particolarità nell'Editto, fossero Cattolici od Ariani, e dando loro un privilegio più splendido assai di quello che altra volta i Sacerdoti degli antichi Germani aveano del battere impunemente un guerriero. Intendo il privilegio conceduto dall'Editto, che i servi fuggitivi potessero per breve tempo trovare un asilo nella casa del Vescovo e del Sacerdote (2). Coloro a' quali concedeasi una tal prerogativa, divenivano superiori a' più nobili fra' Longobardi nell'esercitarla.

## \$ LXXXVIII. Anno 645.

Ordine delle successioni stabilito nell' Editto.

In Germania non si conoscea l'uso del testamento, e le successioni regolavansi dalla legge, non dalla volontà dell'uomo (3). L'Editto lasciò in Italia intatti gli usi Germanici, e però non parla se non d'eredità legittime. Il padre non potea che solo in tre casi diseredare i figliuoli, dando ad altrui le sue proprie sostanze (4). E però potea un cre-

<sup>(1)</sup> Vedi S LXL

<sup>(2)</sup> Leg. 277 Roth. (3) Nullum in Germania testamentum. - Tac. Ger., cap. XX.

<sup>(4)</sup> Leg. 168, 169 Roth.

ditore metter pegno su quelle del più prossimo tra gli eredi presuntivi del debitore (1). Le successioni legittime stabilite nell'Editto non oltrepassavano il settimo grado (2); in mancanza del quale il Re s'impadroniva del retaggio secondo i varj easi, che veggonsi annoverati dall'Editto, in alcuni de' quali una sola parte ricadevane alla Corte del Re (3). Non ancora nell'Editto si sorgono lecite od usitate le donazioni de' privati Longolardi a favore de' Monasteri e delle Chiese: laonde in appresso fu mestieri che L'utprando le permettesse (4). Or se il Re avea tali dritti d'aspettativa nelle successioni, chi crederà che i pretesi cittadini Roniani potessero a lor modo succedere secondo la legge Roniana prima di Carlonagno? (5)

### S LXXXIX. Anno 645.

#### Del Launechildo.

Ciò che rendea meno frequenti le devoluzioni de' retaggi al patrimonio de' Re Longobardi, era il permesso delle donazioni (si chiamavano thing), fatte pubblicamente inanzia a testimoni che fossero cittadini Longobardi (6). Ma non aveano forza, se non intervenisse in queste il Launechildo 5 un piccel dono, cioè, o d'un paio di guanfi, o d'una vette o d'altra minuteria che il donatario dava in ogni modo al donante (7). Cotanto severo fu in ogni età un simil costume appo i Longobardi, che nel 783 Otolia, figliuola di Perprando, si credeva in obbligo di dare, secondo l'Editto, un paio di guanti per Launechildo a suo padre, dal quale a lei si donava una Corte in Rasigmono di Pisa (8).

<sup>(1)</sup> Leg. 251 Roth.

<sup>(2)</sup> Leg. 153 Roth.

<sup>(5)</sup> Leg. 158, 159, 160 Roth. (4) Vedi & CXV.

<sup>(5)</sup> Vedi & CCXIX.

<sup>(6)</sup> Leg. 172 Roth.

<sup>(7)</sup> Leg. 175 Roth.

<sup>(8)</sup> Murat. An. M. Eri. III, 1015.

#### § XC. Anno 645.

# Del guadio ne' giudizj.

Un altro simbolo usavasi, che per molti secoli al pari del Launechildo fu tenuto in osservanza da' Vescovi, da' Monasteri e da tutti gli Ecelesiastici del regno Longobardo. Parlo del guadio ne' giudizi, e m'accordo pienamente ol Pizzetti (d), che stimò essere stato questo un anello o qualunque altro materiale segno lasciato in easa del reo convenuto dall'attore, o da chiunque facesse una domanda giudiziale. Il reo, ne' termini stabiliti, dovea presentare un fideiussore di comparire in giudizio (2). Sopravvive ancora in Toseana la parola inguadiare, quantunque non registrata ne' Vocabolarj, altorehè, dato l'anello, è tenuta la sposa di stare alla promessa delle nozze. Simile al guadio de' giudiziarj piati fu in più tarda età il guanto che gitlossi per le disfide ne' duelli.

## \$ XCI. Anno 643.

# De' giuratori o Sagramentali.

Il giuramento formava una delle più nobili parti dell'orime giudiziario appo i Longobardi. Coloro i quali giuraziano in giudizio ebbero il nome di Sagramentali dopo la caversione de' Longobardi al Cristianesimo; e soleano giurareo sugli Evangelj Santi, o sulle armi consacrate da' Secredoti (3). Ne i Sacerdoti ne' i Vescovi furono esenti da vesti riti nelle cause delle lor Chiese, od in quelle de'. Monasteri di tutta l'Italia Longobarda. Ed un ordine speciale di persone, del quale in breve parlerò, fuvvi che giurase per gli Ecclesiastici, secondo i riti Longobardi.

<sup>(1)</sup> Antic. Toscane, I, 208, et passim.

<sup>(2)</sup> Leg. 255 Roth.

<sup>(3)</sup> Leg. 364 Roth

### S XCII. Anno 643.

#### Delle puque giudiziarie.

Ma quello che innanzi ogni cosa dimostra i Vescovi e gli Ecclesiastici aver vivuto a legge Longobarda negli affari che non risguardavano propriamente il Sacerdozio, è il costame, al quale si veggono sottoposti, delle pugne giudiziarie. Iniquo uso fu certamente il commettere la ricerca del vero alla punta della spada; pur quanto più iniquo tanto più c'insegna che gli Ecclesiastici, d'origine Romana o Longobarda o di qualumque nazione, perché obbligati ad aver campioni per combattere in lor favore nelle cause, furono cittadini Longobardi e non Romani.

#### S XCIII. Anno 645.

## Esenzione delle terre da qualunque tributo.

Qui non è uopo ripetere ciò che ho detto intorno all'abbominio de' Germani per qualunque tributo sulle terre. Libere affatto ed esenti continuarono queste, come dianzi, per l'Editto di Rotari; libere massimamente le terre che Agilulfo e Teodolinda in varj tempi donarono a' Vcscovi ed a' Monasteri; libere in ispecie le altre che Rotari stesso confermò a Bobbio, come scorgiamo dal suo diploma. L'immunità delle terre da ogni peso verso lo Stato fu la cagione del silenzio assoluto dell'Editto intorno alle proprietà private. Risguardo ad esse altro non si dovea farc che stabilir le leggi sugli Aldii e su' servi; ma se costoro fossero Quartaroli o Terziatori o Mezzaiuoli era una facccuda puramente domestica. E dipendeva in primo luogo dalle condizioni che il Longobardo aveva imposte alla progenie de' Romani Terziatori, aumentando o diminuendo il primitivo tributo del terzo, secondo le varie occorrenze. L' Editto adunque disse tutto intorno alle private proprietà immuni di pesi verso lo Stato, allorché dichiarò con la sua legge 239 che i liberti dovessero vivere secondo le leggi overo secondo le condizioni date da' padroni Longobardi (4). Altro i cittadini Longobardi non doveano allo Stato, e di questo solamente si parlò nell' Editto, se non il servizio militare, le multe de' delitti commessi e le confische in caso di tradimenti e di simili misfatti, oltre l'aspettativa delle successioni di là dal settimo grado, nel caso he non vi fosse aleuna legitima donazione ad altri fatta dal defunto. Il pagamento del guidrigitdo proprio non appartenca se non alla famiglia degli ucesis. Dopo Rotari poi fornon stabiliti per la prima volta i telomei ed altri dazi.

#### S XCIV. Anno 643.

Cangiamenti avvenuti risguardo alla proprietà delle terre. —
Le Sorti Longobarde.

Il dritto di proprietà, che aveva in Germania le apparenze d'una passeggiera occupazione fatta dal Comune, il quale poseia dividea le terre a ciascuno (2), s'era fra' Longobardi svolto ed ampliato in molte guise dopo l'arrivo d'Alboino in Italia. Sapevano appena i Germani aspettar la raccolta d'un anno, e stavano pronti sempre a mutar cielo; ma l'Italia fermolli al suolo, e la lor vita vi divenne sedentaria. Impararono il piacere d'aver giardini, e concepirono, se non l'arte, il desiderio certamente di trarre la maggiore utilità dalle Sorti Longobardiche. Anche Sorti chiamaronsi da' Longobardi le terre occupate da ciascuno, sulle quali s'impose il tributo del terzo de' frutti, ma con significato affatto diverso da quello delle Sorti Burgundiehe, Ostrogotiche e Visigotiche. Tal parola indi valse a dinotare appo i Longobardi con significato generalissimo il possesso d'una qualunque terra, come notò avvedutamente il

<sup>(1)</sup> Vedi S LXXXIV.

<sup>(2)</sup> Storia d'Italia, 1, 55o.

Firaboschi (1), od anche la porzione d'un qualunque retaggio (2).

Cangiata l'essenza della proprietà in Italia, si cangiò eziandio l'indole della servitù Germanica. Ho già toccato (3) della fortuna eh'ebbero i servi Ministeriali o domestiei ne' eostumi de' Longobardi; Rotari uguagliò il prezzo delle loro vite al prezzo che si pagava per quelle degli Aldii o Terziatori di terre (4) a' patroni, ed era di sessanta soldi, più assai ehe non per un cittadino Romano tributario, secondo la legge Salica riformata da Dagoberto. Ma la pressocche libera disposizione che il servo avea del suo peculio tra' patenti eampi della Germania dopo aver fornito del necessario il padrone, fu ristretta (5) da una legge (6) dell'Editto, la quale appena permetteva, ehe eostui vendesse per utilità del fondo e del suo proprio peculio il bue, la vacca, il cavallo ed il minuto gregge.

# 5 XCV. Anno 643.

# Il Comune Longobardo.

Se il Comune in Germania (Civitas) dividea le terre a ciaseuno, egli non può negarsi che ivi fosse un'amministrazione pubblica de' villaggi e de' borghi, alla quale si pagava una parte delle multe de' delitti (7), eecetto ne' paesi ove queste si pagavano eziandio al Re; come fra' Longobardi. Ed essendo libera ne' Germaniei coneili la scelta de' Magistrati che terminassero le liti pe' distretti e pe' borghi, si scorge che un Comune in Germania non avea minor libertà civile d'una Curia ovvero d'un Ordine appo i

<sup>(1)</sup> Storia di Nonantola, II, 30.

<sup>(2)</sup> Berlini, I, 67, Appendice.

<sup>(3)</sup> Vedi & LXVIII.

<sup>(4)</sup> Leg. 129 Roth. (5) Vedi S XXV.

<sup>(6)</sup> Leg. 238 Roth.

<sup>(2)</sup> Pars regi vel Civilali. - Tac. Germ, cap. XII.

Romani, e massimamente del tempo di Giustiniano (1). Crebbero in Italia, secondo i tempi, le libertà e gli affari de' Comuni Longobardi; ciò che a me giova solamente accennare in questo luogo. Nè qui cereherò quali fossero i Longobardi Officiali, a cui commetteasi la cura del Comune; ma il Comune v'era, cdi Longobardi ben potevano latinamente chiamarlo Curia od Ordine, come latinamente chiamavano Conti e Duchi e Re coloro i quali aveano altro nome nel nativo loro linguaggio.

E però, se nelle leggi o ne' documenti d'Italia prima di Carlomagno si trovasse la menzione d'alcuna Curia nel regio Longobardo, non vedrei la ragione di non aver a credere che gli Officiali di questa fossero Longobardi. Poteano esservi ancora uonini di sangue Romano fatti Anundi, e divenuti cittadini Longobardi (2). Nell'Editto nulla o poco assai si ravvisano le funzioni municipali del Comune Longobardo, celate nelle generali prerogative de' Duchi, de' Giudici e d'altri Officiali di quella nazione. Vi si parla, e vero, de' Portonarj ovvero di coloro da' quali si custodivano i porti od i passaggi de' fiumi (3), non che de' Mactri Comacini e de' lore colleghi (4): ma questo non addita nulla di ciò che si vedrà più chiaramente in appresso appartenere all'officio ed alla vigilanza de' Comuni Longobardi, noche prima di Carlomaguo.

## § XCVI. Anno 643.

Molti Longobardi fermatisi nelle Città.

L'arte de' Maestri Comacini, alla quale Rotari nell'Editto assegnava pene Longobarde se danneggiassero alcuno, e gli splendidi edifici di Teodolinda ci sono valevote

<sup>(1)</sup> Vedi S XXXII.

<sup>(2)</sup> Vedi S CXXXVII.

<sup>(3)</sup> Leg. 270, 271, 272, 273 Roth.

<sup>(4)</sup> Leg. 144, 145 Roth.

indizio che già i Longobardi pensavano da lunga stagione a riedificare dopo aver distrutto. La Liguria non pertanto era condanuata da Rotari a giacere fra le sue recenti ruine. In altri luoghi egli voleva che senza permesso del Giudice niuno entrasse od uscisse a sua posta per le mura (4) de' castelli e delle città; e preserivea finalmente le pene, se alcuno arrecasse nocumento ad altri col fuoco (2).

Tutto ciò mostra che fra Lougobardi, senza dismettersi at tutto il costune di vivere in borgate per la campagna, v'erano molti a' quali ora non incresceva la dimora nelle città d'Italia, ove il servizio principalmente de Ministeriali gii allettava. Nuova sorgente di faccende pel Comune Longobardo era tal gusto novello e contrario agli usi di Germania, che dopo Teodolinda comineiò a propagarsi fravincitori d'Italia, di vivere nelle città (3), senza parlar di quelle ove ne palagi risedevano i Re, circondati da'loro fedeli e Gasindi d'ogni sorta.

### S XCVII. Anno 643.

Nazioni diverse che componeano la nazione Longobarda in Italia.

Ciò che fin qui ho esposto dell' Editto di Rotari mi basta per far comprendere le cose che sono per dire: ma non laseerò l'Editto senza notare le diverse nazioni, che o portavano o poteano portare il nome collettivo e generico di Longobardi, alle quali una sola cittadinanza ed un solo guidrigildo vedesi conceduto senza niuna eccezione da Rotari:

4.º I Vescovi e Sacerdoti Ariani di qualunque nazione, venuti con Alboino in Italia;

2.º 1 Vescovi ed Ecclesiastici Cattolici, Romani e Longobardi e di qualunque nazione, come Agrippino di Como, dopo Teodolinda;

<sup>(1)</sup> Leg. 257 Roth.

<sup>(2)</sup> Leg. 147 Roth.

<sup>(5)</sup> Vedi S CXXIII.

- 3.º 1 guerrieri della tribù propria de' Longobardi;
- 4.º I Sarmati;
- 5.º I Primi Bulgari:
- 6º I Gepidi, molti de' quali dopo l'uccisione d'Alboino uscirono del regno, ed accompagnarono Rosmunda in Ravenna (4);
  - 7.º Gli Svevi od Alemanni;
  - 8.º I Norici;
  - 9.º I Pannoni;
- 40.º I Secondi Bulgari d'Aleczone: ma questi vennero qualche anni dopo, regnando Grimoaldo (2);
- 44.º I soldati Greci e Romani, che forse Alboino ed altri Re prima di Rotari accettarono come cittadini Longobardi;
- 42.º I patteggiati di qualche città Romana che polé fare la sua dedizione con promessa della cittadinanza Longobarda; giacche niun esempio v'ha d'alcun patto di guerra, pel quale s'avesse dovuto concedere a niuno la cittadianza Romana (3):
- 43.º I rimasugli degli Ostrogoti, degli Eruli e de'Turcilingi ch'erano in Italia quando vi giunse Alboino;
  - 44.º La progenie de' rifuggiti di Corsica presso Agilulfo;
- 45.º I Guaryangi o stranieri d'ogni nazione, viventi, come or dirò, a legge Longobarda;
- 16.º I servi Romani e Slavi ed Avari d'origine o di qualunque altra nazione, ma fatti Amundi o Fulfreal con le quattro vie, od affrancati per impans: e però i servi d'ogui paese divenuti cittadini Longobardi.

<sup>(1)</sup> Agnellus Ravennas, in vitá Petri Senioris Pontif. Ravennat., cu. IV.

<sup>(2)</sup> Vedi § CVIII.

<sup>(3)</sup> Vedi § LI.

## 5 XCVIII. Anno 645.

## Legge 890 di Rotari su' Guargangi.

Una delle leggi più importanti dell'Editto è sui Guargangi (1), cioè su coloro i quali Rotari disse venire dagli stranieri paesi a porsi nel regno Longobardo sotto lo scudo della potestà regia, e però a fermarvi la loro dimora. Laonde tutt'i Guargangi furono sottoposti da Rotari alla condizione di non potere nè donare ad alcuno senza permesso del Re nè alienare sotto qualunque altro titolo o pretesto le loro sostanze, se non avessero legittimi figliuoli. Questi solamente succedeano al Guargango: pereiò l'Editto esclude i naturali e qualunque altro parente fino al scttimo grado. Il Re adunque mercè sì fatta legge acquistava una prossima spcranza sulle successioni de' Guargangi, la quale vieppiù c meglio di qualsivoglia e sempre dubbiosa etimologia de' glossari addita il significato di tal parola, dinotante in generale gli stranieri, e non in particolare i banditi o gli esuli degli altri paesi; quasi a' soli esuli ed a' soli banditi avesse voluto il Re limitare i dritti d'aspettativa sulle loro suceessioni. Se i sempliei stranieri furono in tal guisa trattati dall'Editto, elii vorrà credere che questo facesse migliori le condizioni civili a' vinti Romani?

Non però di meno si fatti stranieri o Guargaugi erano cittatini. Male aleuno sospettò, non fossero servi; qualità che (salvo il peculio) avrebbe tolla ogni speranza di successione auche a' legittimi figliuoli. Altri giudicarono che la legge 390 di Rotari facesse motto dei soli Guargangi, postisi con atto particolare sotto la speciale protezione del Re: ma tutti gli stranieri aveano ed hanno bisogno della protezione del Re o della legge in qualunque paese ove si conducono a vivere: ciò che si scorge manifestamente in tutt'i Codici de' popoli Barbari. Or come avrebbe potuto Rotari togliere la successione fino al settimo grado a' di-

<sup>(1)</sup> Leg. 3go Roth.

sendenti de' Guargangi elte si fossero a lui spezialmente raecomandati, lastandola solo a quelli elte non si fossero mai raecomandati? Chi avrebbe voluto raecomandarsi a tal patto? Ed avrebbe voluto Rotari non proteggere i Guargangi per perdere i dritti d'aspettativa cotanto prossima nelle for successioni, maneando i legittimi figlioti?

## § XCIX. Anno 643.

# I Guargangi viceano a legge Longobarda.

Dappoichè Guargangi chiamansi tutti gli stranieri senza cecezione i quali erano raccomandati del pari e posti sotlo la protezione del Re, si comprende benissimo ciò che intorno a' medesimi prescrisse la legge 390 di Rotari.

Tutt'i Guargangi debbono, egli dicca, vivere secondo le nostre leggi Longobarde, se pur non abbiano dalla nostra pietà meritato di vivere ciascuno con la propria sua legge.

Il privilegio stesso che il Re si riserbò di concedere ad aleun Guargango, è la pruova migliore dell'universalità granissima della regola: e questa regola del dovere i Guargangi vivere a legge Longobarda dimostra che l'Editto fu retritoriale di sua natura per tutti gli abitatori del regno Longobardo. Perciò tutte le diverse nazioni additate dianzi (4) vissero secondo una legge sola; e se l'Editto avesse voluto fare aleuna eccezione in favor della stirpe de' Terzistori o de' conquistati nella Liguria, necessariamente avrebbe dovuto farla in questo luogo de' Guargangi, od in altro luogo con qualche solenne dichiarazione, della quale non si ha la benchè minima traccia nelle leggi di quel Conquistatore.

<sup>(1)</sup> Vedi S XCVII.

#### S C. Anno 643.

Clausola dell' Editto, che dalla Longobarda in fuori abolisce ogni altra legge.

Ma vi ha egli bisegno di pruove? Il Prologo dell'Editio dichiara, che la pubblicazione delle nuove leggi emendae e rimuoce tutte le precedenti (1). Se alcun Codice Manoscritto ha rimnoca in vece di rimuoce, l'effetto legale si dell'una e si dell'atta parola è lo stesso: e quando mancassero entrambe nel Prologo, pel natural lume della ragione già si a, presso i Romani ed i Barbari e tutt'i popoli, che le nuove aboliscono le antiche leggi, ove in favor di queste non siavi alcuna clausola d'eccezione simile a quella contenuta nella legge Salica e nel Capitolare d'Ilodario in prò del dritto Romano: clausola che non si trova nell'Editto di Rotari.

E però l'Editto, in virtù della sua pubblicazione, anche senza il Prologo, divenne obbligatorio per tutti gli abitanti d'Italia, di qualunque origine o condizione si fossero, e così nativi del regno Longobardo come Guargangi; obbligatorio per tutti, cittadini e servi, Esercitali o no, ricchi e poveri; possenti, deboli ed inermi. Supponendo che nel regno di Rotari vi fossero stati cittadini Romani, come avrebbero potnto essi esentarsi dall'obbedire all'Editto? Ed in realtà le leggi contro i lebbrosi, i furiosi, i demoniaci: le leggi sulla caccia, sugl'incendi, sull'entrare od useir per le mura d'una città; le leggi sulle sedizioni, su' tradimenti, sulle ingiurie fatte a' Longobardi, chianiando arga o poltrone l'uomo e masca o strega la donna, erano di lor natura comuni a tutti quelli che viveano sulla terra Longobarda; nè avrebbe potuto il regno stare in piedi, se vi fossero stati uomini dispensati dall'obbedire a si fatte leggi d'ordine pubblico e pertinenti a molti casi non preveduti dalle Romane.

(1) Priores omnes leges removet ac emendet. - Prolog. Roth.

#### § Cl. Anni 645-660.

Formole di Marculfo ed altre pel regno de' Franchi.

L'assoluta mancanza delle leggi, alle quali si dava il nome di Capitolari da' Franchi, dimostra che nè i predecessori di Rotari ne Rotari ebber bisogno giammai, come non l'ebbero i lor successori fino a Carlomagno, di tenere in Italia il freno de' due popoli Romano e Longobardo. Nelle Gallie, ove i Romani aveano conseguito una cittadinanza ignobile, oltre la legge Salica, la quale sempre si rinnovava in lor danno, ed oltre i Capitolari, non si cessava per que' Franchi e per que' Romani di far sempre nuove compilazioni di Formole, non dissimili alle Andegavensi (4). Le più famose riuscirono quelle che, secondo la più approvata e ragionevole opinione, raccolse verso l'anno 660 il Monaco Marculfo. Tra queste vuolsi notar la Formola che prescrive a' Duchi, a' Patrizj ed a' Conti di amministrar la giustizia rettamente a' Franchi, a' Romani, a' Borgognoni, ed a tutte le nazioni la cui cittadinanza si riconoscea legalmente nel territorio de' Franchi (2). E sovente ivi si parla delle Curie Romane (3).

Lo stesso leggesi risguardo a tali Curie, non che ai lor Difensori ed alle geste municipali, ne' rimanenti formolari d'incerta data, conosciuti col nome d'Appendice alle Formole di Marculfo, e di Formole del P. Sirmondo, del Bignon, del Lindebrogio e di Baluzio. Son sempre i medesimi ed anche derisori ricordi delle Curie ridotte alle funzioni di registrar testamenti, donazioni e contratti; o ad clegger Magistrati che non poteno difendere il Romano dalle violenze de' Franchi senza l'intervenzione de' Vescovi di sangue Romano e di sangue Barbarico; ma invano si cercherebbe la vita e la possanza delle Curie Romane in

<sup>(1)</sup> Vedi S IX.

<sup>(2)</sup> Marculfi Formular. lib. 1, cap. 8 et 40.

<sup>(3)</sup> Ibid. lib. 11, cap. 37, 38.

questi vani simulacri, lasciali sussistere appo i Franchi alla medesima guisa ch'essi lasciaron di poi un inutile nome a Chiliperico ed agli altri Re dappoco (1). Vuol per altro notarsi, che appo Marculfo s'incontra uno degli esempi più antichi d'una parola che poi divenne assai famosa in Italia; voglio dire del Comune d'una città, quando ella implorava nel regno de' Franchi d'avere alcuno per suo Voscovo (2): parola che comprendeva in sè l'Ordine e la Plebe fino dal settimo secolo.

#### § CII. Anno 660.

La legge Romana chiamata in sussidio da' Longobardi.

Nell'anno in cui si pubblicava l'Editto, molti argomenti di dritto v'erano de' quali si tacque Rotari, come attesto più volte nelle suc Giunte il Re Liutprando. Tali vogliono dirsi alcune controversie intorno a' liberi Licelarj' (3): tali eziandio alcune lievi multe, stabili et in certa quantità di danaro, per gli omicidj a difesa, regolate da consuetudini antiche (4).

Ma la vicinanza con Roma, con Ravenna, con Napoli, con Amalfi e co' rimanenti Romani Giustinianei era eagione a' Longobardi d'essere spettatori di nuovi costumi e d'apperender nuove cose da popoli nemici, che mal si difendeano dalle armi di Rotari, mentre pubblicava l'Editto, e che non-dimeno possedeano, per quanto allor si poteva in que' tri-sti giorni di guerra e della divisione d'Italia, il deposito così del dritto come di tutte le altre discipline. Anche i più schivi ed i più feroci Longobardi sentivano tuttodi na-

<sup>(1)</sup> Les fainéans.

<sup>(2)</sup> Marculli Formular. Lib. 1, cap. 7: Suggestio Domno Regi vel Seniori Commune (illius Civitatis): etc. etc. — Bignon (II. 887, apud Balutium) illustra nella sua nota si fatto vocabulo di Comune.

<sup>(3)</sup> Leg. 80, lib. VI Liutprandi.

<sup>(4)</sup> Leg. 9, lib. VI Liutprandi.

scere qualche insolito bisogno civile, a malgrado del loro Germanico cipiglio; e molte costumanze a loro malgrado penetravano dalle frontiere dell'Italia Romana in quelle del regno Longobardo, insinuandosi nelle menti de' Barbari.

À tal modo ciascuno imparava di tratto in tratto alcun modo ignoto a lui per coltivare le terre, od alcuna maniera di contratti alla Romana per migliorarle; il perchi tosto si conobbero e si diffusero i varj patti delle locazioni, dell'enfitusi, degli unsfrutti e d'altre materie affici incognite a' Longobardi, o taciute nelle leggi di Rotari. Questo Re assai adirato contro i Romani venne dissimulando tutto ciò che potea saper di Romano, si che il Signor di Saviguy (1) non seppe ravvisar nell'Editto altre mitazioni del dritto Romano se non intorno al peculio cattense de' figliuoli (2) e ad alcune giuste cause per diserredarli (3).

Tuttavia il suo silenzio non operò che i suoi popoli si rimanessero sempre contenti alle cognizioni dell'Editto; ed il cielo d'Italia svolgeva irresistibilmente i germi d'una vita novella fra gli agresti e rozzi conquistatori della penisola. Il dritto Giustinianeo, sì come troppo verboso e sovente oscuro ed intralciato, era in dispregio appo i Longobardi; nè alcuno d'essi toglica la briga di studiare le leggi Romane, come avveniva fra' Visigoti fino da' tempi di Teodorico I, discepolo dell'Imperatore Avito (4), e come avvenne fino a que' dello stesso Cindasvindo, che le aboli per la molta difficoltà. Pur dopo Rotari si sparse tra' Longobardi alcuna dottrina Romana sulle locazioni e sull'enfiteusi, per quanto già dissi; e di buon'ora si videro i loro guerrieri contrattare, al pari de' Franchi (5), secondo le regole di Papiniano, d'Ulpiano e di Giustiniano Imperatore; non perche un Longobardo rispettasse l'autorità le-

<sup>(1)</sup> Tom. II, 133.

<sup>(2)</sup> Leg. 167 Roth.

<sup>(3)</sup> Leg. 168, 169, 170 Roth. (4) Storia d'Italia, I, p. 1224-1225.

<sup>(5)</sup> Vedi \$ 1V.

gislativa de' Giureconsulti e de' Principi Romani, o ne avesse letto i libri ed i Çodici, ma perchè seguitava praticamente in quel che credeva utile o necessario gli usi del Romano, benchè inimico, senza mai avere per avventura saputo d'esservi stato al mondo un Ulpiano ed un Papiniano.

#### \$ CIII. Anni 660-665.

Primo esempio de' testamenti in favor delle Chiese,

Spento Rotari, gli succedette il figliuolo Rodoaldo per soli cinque mesi; a capo del qual tempo regno di nuovo la stirpe di Teodolinda, e fu eletto il nipote di lei Ariberto I, figliuolo di Gundoaldo, già Duca d'Asti. Sotto il nuovo Re di sangue Bavarioc rifiori la religione Cattolica, si che da lui si vide compiuta la Chiesa di San Salvatore in Pavia; e Giovanni Buono, Arevescovo di Milano, edico la Basilica di San Siro in Decimo: poscia permise a Giovanni d'istituir la Chiesa di Santo Ambrogio erede in tutte le sue facoltà, come c'insegna un antico inno pubblicato dall'Oltrochi (4).

Nè questo fu il solo testamento d'un Vescovo nato Romano e divenuto cittadino Longobardo, a cui Ariberto I dovè restituire i perduti averi di Camoglio (2); si come indi Ariberto II restitui al Pontefice Romano il Patrimonio delle Alpi Cozie. Lo stesso Ariberto I, quasi fosse patrimoniale il regno Longobardo, partillo tra' suoi figliuoli Godeberto e Bertarido, il primo de' quali fu messo a morte, l'altro seacciato d'Italia da Grimoaldo, Questo Grimoaldo, come pervenne al trono, giurò vendicar di nuovo la morte de' suoi germani fratelli Tasone e Cacone, indegnamente trucidati dall'Esarca in Oderzo. Ed ecco in qual modo, pochi anni dopo l'Editto, si per la religione mutata e si per la signoria d'una stirpe novella di Re, già si venivano cangiando aleuni principalissimi ordinamenti di Rotari.

<sup>(1)</sup> Histor. Med. Ligust., pag. 545.

<sup>(2)</sup> Vedi S LXXVII.

#### § CIV. Appo 665.

Primo esempio de' liberi Livellarj nel regno Longobardo,

Ed or posso additare il primo esempio certo de' liberi Livellari. l'origine più remota de' quali ho attribuito a' tempi di Teodolinda, quando l'affrancare i servi fu per la prima volta riputato atto religioso presso i Longobardi, e quando moltiplicossi perciò il numero degli Amundj e de' Fulfreal con le quattro vie, non che de' liberati per impans (4). Correva l'anno 665, allorche partironsi Potone dall'Oltreno e Gaudioso da Lucca per girne ad abitar la contrada posta tra' confini d'Arezzo e di Siena. Ivi s'acconciarono a vivere nelle terre altrui; e si chiamava Zottone il padrone del fondo in cui risede Gaudioso. Vi sedettero per cinquant'anni, sul finire de' quali furono richiesti di far testimonianza nella famosa causa, onde in breve toccherò. agitata innanzi al Re Liutprando nel 745 fra' Vescovi di Siena e d'Arezzo. Gaudioso e Potone dunque non erano servi, perchè ascoltati come testimoni; e non tralasciarono di far notare da chi gli ascoltava, ch'essi erano liberi uomini. Tali Coloni o Livellari di libera condizione divengono sempre più frequenti nelle carte dopo il settimo secolo, e frequentissima ivi ricorre la menzione degli uomini Traspadani, ossia venuti dall'Oltrepò come Potone,

# § CV. Anno 667.

Odio di Grimoaldo contro i Romani. — Distruzione d'Oderzo.

Grimoaldo allora guerreggiava co' Romani, e l'odio suo contro essì diè argomento a Paolo Diacono di scrivere in-

(t) Vedi & LXIX.

TROYA, Cond. de' Komaņi, ec.

torno a ciò un Capitolo apposito nella sua Storia (4). Non s'appartiene a me per ora di ridire i danni cagionati lor da Grimoaldo; ma non debbo tacere della distruzione, ch'egli sospirò tanto, della città ove eaddero svenati Cacone e Tasone suoi fratelli. S'è già veduto come Oderzo fosse stata presa e diroccata da Rotari; ma i non lontani Esarchi aveano troppo a cuore il riaverla e dove loro venir fatto di tornarla, come chiari l'evento, in potestà dell'Imperio. ristorandone le mura. Grimoaldo adunque assalto nuovamente Oderzo, rinata dalle sue rovine; ma questa volta fu compiuta la sciagura della città, che il Re distrusse affatto, dividendo i confini del suo Romano territorio fra' Longobardi vicini di Trevigi, di Ceneda e d'altre città, Niuno pereiò dee far le maraviglie se Oderzo, stata fino a Rotari salda contro i Longobardi, si fosse dopo lui rifatta Romana coll'aiuto di Ravenna: e non veggo perché il Signor di Savigny da queste due recentissime conquiste d'Oderzo voglia ritrarre una pruova che i Romani conservato avessero la propria cittadinanza nel regno Longobardo e la lor legge Romana (2).

\$ CVI. Anni 667-668?

Itta e Teodota.

Grimoaldo ebbe Itta per prima sua moglie, la quale partorigli Romoaldo, Duca di Benevento. Prigioniera donzella fu questa Itta, e nobile, secondo serive il Diacono (3): più nobili di lei erano le sorelle di Grimoaldo; ma caddero in mano degli Avari, e furono da essi vendute per serve in diverse regioni, fino a che la lor nobiltà non ebbe procacciato le nozze ad una del Re degli Alemanni. all'altra del

<sup>(1)</sup> Paul. Diacou., lib. V, cap. 28: De edio quod Grimoaldus habuit contra Romanos.

<sup>(2)</sup> Tom. I, 262.

<sup>(5)</sup> Lib. IV, cap. 47.

Principe de' Bavari (4). Dalle mura crollate d'Oderzo e dal numero de' più nobili fra' Romani di quella città fu tratto forse prigioniero in Pavia il padre d'un'altra fanciulla per nome Teodota, che Paolo narra (2) essere uscita di nobilissima stirpe Romana.

Qualunque fosse stato il padre di lel, d'Oderzo o no, Teodota dopo la morte di Grimoaldo visse in Pavia, e fu tenuta in pregio per la sua bellezza dalla Regina de' Longobardi.

Teodota è quella che da' più insigni scrittori si dà per evidentissima pruova d'essersi nel regno Longobardo conservata dopo l'Editto di Rotari la cittadinanza e la legge Romana. Ma se Paolo Diacono favellò del sangue di Teodota, non per questo ci dichiarò s'ella vivesse in Pavia come cittadina, o come Aldia e serva o prigioniera del Re o d'altro Longobardo; e se piuttosto ella vi dimorasse in qualità di Guarganga. Che cosa può aver di comune la nobiltà del sangue Romano di Teodota, della prigioniera Itta e di qualunque altra nobilissima donna d'ogni nazione con la cittadinanza o con la servitù, ovvero con lo stato civile che lor concedeano le leggi della guerra e dell'Editto nel regno Longobardo? Perchè dunque le due sorelle di Grimoaldo vissero alcun tempo appo gli Avari, ed erano del più nobile sangue Longobardo, per questo dunque l'Editto di Rotari avrebbe dovuto aver vigore tra gli Avari? La nobillà delle due regali donzelle non toglieva ehe fossero serve; perciò, non avendoci Paolo nulla detto intorno alla cittadinanza od alla servitù Longobarda o Romana di Teodota, nulla si può dalle sue parole dedurre intorno alla condizione civile di lei e di tutta la prosapia Romana de' Terziatori de' Duchi, non che alla condizione de' cittadini Romani della Liguria conquistata da Rotari.

<sup>(1)</sup> Paul. Diacon. lib. IV, cap. 38.

<sup>(2)</sup> Lib. V, cap. 37.

#### 5 CVIL Anno 668.

### Leggi o Giunte di Grimoaldo.

Niun cangiamento al certo uella loro condizione scorgesi operato dalle leggi che Grimoaldo aggiunse all' Editto. Ma già in queste, che non oltrepassano il numero di nove, il Signor di Savigny nota (1), volersi por mente ad alcune regole sulla prescrizione di trent'anni, prese dal dritto Romano, introdotte forse ne' costumi Longobardi prima che Grimoaldo desse a quelle forza di legge (2). Il dritto di rappresentazione, regolato da Giustiniano, si vede anche (3) stabilito da Grimoaldo nelle successioni legittime; pruova novella che senza ne volerlo, ne per avventura saperlo i più fieri nemici di Roma chiamavano in sussidio dell' Editto alcuna legge Romana, trasportandola nel corpo del dritto Longobardo.

# \$ CVIII. Anni 668-670.

## Arrivo de' nuovi Bulgari.

D'Ariano ch'egli era il Re Grimoaldo, in sul terminar de' suoi giorni, si fece Cattolico. Nel suo penultimo anno si vide giungere Aleczone in Italia, Duca de' Bulgari. Veniva dal Danubio nella penisola, già conquistata da' suoi concittadini, compagni d'Alboino, che l'abliavano tuttora, chiedendo terre a Grimoaldo, ed ottenendole in premio delle profferte di servir con la sua spada il regno Longobardo. Paolo racconta (4), che a' suoi di, cento anni circa dopo l'arrivo d'Aleczone, i Bulgari, tuttochè parlassero l'idono della propositata della prima della proposita della proposita della proposita della proposita della proposita della proposita della proferia di servir con la sua spada il regno Longobardo. Paolo racconta (4), che a' suoi di, cento anni circa dopo l'arrivo d'Aleczone, i Bulgari, tuttochè parlassero l'idono della proposita della proposita

<sup>(1)</sup> Tom. II, 155.

<sup>(2)</sup> Leg. 1, 2, 4 Grimoald.

<sup>(3)</sup> Leg. 5 Grimoald.

<sup>(4)</sup> Lib. V, cap. 29.

dioma usato nella nuova lor patria, non aveano dismesson l'uso della lingua Bulgara. Ma se costoro impararono a favellare nel linguaggio Longobardo ed anche, si come ercdo, nel Romano, quale fu dunque la loro cittadinanza? Fu certamente la Longobarda, secondo la quale viveano i Bulgari condotti dal Re Alboino; effetto necessario della legge 390 di Rotari: perocché strauieri o Guargangi erano i Bulgari d'Aleczone, de'quali nell'Istoria non si dice che ottenuto avessero privilegio di vivere a legge Bulgarica.

## \$ CIX. Anni 670-700.

## Bertarido e Cuniberto.

Dopo la morte di Grimoaldo, Bertarido, padre di Guniberto, si assise in sul trono de suoi padri. Allora la fede Gattolica regnò sola nell'Italia Longobarda, e saldi legami d'amistà si strinsero con Roma. Tutta l'Italia respirò per lunghi anni di pace, non più interrolta ne'giorni di Bertarido e di Guniberto se non per le guerre civili de' Longobardi. Non però di meno il Pontefice Romano Agatone, a que' medesimi giorni di due Re sommamente Cattolici, deplorava l'ignoranza universalmente sparsa in Italia e la depressione delle buone lettere, affermando, che a gran fatica poteasi nella stessa Roma trovar di coloro i quali appieno intendessero la Santa Serittura; ciò che non dee far maraciglia, egli scrivea, trattandosi d'una provincia dicenuta servile perchè posta nel mezzo delle Genti, ovvero de' Barbari (4).

Ogni speranza di riunir la divisa penisola, seacciandone i Barbari, era pressocchè svantai in Roma ed in Ravenna; ma il sangue di Teodolinda era propizio all'intera Italia, ove la pace stabilmente regnava ora per la pietà de' due Re. Il commercio fra' Romani ed il regno Longobardo ristoravasi, o fioriva principalmente sul Po e sull'Adda,

<sup>(1)</sup> Conciliorum Coll. Labbé-Coleti, VII, 654-655.

grazic all'industria degli abitanti dell' Esarcato; e soprattutto di que' da Comacchio, sche portavano il sale con altre mercatanzie in Parma, in Piacenza, in Mantova, in Cremona ed in Lodi. Allora certamente si stabilirono le gabelle, che poscia il Re Liutprando confermò si come procedenti da consuctudini già divenute antiche (4). La città di Venezia, quasi presaga della sua fortuna, ed alcune altre dell'Adriatico, le quali ancora obbedivano a' Greci di Bisanzio, alimentavano del pari un tal commercio. Per la lealtà della pace si vide che la Chiesa Longobarda d'Aquileia possedesse tranquillamente nel 685 alcunc terre in Cesena, cioè nel bel mezzo dell'Esarcato, come impariamo da un nobile documento del Fantuzzi (2). Due Concili si tennero in Roma sotto Agatone, dove convennero i Vescovi Longobardi: cd allora sembra ehe o si compilasse o si ponesse in vigor nuovo l'Indicolo, del quale ho dianzi favellato (3).

## \$ CX. Anno 700 circa.

# I Pellegrini Romei.

Gran numero di pellegrini Longobardi andavano a venerare in Roma i liminari degli Apostoli, e non minore dall'Ingliliterra e dalle Gallie facevasi ad attraversare per la stessa cagione il regno Longobardo; ai quali ne' secoli men lontani dal nostro si diè il nome di Romei. Non poeti Longobardi conducevansi a studio in Roma ed a prendervi gli ordini sacri; e forse fin da que' tempi s'apri nella Città la Scaola o Consorteria de' Longobardì, la quale v'era quando vi giunse Carlomagno. Splendide fondazioni frattanto di Chiese o di Monasteri, divenuti più o meno famosi del Bobbiense, cominciano sotto Bertarido e Cuniberto: fra' quali vennero poscia in gran fama la Badi di Farfa

<sup>(1)</sup> Murat. An. M. Ævi, H., 19.

<sup>(2)</sup> Mon. Kavennati, VI, 263.

<sup>(5)</sup> Vedi \$ LXV.

e l'altra di San Vincenzo al Volturno. I Longobardi facevano a gara nell'aprir chiostri a' solitarj do specadia gl'infermi. Ed or comincia la serie non mai turbata delle molte carte dettate nel regno Longobardo; in niuna delle quali, da Bertarido fino all'ultimo Re Desiderio, m'avvenne trovar nulla che appartenesse alla pretesa etitadinanza ed alla legge Romana conceduta o alla prosapia de' Terziatori de' Duchi, od all'altra dei cittadini Romani soggiogati da Rotari nella Liguria.

La più antica di tali carte d'Italia, sebbene siasi perduto l'originale, si è quella (4) donde si scorge che nel 685
Faulone, Maggiordomo del Re Cuniberto, fondò ed arricchi ampiamente il Monastero di San Frediano in Lucca. Cuinberto confermò i doni di Faulone, pigliando il Monastero
solto la regia protezione con suo diploma; simile al quale
son pressochè tutti gli altri dei seguenti Re, che comandano sempre a' Duchi, a' Conti, a' Gastaldi ed a tutt' i
pubblici Officiali non che a' privati del regio patrimonio di
proteggere in ogni occorrenza i Sacri Luoghi. E basterebbe
un tal Mundio de' Re Longobardi per farci comprendere
inanzi tratto quel che or vedremo per opera; che i Sacri Luoghi, cioè, del regno Longobardo vissero tutti dopo
l'Editto a Legge Longobarda e non Romana.

## § CXI. Anno 700 eirca.

## Il Monistero di Teodota in Pavia. - Monache Longobarde.

Lo stesso fecero tutti gli stranieri e le straniere che d'Inbillerra seguitarono in Italia la Reina Ermelinda, moglie di Cuniberto; le quali donne perciò, mogli o figliuole di que Guargangi, si dissero vicenti a legge Longobarda, come nell' Editto; e doverono sottoporsi al Mundio d'un qualche uomo, se già non v'erano sottoposte per le leggi degli An-

<sup>(1)</sup> Murat. An. M. Ævi, V, 567. — E più correttamente: Bertini, I, 63 Append.

glo-Sassoni, da' quali procedevano. La bella Teodota, onde ho favellato, sembra essere stata damigella d'Ermelinda in Pavia; e, nella nostra ignoranza della sua patria, nulla vieta di credere ch'ella non in Oderzo, e non nella Liguria, ma nata fosse in Inghilterra, dove il sangue Romano conservossi per lungo tempo in molti luoghi non ancora conquistati dagli Anglo-Sassoni.

Troppo Ermelinda lodò le bellezze di costei a Cuniberto, e troppo il Re s'accese di lei. La rinchiuse indi nel Monastero ch'egli fondò in Pavia, e che per alquanti secoli conservò il nome di Teodota. Ivi del pari si rinchiuse probabilmente Aurona, sorella del Re Liutprando (4). Lo scisma d'Aquileia, che per cento cinquant'anni avea diviso le Chiese d'Italia, cessò per opera di Cuniberto, come racconta l'Anonimo contemporaneo autore d'un Ritmo Bobbiense, dato in luce dall'Oltrocchi (2); ciò strinse maggiormente i legami d'amicizia e di benevolenza fra Roma e Pavia. Le lettere, che nel principio del suo regno crano cadute nella più deplorabile condizione, verso il fine di quello si sollevarono alguanto, grazie a pochi uomini, mentre la barbarie vieppiù dilatavasi appo l'universale. Non poca rinomanza ottennero in quella età, e forse furono Longobardi, Felice Gramatico e Tomaso Diacono di Pavia, come altresi Teodoaldo, lodato dall'autore del Ritmo perchè peritissimo delle leggi. E se questi nacquero di sangne Romano, la loro qualità clericale non che il favore del Re dimostrano essere divenuti eglino cittadini Longobardi, Frattanto niun uomo di stirpe Romana è ricordato nelle guerre di Cuniberto contro il ribelle Alachi, le quali partirono in due, sebbene per breve ora, il regno Longobardo. Pur tuttavia, se avessero conservato alcuna loro propria cittadinanza, le generazioni de' vinti Romani avrebbero avuto grande opportunità di sollevar l'animo a nuovi pensieri. pigliando parte in quelle sedizioni. Ma nè Paolo nè alcuno de' documenti fin qui conosciuti ci parlano d'altri se non

<sup>(1)</sup> Oltrocchi, Hist. Med. Lig., pag. 695 et passim.

<sup>(2)</sup> fbid. pag. 536.

de'Longobardi soli; a que' medesimi giorni, cioè, quando si notava come una singolarità che Teodota procedesse di stirpe Romana, sebbene senza dirsene la patria.

§ CXII. Anni 700-707.

## Gli Arimanni.

Cuniberto mancò in sul fiore dell'età virile. Non occorre qui toccar di Liutberto e di Raginberto, suoi successori, a' quali tenne dietro Ariberto II. Regnando costui, s'odono per la prima volta con un suo diploma nominare in Italia gli Arimanni, uomini che invano furono creduti servi. Occasione al dubbio potrebbe aversi da una Formola di Marculfo (4): ma incerta è la lezione di quella (2). Un nuovo dubbio potrebbe sorgere dallo stesso diploma che Ariberto II diè nel 707 in favore d'Emiliano II, Vescovo di Vercelli: diploma stampato dal Durandi (3) e dal Tenivelli (4), e che altri, ma senza buon fondamento, cercò d'attribuire ad Ariberto I (5). Il secondo conferma ivi ad Emiliano II ciò che questi o per dono de' precedenti Re o per larghezze de' privati già possedea così d'Arimanni come di liberti o d'Aldii e di servi, acciocchè di giorno e di notte pregasse per lo stato di tutta la felicissima gente de' Longobardi. Ma ne' documenti e nelle leggi, che verrò di mano in mano additando, gli Arimanni si scorgono essere liberi nomini, ed anzi cittadini qualificati': perciò anche per liberi vogliono tenersi quelli di cui parlo Ariberto II, accennando i Longobardi che o volontariamente o per comando del Re si recavano ad onore di proteggere con la

<sup>(1)</sup> Lib. I, Form. 18.

<sup>(2)</sup> Bignonii et Balutii Notae, apud Balut. in Capitul. II, pagg. 899. 1295.

<sup>(3)</sup> Cacciatori Pollentini, pag. 90. Torino, 1773, in-8.

<sup>(4)</sup> Biogr. Piemont., decad. 1, p. 117-127. Torino, 1784, in-8. (5) Andres, Lettera sopra alcuni Codici di Novara e di Vercelli,

<sup>(5)</sup> Andres, Lettera sopra alcuni Codici di Novara e di Vercelli, pag. 7.

loro spada i Monasteri e le Chiese, od in altro modo crano deputati a questo nobile officio. Già dissi nell'Istoria (1), che Appiano (2) die a' popoli della Colchide il nome Arimanni o di bellicasi, e che Valafrido e Vitichindo credeano tal voce derivata in parte dal Greco; della quale ultima sentenza non s'appartiene a me il far sicurtà.

# 5 CXIII. Anni 700-707?

# I Commendati, o raccomandati.

Negli Arimanni del Vescovo di Vercelli parmi vedere in Italia il germe di quegli uomini liberi Longobardi, che comineiarono a commendarsi, come allor si diceva, od a raccomandarsi. La divozione in prima verso i Santi e verso i Monasteri piegò a tale accomandigie l'orgoglio de' Longobardi, non che d'altri popoli Germanici (ma io qui parlo sol dell'Italia), i quali abbracciato aveano la fede Cattolica; offerivano il lor coraggio in servigio del Monastero, e viveano a guardia di esso: proteggevano, ed eran protetti. Poscia i più deboli fra' cittadini Longobardi fecersi ad imitare si fatto esempio, raccomandandosi ad un qualche cittadino o guerriero più potente. Così di mano in mano surse l'ordine de' Commendati, che cotanto s'amplio ne' tempi detti propriamente feudali. Pipino Re afferma in una sua legge (3), che antico fu l'uso di commendarsi nel regno Longobardo; perciò mi piacque fin da ora toccar degli Arimanni del Vescovo di Vercelli e de' Commendati.

<sup>(1)</sup> Storia d'Italia, 1041 e 1042.

<sup>(2)</sup> Appian. Alexandr. De bello Mithridat.

<sup>(5)</sup> Leg. 23 Pipini.

# \$ CXIV. Anni 700-707

## Monaci Longobardi.

Il diploma d'Ariberto II pone la Badia di Lucedio sotto la potestà del Veseovo di Vercelli. Era stata non avea guari tempo fondata da Gauderi, soddato dello stesso Ariberto, e tosto accresciuta per le donazioni d'Odone, figliuolo di Naginberto. Nel 707 Gauderi già n'era stato consacrato balet. In lui scorgiamo per certa istoria uno de' più antichi Monaci di sangue Longobardo, quando l'intera uarione diventò Cattolica; e fu egli seguito da grandi stuoli di guerrieri Longobardi, che o fondarono una qualche Badia o l'arricchirono, e da non minor numero di essi che feero l'una e l'altra cosa, come Gauderi.

Or a qual modo visse costui, divenuto Abate di Lucedio; a legge Romana, che non era la sua nativa, od a legge
Longobarda? Lascio egli dunque il suo guidrigido e la sua
propria cittadinanza? Così dovrebbero dire coloro, i quali
redono essere i Monasteri del regno Longobardo governati a legge Romana, quasi ne' Monasteri non vi fossero
uomini di tutte le nazioni, e quasi necessariamente un Longobardo nel farsi Monaco dovesse rifitutare la sua propria
nazione. Ma dov'è la pruova che i Longobardi così dovessero fare? Se pur tutta la Storia del Medio-Evo non dimostrasse il contrario, con qual principio di ragione potrebbe affermarsi, aver essi rinunziato alla propria cittadinanza per ascriversi alla Romana, ponendo in disparte
la loro legge? Parlo della Mondana, e non della Canonica
o Secretioale.

# § CXV. Anni 707-713.

Nuovo dritto Longobardo. — Prime leggi di Liutprando.

Ed eccoci finalmente pervenuti all'età di Liutprando, l'alto Re de' Longobardi, anch'egli di stirpe Bavarica e del sangue di Teodolinda. Nuova età è questa per la storia. ed altri affatto divengono i popoli da quel che furono sotto Rotari e Grimoaldo. I primi pensieri di Liutprando si rivolsero alla riforma delle leggi: ed un nuovo dritto surse per impulso di lui tra' Longobardi. Furono si grandi le successive mutazioni fatte di mano in mano da Liutprando, che gran sorgente d'errori negli annali d'Italia egli sarebbe il confondere i suoi libri con l'Editto proprio di Rotari: e maggiore il confondere, conte sovente veggiamo farsi, le leggi de' Re veramente Longobardi con le altre pubblicate non solo da Carlomagno e da' suoi Carolingi, ma eziandio dagli Ottoni e dagli Arrighi. Questo è il gran danno di scrivere le istorie per capitoli, ordinando sotto alcune rubriche gli argomenti dei fatti, ma senza tenere alcuna ragione de' tempi, delle abolite leggi e de' cangiati costumi. Nella presente scrittura non posso descrivere tutte le mutazioni avvenute nel dritto Longobardo sotto Liutprando: toccherò nondimeno d'alcune, lo studio delle quali ci possa condurre a meglio ravvisare la condizione de' vinti Romani.

Liutprando nel primo anno del suo regno, cioè in Marzo 743, chiamò a parlamento i suoi Giudici : e coll' assistenza, per quanto egli dice (1), di tutto il popolo, promulgò sette leggi. Risguardarono il maggior numero la successione legittima delle donne: ma se queste operato avessero contro la volontà de' genitori e de' fratelli, poteano essi privarle d'ogni retaggio, qiudicandone ovvero disponendone a proprio talento. La sesta legge di Liutprando cagionò una si gran novità, che questa ben può dirsi avere sconvolto l'ordine consueto delle successioni e l'economia stessa de' dritti d'aspettativa del Re, permettendo a tutti coloro i quali si trovassero infermi nel letto di giudicare, cioè di testare, purchè perduto non avessero la retta favella, in pro dell'anima toro, come più loro piacesse. In virtù di questa formola, s'avea per ferma la volontà de' defunti. Così passarono in legge nel regno Longobardo i

<sup>(1)</sup> Cuncto populo assistente. - Prol. lib. I Liutprandi.

costumi, di cui ho notato le origini parlando dell'Arcivescovo di Milano Giovanni (1), e pe' quali s'introdusse la fazione del testamento appo i Longobardi e si permisero le donazioni per rimedio dell'anima. Non appena Liutprando provvide in tal modo generale agl'infermi, che i sani eziandio ed i vigorosi del corpo gareggiarono in offerire i lor doni alle Chiese con atti fra vivi e con atti d'ultima volontà (2), senza ehe alcuno ardisse farvi contrasto

### S CXVI. Anno 714.

#### Donazione di Senatore in Pavia.

Esempio insigne de' nuovi costumi Longobardi è il lungo e verboso testamento o piuttosto l'ampia e generale donazione d'un ricco e splendido uomo, chiamato Senatore, figliuolo d'Albino, in una carta ricordata dal Maffei, e data in dono dal Mascheroni al Lupi (3): cari uomini, e care memorie d'Italia. Senatore avea in moglie una Teodolinda, ed entrambi aperto aveano un Monastero in Pavia. ove presero il velo Sinelinda loro figliuola e Luceria sorella di Senatore. Il marito e la moglie donarono tutto l'aver loro a quel Monastero, dicendo che le proprie sostanze venivano dalla successione de' parenti e dal dono de' Re. Sottoposero il luogo alla giurisdizione spirituale del Pontefice Romano (così era fama che avesse fatto San Colombano pel suo Monastero di Bobbio) ed alla difesa de' Principi di quella terra, ovvero de' Longobardi, che sedevano in Pavia. Confermarono a' Gasindi ed a' liberti la liberta conceduta loro con qualche precedente atto, rapitoci dal tempo: il tutto per rimedio dell'anima de' donanti e de' genitori. Nobili testimoni Longobardi e cospicui nella Corte di

<sup>(1)</sup> Vedi S CIII. (2) Vedi S CLXV.

<sup>(3)</sup> Lupi, Cod. diplom. Bergom., 11, 815-816. Tomo postumo, pubblicato dal Ronchetti.

Liutprando si veggono sottoscritti a tal donazione: Auscrit, Todo e Sinderam, Notari del Re; Bruningo, uomo illustre; Sassone, uomo magnifico e Macescario regio (1).

San Senatore, Vescovo di Milano, era fiorito nel 472 (2). La rinomanza delle sue virtù e di quelle d'altri Vescovi dello stesso nome facea che volentieri molti Longobardi Cattolici si chiamasser così, essendosi già introdotto appo essi l'uso di pigliare il nome de Santi. Non havvi dunque ragione di credere che Senatore del 744 fosse Romano pel nome Romano. Fallace regola, dopo la conversione di tutt'i Longobardi alla fede Cattolica in Italia, è quella di volerli a tal guisa discernere da' Romani. Paolo Diacono, lo Storico, nasceva egli forse di stirpe Romana? Ma Senatore arricchito da' Re Longobardi non era facilmente un Romano, perchè possessor di Gasindj e perchè i testimoni apparteneano quasi tutti alla Corte di Liutprando. Se pur fosse stato Romano, poteva essere un Teodosiano delle vicine città di Susa e d'Aosta; poteva esser nato nelle Gallie, come or ora vedrassi d'Abbone Patrizio. Senatore dunque, al pari d'Abbone, sarebbe stato un Guargango in Pavia, favoreggiato da' Principi; e, secondo la legge 390 di Rotari, avrebbe dovuto vivere col dritto Longobardo.

# § CXVII. Auno 715.

Lite fra' Vescovi di Siena e d'Arezzo.

Dopo aver pubblicato le prime sue leggi, Liutprando prese adominare i commerci co' popoli vicini, concedendo nel 715 esenzioni e privilegi a' Veneti ed al lor Dogo Pauloccio (3), indi nello stesso anno (se pur non fu il 730) pernise a' Romani dell' Sarvato, e propriamente a que' di Comacchio,

<sup>(1)</sup> Robolini, Notiz. di Pavia, 1, 84, e 179-181. Pavia, 1825, iu-8.

<sup>(2)</sup> Oltrocchi, Hist. Mediol. Ligust. pag. 657.

<sup>(3)</sup> Dandolo, tom. XII Sc. Rev. Ital.

vendere a certo prezzo il sale ne' porti Longobardi (4). Già ne' principi del suo regno era scoppiata una lite gravissima tra' Vescovi Luperziano d'Arezzo e Diodato di Siena: lite che dicesi essere stata diffinita da un Ambrogio. Maggiordomo di Liutprando (2). Sospetta parve ad alcuno la sincerità di tal documento; ma niuno pose in dubbio giammai la verità degli atti, che per comandamento di Liutprando si fecero innanzi al suo Messo e Notaro Gunteram (3), indi alla presenza dello stesso Re. Si disputava se l'Oratorio di Santo Ansano, ed altri Oratori e Parrocchie appartenessero alla diocesi di Siena o d'Arezzo; e però Gunteram ascoltò settantaquattro testimoni fra' più vecchi, ed alcuni giunti al loro centesimo anno, per sapere a quale de' due Vescovati appartenessero quegli Oratori nel tempo de' Romani, cioè degl'Imperatori Giustiniano e Giustino; che cosa fosse indi avvenuta dopo l'arrivo d'Alboino sotto i Longobardi.

Il Vescovo di Roselle fu ascoltato per mezzo del suo Chierco Trabono; s'udirono poscia venti Preti, un Diacono, otto Clerici, e quarantacinque liberi nomini: tredici presero il titolo d'Esercitati fra questi; e due non erano se non i Livellari Potone dell' Oltrepò e Gaudioso di Lucca, de' quali ho già favellato (4). I Preti Ausfrit e Matueliis giurarono d'aver ricevuto la tousura in Roma; soggiunse Matuchis d'essere stato servo e collocato nella Chiesa di San Peregrino in Passena dal fondatore Urso, il quale fu Arimanno, e però libero uomo e possessore Longobardo. Un altro Prete più vecchio, appellato Semeris, giurò essere stato parimente servo di Vilerat e di Rotto, che il fecero pervenire al Sacerdozio, deputandolo al Monastero di Santo Ausano da essi fondato (5). Nulla perciò v'ha di Romano in

<sup>(1)</sup> Mural. An. M. Ævi, 11, 23.

<sup>(2)</sup> Apud Ughelli, Muratori, Beretta, etc. - Brunetti lo ristampo, 1, 426.

<sup>(3)</sup> Murat: An. M. Evi, VI, 371-380.

<sup>(4)</sup> Vedi & CIV.

<sup>(5)</sup> Murat. An. M. Evi, VI, 371-376.

mezzo a quel popolo di testimoni, a' quali Luperziano Vescovo d'Arezzo dava il nome generico d'Arimanni da Siena. Servi Longobardi erano stati alcuni di que' Preti, e Longobardi affatto i loro padroni; Longobardo Warnefrid Gastaldo e Giudice in Siena ricordato sovente da' testimoni al pari di Giordano Vicedomino (tenea le veci del Vescovo) in Arezzo: Longobardo Gunteram, che gli udiva: Longobardi finalmente i Giudici ed i Vescovi, seduti a fianco di Liutprando, allorche sentenziava in favore del Vescovo d'Arezzo (4). I due Vescovi litiganti poteano ancora esser di sangue Romano; ed ecclesiastica era del tutto la materia onde si disputava; ciò non tolse che Longobardi fossero, e lo stesso Pccchia il confessa, i Giudici della contesa, non Romani; e laici, secondo l'antico rito della lor gente, la maggior parte di costoro, in causa ecclesiastica: sebbene il Pecchia persista nel credere che quegli Ecclesiastici vivesscro a legge Romana (2).

#### S CXVIII. Anno 716.

Simile giudicato tra' Vescovi di Lucca e di Pistoia.

Né guari andò, che un simigliante litigio agitossi per la stessa cagione tra due altri Vesevi nella reggia di Liutprando. Erano Talesperiano di Lucca e Giovanni di Pistoia, i quali contendeano insieme per l'appartenenza di due parrocchie situate vicino al fiume Neure. Il Re diè per Giudice a tal controversia un altro suo Messo e Notaro per nome Ulziano; il quale assistito da Specioso, Vescovo di Firenze, non che dal Duca Gualperto, giudicò in favore di Talesperiano (3). Quali ragioni avesse Liutprando Re di divoler deputare i suoi Officiali nelle cause d'ecclesiastica

<sup>(1)</sup> Muralori, An. M. Ævi, VI., 383-385.

<sup>(2)</sup> Pecchia, I, 65.

<sup>(3)</sup> Mural. An. M. Evi, V, 913. - E più ampiamente Bertini, I, 81 e 305.

giurisdizione, Muratori cercò d'indagare; nè ora s'appartiene a me il favellarne, ma il fatto, comunque spoglio delle sue cause, attesta che i quattro Vescovi d'Arezzo, di Lucca, di Pistoia e di Siena furono giudicati secondo il rito e con la potestà de' Longobardi.

#### § CXIX. Anno 716.

Le terre soggette al pubblico nesso in Pistoia.

Longobardo parimente fu Gundoaldo, che in questo medesimo anno 746 comperò una casa in Pistoja, mercè una carta, che il tempo rispettò, e che tuttora si legge nell'originale in cui fu scritta (4). Gundoaldo pigliò ivi le qualità d'uomo magnifico e di Medico pubblico; ma non tardò a dichiarare ch'egli era Medico del Re. Il Chierco Filiberto, figliuolo di Filimare il Fabbro, gli vendette quella casa, posta sul fiume Braina; ed insigni testimoni sottoscrissero l'atto, fra' quali Edelperto, Gastaldo della città di Pistoia. Ciò che m'occorre notare in tal carta è, che la casa vendeasi come libera da ogni pubblico nesso o vincolo; donde il Brunetti prese il destro di dubitare, non le città di quel tempo avessero una comunale o municipale amministrazione (2). L' aveano al certo, come già dissi (3) e dirò più ampiamente in appresso: ma tal municipio era Longobardo non Romano; e nella carta di Gundoaldo la parola pubblico addita i dritti del patrimonio di Liutprando, non del Comune Longobardo in Pistoia (4),

<sup>(1)</sup> Zaccaria, Anecdota Pistoriens. pag. 339. (2) Cod. diplom. Toscano, I, 453.

<sup>(3)</sup> Vedi S XCV.

<sup>(4)</sup> Vedi § CXXXVIII.

#### S CXX. Anno 717.

Secondo libro delle leggi di Liutprando.

Liutprando nell'anno seguente convocò da capo la Dieta Longobarda, nella quale si fecero non pochi ordinamenti novelli. Si ridusse alla quarta parte delle sostanze del marito il Morgincap, o dono matutino, che gli sposi faceano alle spose nel di seguente alle nozze. Si prescrisse, doversi ne' contratti chiamare testimoni di tale opinione, che il Principe od il Giudice potesser porvi ogni fiducia; i quali testimoni perciò non erano servi giammai, donde procede il vantaggio che dalle sottoscrizioni apposte a' molti documenti di quella età s'intende lo stato e la qualità di ciascun testimonio.

Con altra legge del secondo suo libro proveode Liutprando (prospezimus), cioè introdusse il nuovo dritto che le figliuoli d'un Longobardo, ammazzato senza lasciar figliuoli naschi, riscuolere non potessero il guidrigido intero del padre, ma una sola melà: il rimanente si riserbò alla Corte del Re. In tal modo v'era una speranza di lucro per questa, od una specie di compenso alle perdite fatte coll'essersi permesso l'uso del testamento per l'anima. Volle in oltre Liutprando, che con nuovo rito si potessero dare i servie a le serve al Re, il quale avesse potestà di liberarii per mano de' Sacerdotti dinanzi al sacro altare: in tal caso i servi doveansi tenere per fulfrendi, ma senza le quattro vie.

## \$ CXXI. Anno 719.

Usofrutto staccato dalla proprietà, secondo il dritto Romano, fra Longobardi.

Intanto, a mostrare come i nuovi costumi precorressero alle leggi di Liutprando, giova ricordare il fatto d'un Chierco, e però d'un cittadino Longobardo, chiamato Aunifredo, che donò ad una Chiesa del paese di Lucca parecchi fondi ed una casa posta in sull'Arno, ritlenendone l'uso-frutto durante la sua vita, il quale dovesse indi passare dopo la sua morte a due Monache Rotperga e Perticunad (1). Nulla via di si opposto all'Editio di Rotari, quanto il distacco della proprietà dall'usofrutto, della qual cosa non avrebbero i Barbari avuto neppure il concetto in Germania. Ecco un altro esempio del modo con cui gli usi d'un popolo più civile, quantunque divenuto men forte, s'andavano da Roma e da Ravenna propagando tuttodi nel regno Longobardo: e tosto in ogni nuova Dieta le duttrine Romane v'acquistavano forza di legge Longobarda, ciò che mai non avvenne si spesso come a' giorni di Liutprando,

#### § CXXII. Anno 720.

## Terzo libro delle nuove leggi.

Più assai Romano è l'intendimento di tre leggi da lui pubblicate nel 720 fra quelle del terzo suo libro. Dichiarò con la prima, che quando si fosse fatto una stipulazione innanzi a due od a tre testimoni, dovesse prestarsi fede a costoro senza ricorrere al giuramento, e però a' giuratori e Sagramentali Longobardi. Con la seconda e' diè provvedimenti risguardo a' mutui di danari, ed a' legittimi tempi delle prescrizioni, le quali ne procedeano, annullando qualunque credito che non si riscuotesse o non si rinnovasse fra cinque anni dal giorno della pubblicazione della legge. Con la terza finalmente Liutprando regolò gli effetti legali dell'assenza de' negozianti dalla loro provincia per tre anni: dopo il quale spazio la loro legittima successione acquislavasi da' figliuoli, o dagli altri parenti, o dalla Corte del Re: salvo a doversi pagare ogni debito dell'assente, La moglie di costui non potea senza permesso del Re passare ad altro marito. In questa legge si scorgono i progressi della

<sup>(1)</sup> Bertini, I, 67 Appendice.

mereatura fra' Longobardi, ed i loro avanzamenti nelle discipline aliene dalla guerra. Nel medesimo anno 720 trovo il nome di Nandulo, negoziante in Lucca, e di Maurino, Scarione (1), officio del quale più innanzi farò parola (2).

## S CXXIII. Anno 721.

# Pellegrinaggio di Pertualdo in Roma.

Roma ed i liminari de' Beati Pietro e Paolo erano in quella stagione il desiderio vivissimo de' Longobardi. Pertualdo, ricco cittadino di Lucca e padre così di Sundiperto come di Peredeo, che poi fu Vescovo della sua nativa città, imprese nel 724 il viaggio di Roma; ed egli stesso ci narrò con quanto amore giungesse alla meta del suto pelegrinaggio, e com'egli finalmente appagasse l'animo suo, visitando le soglie degli Apostoli. Fe' voto in Roma di fondare un Monastero in cui si proteggessero la vedova, il pupillo e l'orfano; e quando si ridusse in Lucca, non tardò punto ad effettuar la promessa. Fondovi quello di San Michele vicino alle sue case (gli Ottimati Longobardi abitavano da lungo tempo anche nelle città [31], dotandolo riccemente di molti fondi, fra' quali fu quello d'Arena concedutogli dal Re (4).

## § CXXIV. Anno 721.

Dell'affrancare i servi Longobardi alla Romana.

Nello stesso anno 724 la Dicta Longobarda victò alle donne d'alieuar nulla, senza che prima due o tre parenti

<sup>(1)</sup> Barsocchini, II, 7.

<sup>(2)</sup> Vedi S CLIX,

<sup>(3)</sup> Vedi § XCVI.

<sup>(4)</sup> Murat. An. M. Evi, III, 567. - E più correttamente in Ber-tini, I, 68 Appendice.

l'interrogassero s'ella patisse alcuna violenza dal marito o da altri nel vendere (4). Confermò a' parenti l'arbitrio d'uccidere fra un anno la donna libera che sposasse un servo (2), facoltà conceduta da Rotari (3): ma ella raramente moriva fra l'anno, e la stessa rinnovazione di tal pena dimostra che non sempre una legge si crudele recavasi ad effetto. Liutprando permise a' fanciulli d'otto in dieci anni di validamente disporre delle propric sostanze in favore degli Ospedali e d'altri Luoghi Sacri (4). E non solo il Re, come s'era dianzi ordinato (5), potè affrancare i servi posti nella sua mano da' padroni, ma fecesi a qualunque padrone Longobardo abilità d'affrancarli dinanzi al sacro altare (6); nel qual caso non sarebbero più stati Fulfreali semplici, ma Fulfreali con le quattro vie, ovvero Amundi, e pienamente cittadini Longobardi. Per innalzare un servo all'Aldionato, proibissi di condurlo alla Chiesa; non dovendo la Chiesa procacciare a' servi una libertà non intera.

Da indi in quà non fuvvi ricco Longobardo, che non affrancasse alcuni suoi servi dinanzi all'altare o ne' testamenti per l'anima. Così cominciarono a venir meno i riti del manomettere prescritti da Rotari; ed il Clero Longobardo, allorche un padrone presentava i servi all'altare, non di rado ricorse alle autiche formole Romane, usate fin dal tempo di Costantino, sì che nelle Chiese del regno di Liutprando e de' suoi successori udironsi talvolta con nuovo anacronismo le voci di volere quel Longobardo affrancare i servi con tanta pienezza con quanta sarebbe necessaria se dovessero entrare nel numero de' più nobili fra' cittadini Romani (7).

<sup>(1)</sup> Leg. 4, lib. IV Liutprandi.

<sup>(2)</sup> Leg. 6, lib. IV Liutprandi. (3) Vedi S LXXXII.

<sup>(4)</sup> Leg. 1, lib. IV Liutprandi.

<sup>(5)</sup> Vedi S CXX.

<sup>(6)</sup> Leg. 5, lib. IV Liutprandi. (7) Vedi SS CLXXXII, CXCIV.

### S CXXV. Anno 721.

### Rivoluzione intorno al guidrigildo.

Il nuovo dritto introdotto da Liutprando fra' Longobardi non apparve mai più manifestamente che quando egli rimuto gli usi del quidrigildo. Volle non solo, che questo si pagasse per gli omicidi volontari alla famiglia del cittadino ucciso, ma che l'uccisore perdesse in oltre tuttè le sue faciltà, le quali, detratto il quidrigildo, dovessero dividersi per metà fra la stessa famiglia e la Corte del Re (4). Se le sostanze dell' omicida non bastassero al pagamento del giudrigildo, si consegnasse la persona di lui a' parenti del defunto. Questa pena per verità somiglia non poco all'altra dell' intertisione dell'acque a del fuoco, secondo la lege Cornelia: ed or saggiamente domanda il Pecchia (2) se molti Longobardi non avessero amato meglio la morte, anzichè vedersi ridotti alla mendicità.

Sicear avea nel regno de' Franchi ucciso buon numero de' parenti di Crasminisindo, e però il pregava di sapergliene grado, chiamandolo suo caro fratello, per averlo egli arricchito co' motti quidrigitali pagati da esso (3). Non più Sicear sotto Liutprando si sarche be rutalamente vanto del sangue sparso in gran copia; tutto il suo patrimonio sarchbe in altre mani passalo, ed egli avrebbe dovuto roscomandarsi a qualche potente o ricco e servirio, se gli cose venuto fatto. Ciò era pe' doviziosi; ma i poveri che non aveano possibilità di pagare il guidrigitalo si davano, come soggiungeva Liutprando, in potestà della famiglia dell'ucciso. Ecco il micidiale divenuto servo od Atdio fino a che non pagasse.

<sup>(1)</sup> Leg. 2, lib. IV Liutprandi.

<sup>(2)</sup> Vol. I, 126.

<sup>(3)</sup> Greg. Tur. lib. IX, cap. 19, pag. 457 439. Edit. Ruinart.

#### S CXXVI. Anno 721.

## Degli Scribi e de' Notari.

Il Re, a schivar qualunque sorpresa o violenza potessero le donne patire intorno alle vendite de' loro averi eziandio col consenso de' mariti, ordino (1) che molta diligenza si ponesse risguardo alle formalità prescritte dalle leggi. commettendone agli Scribi la cura, sotto la pena de' falsari, ovvero del taglio della mano (2). Niuna legge, da questa in fuori de' falsarj, provvedeva fin qui all'officio degli Scribi, che per la prima volta compariscono con tal nome sotto Liutprando nel regno Longobardo. Le carte precedenti all'anno 724 si veggono scritte il più delle volte da' Notari. Ma il Re comprese nella parola Scribi tutt'i Notari e Tabellioni e simili Officiali pubblici. Alcuni de' Notari apparteneano allo stesso Re, tenuti grandemente dappiù nella reggia, come tre de' testimoni pregati da Senatore nel 714, e come Gunteram ed Ulziano, il primo de' quali assistè al giudizio tra' Vescovi di Siena e d'Arezzo, l'altro alla causa fra quelli di Lucca e di Pistoia: alcuni alle Chiese od alle città, esercitando liberamente l'officio, ed Ecclesiastici la maggior parte, ad onta degli antichi divieti (3), non trovandosi chi fosse a bastanza fornito di lettere nel regno Longobardo. Già esposi (4) quanto fosse stata varia la fortuna de' Notari, degli Scribi e degli Esceptori, nomi più illustri o più vili secondo l'uso incostante de' secoli diversi; e come gli stessi nomi or tornassero in onore or cadessero nuovamente nell'abiezione, secondo i capricci de' costumi e de' linguaggi,

Or lasciando in disparte i Notari Ecclesiastici, che per questa loro qualità erano cittadini Longobardi, ed i No-

<sup>(1)</sup> Leg. 4, lib. IV Liutprandi.

<sup>(2)</sup> Leg. 247 Roth.

<sup>(3)</sup> Leg. 23. Cod. Iustin .: De testamentis.

<sup>(4)</sup> Storia d'Italia, I, p. 1085.

tari del Re, i quali ottennero grande autorità, i rimanenti Notari o Scribi voglionsi parimenti avere per cittadini Longobardi, quantunque non uguali di condizione a' guerrieri. Giò si presume per la natura dell'officio loro, e si dimostra con una legge pubblicata sei anni dopo da Liutprando, nella quale per alcune lor negligenze furono gli Scribi condannati a pagare l'intero lor guidrigildo (1); cioè il danaro che avrebbe dovuto, secondo l'apprezzo da farsene, pagarsi per la loro uccisione.

### S CXXVII. Anno 721.

Vitale Suddiacono ed Esceptore della città di Piacenza.

Fra' Notari di Piacenza v'era nel 724 un Suddiacono, chiamato Vitale, che Liuttprando avrebbe compreso nel nome più generico di Scriba. Ma piacque a Vitale chiamarsi Exceptore d'Augusta Piacenza, facendo mostra di latina eraudizione in un atto, l'umil natura del quale non sembrava comportarla (2). E tosto giudicò il signor di Savigny (3), che un Exceptore di Piacenza nel 724 fosse non altri en on il Segretario della Curia Romana di quella città; donde ritrasse che il reggimento municipale degli Ordini fosse tutavia in vigore nel regno Longobardo sotto Liutprando.

Io non metterò in dubbio, e bene il potrei, che Vitale non si fosse appellato Esceptore ma Execriptore. Or perchè non poteva egli chiamarsi Tabellione. Scriba, Notaro e con altro nome, secondo il grado della sua maggiore o minor erudizione? Perchè poi un Esceptore, il cui nome in varj secoli addita molti e molti offici civili ed ancora ecclesiastici, deve nel 724 tenersi pel Segretario d'una Curia Romana in Piacenza? Vitale nel suo atto non nomina punto

<sup>(1)</sup> Leg. 37, lib. VI Liutprandi.

<sup>(2)</sup> Fumagalli, Antichità Longobarde, I, 257: Istituzioni Diplomatiche, II, 219: Cod. Ambrosian., num. 1.

<sup>(3)</sup> Tom. I, 272.

si fatta Curia: nè altro volle dire se non d'aver egli riceputo un atto, come quattro anni dopo disse Faustino di Milano, qualificandosi per Notaio Receptore (4).

Se Vitale avesse nominato la Curia Piacentina, ciò che non fece, niuno potrebbe dimostrare per questo solo ch'ella fosse Romana e non Lougobarda. Ma si dimostrerebbe Longobarda, poichè avendo Anstruda, libera donna, voluto col consenso di suo padre Autareno sposare un servo de' fratelli Arochie Sigirad, si pagarono innanzi a quel Suddiacono Exceptore tre soldi d'oro (questa è tutta la sostanza dell'atto) pel Mundio della donna. Trattossi dunque di cosa Longobarda fra' Longobardi; e nel 721 già una gran molitudine d' Ecclesiastici erano di sangue Longobardo; già erasì ordinato, come in breve dirò (3), ed allargato il Comune Longobardo, si chiamasse o no col nome Romano di Curia. Questo ultimo nome per altro non mai s'ascolta nei molti diplomi che abbiamo di quella età.

## & CXXVIII. Anni 722-723.

Leggi Romane, pertinenti alla religione, convertite da Liutprando in leggi Longobarde.

Orso fu l'uno de' Longobardi che divenne Chierco dopo aver avuto moglie. Fondò nel 722 il Monastero di Santa Maria vicino a Lucca (3), ove costitui Badessa la sua figliuola Orsa, e collocò l'altra per nome Anstuda (4). Egli donava fra molti averi per l'anima una casa datagii dal Ra Ariberto, e due case tributarie, ovvero abitate da servi, pel luogo Ferroniano con tutte le loro famiglie; due case in Novale, spettanti al Morgineap di sua moglie; tre donne, Wilpergula, Tintula e Candida, la prima delle quali

<sup>(1)</sup> Fumagalli, Cod. Ambros., num. 2.

<sup>(2)</sup> Vedi S CXXXVII.

<sup>(3)</sup> Murat. An. M. Ævi, V, 5o3. - Vedi Bertini, I, 310.

<sup>(4)</sup> Vedi \$\$ CLXXI, CXCIII.

ci chiamava prolibera, c le altre due proserve. Ricco e nobile sembra essere stato questo Longobardo, tenuto in pregio da' Re: il suo esempio era da per ogni dove imitato, e lo spirito di carità si diffondea tuttodi nel regno di Liutprando.

Il Re allora dava molti provvedimenti risguardo alla religione Cattolica, vietando nel 723 i matrimoni proibiti da' Canoni, e reprimendo la licenza così di coloro i quali sposassero una donna velata o posta nel servizio divino, come di chi prendesse in moglie la propria commadre o donna tenuta da lui al sacro fonte (1). La perdita del patrimonio era la pena messa dal Re nel caso della violazione di si fatte leggi, le quali spettavano in origine al dritto Romano, cioè al Canonico; ma l'autorità della Dieta le fece passare in leggi Longobarde. Le gravissime pene minacciate in quell'anno eran comuni a tutti gli abitanti del regno; e però sempre più apparisce la natura territoriale non solo dell'Editto di Rotari, ma delle Giunte che di mano in mano v'andava facendo Liutprando. Nè i pretesi cittadini Romani del regno Longobardo, ne le immaginarie lor Curie avvertirono questo Re di ciò che bisognava fare per la fede Cattolica: ma Papa Gregorio II ammoniva con una o più lettere Liutprando intorno a tali capi di religiosa disciplina (2). Il quale, mentre si mostrava si pronto a far sue le Canoniche leggi di Roma, non tralasciava di punire l'illecita presunzione (così egli diceva [3]) d'alcuni che cercavano promuovere l'altrui servo al Chiericato senza permesso de' padroni, e di porre, se ciò avvenisse, la pena di venti soldi con dovere il servo tornare alla propria condizione.

<sup>(1)</sup> Leg. 1, 3, 4, lib. V Liutprandi.

<sup>(3)</sup> Papa Urbis Romae, qui in omini mundo caput Ecclesiarum et Sacretotum Dei est, per suam epistolam nos adhortatus est. (Leg. 4, lib. V Liutprandi).

<sup>(1)</sup> Eod. lib. V, leg. 24.

### 5 CXXIX. Anni 723-724.

Gli Arimanni de' Giudici. - Le maggiori e le minori persone fra' Longobardi.

Inutile oramai diviene, tanto ella è frequente, qualsivoglia memoria sulle simiglianze del dritto di Roma e del nuovo dritto di Liutprando. Si volga piuttosto lo sguardo ad alcuni costumi del suo popolo. Assai rilevanti sono due leggi, una del 723 (4) intorno agli Arimanni de' Giudici, l'altra del 724 (2) sulle maggiori e minori persone onde componeasi la cittadinanza Longobarda, Se alcun di questi cittadini uscisse dal proprio distretto sottoposto ad un Giudice, ovvero, come allor si parlava, uscisse dalla sua Giudiziaria, si teneva per Advena o straniero ad essa; e gli Officiali detti Decani e Saltarj doveano consegnarlo allo Sculdascio. Il Giudice dovea, dandone il carico a' propri Arimanni, mandar tosto per lo Sculdascio a ricever quell'uomo. Tale Arimanno d'un Giudice non vuol tenersi perciò come un semplice uomo libero; ma i Giudici al pari de' Vescovi e de' Monasteri aveano una mano di guerrieri deputati alla loro guardia od alla lor sicurezza, i quali godeano, per quanto rettamente ne parve al Conte Sciopis (3), una qualche parte d'autorità pubblica dopo i Giudici.

E però non erano tali Arimanni del numero di quegli Esercitali ricordati dallo stesso Liutprando nell'altra sua legge del 724 (4). Con questa egli confermava la pena di aversi a perdere il patrimonio intero dagli omicidi; ma colui che commettesse un omicidio sol per difendersi, dovea pagare una multa secondo l'essere dell'ucciso; e questa da una consuetudine antica, si come narra il Re, si tassava nella quantità di ceneinquanta soldi per le minime persone,

<sup>(1)</sup> Lib. V, leg. 15 Liutprandi.

<sup>(2)</sup> Lib. VI, leg. 9 Liutprandi. (3) Lezione I su' Longobardi, pag. 48.

<sup>(4)</sup> Lib. VI, leg. o Liutprandi.

fra cui erano gli Esercitali, ed in quella di trecento pe' cittadini primarj. Liutprando pose la multa di dugento pe' minimi tra' suoi Gasindj, e di trecento pe' maggiori.

Di qui si scorge, i Longobardi non essere stati nobili tutti del pari, come scrisse Camillo Pellegrino; ciò che di leggieri potrebbe concedersi risquardo a' Romani conquistati, se a costoro fosse stato assegnato alla maniera de Franchi un quidrigildo ed una cittadinanza. La presente legge di Liutprando è indizio non dubbioso d'un ordine di nobittà stabilito fra' vincitori, la quale se procedesse da' soli natali o dagli onori e dalle cariche non è questo il luogo proprio a cercarlo. Si raccoglie in oltre da tal legge, che gi Exercitali non furono altro giammai, o che nell'età di Liutprando erano divenuti semplici gregari nell'esercito Longobardo. E finalmente, ciò che più monta, s'apprende che gli uomini di sangue Romano, de' quali si tace nella legge di Liutprando, andar non doveano ad ingrossar quell'esercito, si come privi di guidrigildo e di clitadinanza.

### § CXXX. Anno 724.

### Gli Scabini del regno Longobardo.

Io non cercherò in questo Discorso di chiarire le qualità e le prerogative degli Scabini sotto Liutprando, i quali di poi si veggono si frequentemente ricordati nelle carte d'Italia del Medio-Evo. Ma non debbo tacere che la prima ed autentica menzione di costoro si trova in un documento dello stesso anno 724: documento ignoto al Signor di Savigny, che a buon dritto rigetta come falsi o sospetti alcuni altri ricordi fatti di tali Scabini prima di Carlomagno. Il documento di cui favello è originale, ovvero autorgo, pubblicato già dall'Ughelli (1); ma egli non vi ravvisò lo Scabino, il quale vi si ravvisa in modo assai chiaro, come cocorse al Brunetti (2). Specioso, Vescovo di Firenze, quel

<sup>(1)</sup> Ughelli-Coleti, III, 20.

<sup>(2)</sup> Cod. Diplom. Toscano, 1, 469.

medesimo che giudicò nella causa fra Vescovi di Lucca e di Pistoia, fece dono d'aleune terre di Gintoia in Val di Greve alla Canonica Fiorentina, e fra gli altri sottoscrisse all'atto lo Scavino o Scabino Alfuso. Cessano dunque, ai-lapparire d'uno Scabino di Firenze all'età di Liutprando, le molte deduzioni che il Signor di Savigny trasse dalla supposizione di non essersi un tal nome udito prima di Carlomagno in Italia. Dalle leggi di questo Imperatore si scorge che gli Scabini s'eleggeano dal Comune Longobardo (4); e da un'altra del suo nipote Lotario (2) impariamo che da' Messi di lui nel regno d'Italia si doveano scacciare i cattivi Scabini, e seegliersene col consenso di tutto il popolo altri migliori. Gli Scabini poteano dar sentenza di morte contro i ladroni, senza che a' Conti si concedesse facoltà di far grazia (3).

### S CXXXI. Anno 725.

Pugna giudiziaria per gli Aldii.

Dappoiché tante cure poneva Liutprando nelle sue leggi a punir gli omicidj volontarj con la perdita del patrimonio intero, e le Cadarfrede Longobarde punivano in qualche modo eziandio l'omicidio a difesa, dovrebbe finalmente vedersi qual protezione concedessero le leggi di Liutprando a' cittadini Romani del suo regno, nel caso che cittadini Romani vi fossero stati. Ma nulla eggi provvide, perchè ulla eravi da provvedere, intorno a ciò; ed in vece si trova che il Re volgeva il pensiero a' modi come dovessero i Longobardi cittadini difendere il possesso degli Addii, fra' quali certamente s'annoveravano i nipoti ed i pronipoti de' Romani Terziatori antichi e de' nuovi conquistati di Liguria. Liutprando adunque al possesso degli Addii o

<sup>(1)</sup> Leg. 22, 45 Caroli. - Vedi le note di Muratori.

<sup>(2)</sup> Leg. 48 Lotharii.

<sup>(3)</sup> Capitulare anni 813, 5 XIII (Balut. I, 509).

liberti d'ogni nazione assicurò i benefici della legge, volendo che in qualtuque causa dovessero i patroni difenderlo per via de 'giuramenti e della pugna giudiziaria (1). Ecco i Vescovi ed i Monasteri Longobardi, perchè possessori di terre fornite d'Aldii, eccoli per questa legge obbligati ad impugnar la spada col mezzo de' così detti Avvocati o Campioni.

## § CXXXII. Anni 725-726.

### Il Launechildo per gli Ecclesiastici.

Qualche abuso era nato interno alle donazioni per l'anima. Liutprando nel 725 restrinse la facottà di farne, se il donatore avesse figliuole rimaste in casa; e ruppe le già fatte donazioni se i figliuoli nascessero dopo, ancorchè il genitore per la fermezza di queste avesse ricevuto dalle Chiese il Launechildo (2). Ma nell'anno seguente il Re con sua legge tolse per le Chiese, per gli Spedali e pe' Sacri Luoghi ogni necessità di dare Launechildo a' donatori (3). Prevalsero nondimeno i contrarj costumi; e da indi in quà si trova che o gli Ecclesiastici davano il Launechildo come necessario alla validità intera della donazione, o che i donatori stessi lo rilasciavano per rimedio dell'anima. E però dicasi omai se gli Ecclesiastici vivessero a legge Romana.

### S CXXXIII. Anno 726.

# Il Patrizio Abbone fonda il Monastero della Novalesa.

Una delle donazioni più splendide fu fatta, non da un Longobardo ma in Italia, nell'anno seguente 726. Parlo del Patrizio Abbone, suddito de' Franchi e forse Romano Teo-

<sup>(1)</sup> Lib. VI, leg. 14 Liutprandi.

<sup>(2)</sup> Eod. libro, leg. 11.

<sup>(3)</sup> Eod. libro, leg. 19.

dosiano e Convitato del Re ; il quale Abbone pussedeva grandi ricchezze nella Valle di Susa ed in altri luoghi sottoposti a' Franchi di Borgogna, non che nel regno Longobardo. Fondò il Monastero di San Pier della Novalesa in Val di Susa, e donògli la maggior parte delle sue sostanze di Borgogna, di Val di Susa e dell'Italia Longobarda, come Biciati nella Val Diubiasca e Talveco non lungi di Pinerolo (4). Il Monastero della Novalesa perciò, al pari del donatore Abbone, visse a quattro leggi diverse; cioè a quelle de' Salici e de' Romani Teodosiani di quidrigildo minore, alla Gondebalda o Gombetta ed alla Longobarda, secondo le possessioni diverse in varj regni. Nell' Italia Longobarda i fondi erano Aldionali, e risguardo agli Aldii bisognava giurare o far combattere alla maniera prescritta nell'ultima legge di Liutprando.

La Novalesa fu da Carlomagno restituita insieme con la Val di Susa (in ciò seguo l'opinione di Iacopo Durandi [2]) all'Italia. Leggo nondimeno in un Capitolare dell'847 (3). che Ludovico Imperatore, suo figliuolo, annoverava il Monastero Novaliciense fra' quattordici tenuti di fare donativi al Re, come altresi di far la milizia, secondo il dir di que' tempi, ovvero di mantenere a proprie spese i soldati pel Re nelle guerre (4).

### S CXXXIV. Anno 726.

Ordinamenti risquardo all'esenzione del servizio militare.

l Monasteri ed i Sacri luoghi dell'Italia Longobarda furono assoggettati più tardi al servizio militare; ma di ciò si parlerà nell'Istoria, Liutprando intanto con sua legge (5),

<sup>(1)</sup> Mabillon. De re diplomatică, lib. VI. Monum. n.º LXII. Cum appendice domini Ruinari, n.º IX ex Antonio Lancelloto.

<sup>(2)</sup> Cacciatori Pollentini, pag. 103, 104. (3) Balut. Capitular. I, 589.

<sup>(4)</sup> Notae Baluin ad. d. Capitul. II, 1092.

<sup>(5)</sup> Lib. VI, leg. 29 Liutprandi.

confermando la regola, che non avea bisogno di chiarimento, di dover tutt'i cittadini Longobardi militar negli eserciti, volle statuire intorno a' casi d'eccezione, ovvero d'immunità, vietando a' Giudici, agli Sculdascii ed a' Saltari concedere alcuna di queste immunità, salvo alcuni casi dinotati, sotto pena di pagar l'intero loro quidrigildo al Re. Ciascun Giudice poteva esentar sei uomini, ciascuno de' quali non avesse che un solo cavallo, pigliando per suo uso in guerra i sei ioro cavalli (4); e poteva esentar dieci nomini non aventi nè casa nè terra, ma cittadini minori, da' quali egli avea facoltà di riscuotere alcun servizio tre volte la settimana, fino a che non tornasse dall'esercito. Gli Sculdascii ed i Saltari aveano lo stesso dritto di concedere immunità, ma in minor numero, dall'obbligo militare, non che di esigere alcuni servigi. Troppo abietti sembrano tali servigi (Liutprando li chiama opere) che i liberi uomini e guerrieri Longobardi prestar doveano in casa del Giudice, dello Sculdascio e del Saltario; ma v'era si gran copia di poveri fra'cittadini Longobardi, che ben doveano, scrive il Pizzetti (2), acconciarsi come più loro ne tornasse il destro. Pur non vogliono confondersi simiglianti servigi con le rustiche opere degli Aldii e de' servi. la prestazione delle quali bastata sarebbe per allontanar qualunque uomo dalla milizia, come si vide avvenire a' Terziatori di Benevento (3). La turba degli affrancati Amundi producea questi effetti, che molti non avesser sovente nè casa nè terra, come or dicea Liutprando; erano tuttavia divenuti cittadini Longobardi, e l'Italia di Liutprando trovavasi presso a poco nelle condizioni stesse quando Roma proibiva con le leggi Fusia Caninia ed Elia Senzia (4) di manomettersi una gran moltitudine di schiavi. E però dimostrossi (5) priva di fondamento l'opinione di chi ravvisa non so quali cittadini Romani, celati nel Prologo di

<sup>(1)</sup> M'appiglio per questa legge alla lezione del Georgish.

<sup>(2)</sup> Vol. I, 176. (5) Vedi S XXVII.

<sup>(4)</sup> Storia d'Italia, I, 409, 416.

<sup>(5)</sup> Vedi & LXXII.

Rotari sotto il nome di poveri e di deboli; come se di costoro non vi fosse stata grande abbondanza fra gli uomini di sangue Longobardo.

#### S CXXXV. Anno 726.

### Carceri pe' ladri Longobardi.

Se vera fosse l'opinione di non esservi altri poerri e deboli se non di sangue Romano, Romani al certo e non Longobardi sarebbero stati que l'adri, pe' quali comandò Liutprando (1) che il Giudice in ciascuna città seavar facesse un carecre sotterranco, da tenerveli dentro per due o per tre anni. E quando un ladro, uscitone finalmente, commettesse altri furti, fosse decalvato e marchiato nel volto di in fronte. Qui può agevolmente notarsi che le pene pecuniarie cominciavansi a riputare inefficaci senza le corporali: e qui la legge dell'antica Roma risponde bene all'altra della primitiva Germania, che pe' vili delitti multiva i rei nelle persone (2); ma forse i ladri non erano frequenlissimi di là dal Dambio, salvo a' più valorosi di ladroneggiar solamente nelle guerre.

## § CXXXVI. Anno 726.

Luoghi spettanti al pubblico nelle città Longobarde.

La menzione del carecre di ciaseuna città mi conduce ad un argomento che parmi nuovo, e che spargerà luce sull'istoria de' Comuni Longobardi. Una legge pubblicata nell'801 da Carlomagno per l'Italia manca nella raccolta Longobarda, e giace inosservata in quella de' Capitolari. Vito Amerbaehio, verso l'anno 4545, trovò il primo fra

(1) Lib. VI, leg. 26 Liutprandi. (2) Storia d'Italia, I, p. 555.

TROYA, Cond. de' Romani, ec.

10

questi una si fatta legge ne' Codici della Badia di Tegersee in Baviera (4); e l'Heroldo allo stesso modo la rinvenne in que' di Fulda nel 4557 (2), ivi bisogna cercarla. Baluzio stesso duolsi d'averla dimenticata (3), ne seppe collocarla se non in fondo al suo Primo Volume; anzi, chi il crederebbe? dopo la tavola degli errori di stampa (4).

Vogliamo, dicea Carlomagno, che siano curate ogni anno le piazze e le cloache delle nostre città d'Italia, Comandiamo in oltre che gli Esattori di ciascuna città prendano cura di ciò; e che i Proccuratori di esse ne ammoniscano in nome nostro pubblicamente le persone alle quali spetta. Questi detti debbonsi congiungere con gli altri del suo figliuolo Pipino. che nelle leggi Longobarde attesta, essere stata consuetudine antica del regno d'Italia il ristorare le Chiese, il fare i ponti ed il curar le vie. Commette perciò a chi avea questi carichi di porvi attenzione (5); poscia ripete gli stessi comandi, e ricorda eziandio i lavori ne' porti secondo la consuetudine (6), della quale parlò parimente Lotario suo nipote risguardo agli Ecclesiastici ed al resto del popolo (7).

### \$ CXXXVII. Anno 726.

### Allargamenti del Comune Longobardo.

Con ogni sieurezza si può quindi ritrarre, che in tempo di Liutprando non la sola cura delle carceri, ma eziandio de' porti, de' ponti e delle strade si deputasse ad uomini Germanici che amministravano il Comune Longobardo. E Carlomagno e' insegna che ve ne avea di due sorte; gli

<sup>(1)</sup> Amerbachii, Praecipuae Constitutiones Caroli Magni. Ingolstadi. 1545.

<sup>(2)</sup> Heroldi, Origin. etc. Germanic. pag. 328.

<sup>(3)</sup> Praefat. ad Capitul. S L. (4) Capit. 1, p. 1448, ultima del Primo Volume.

<sup>(5)</sup> Leg. 5 Pipini. (6) Leg. 20 Pipini.

<sup>(7)</sup> Leg. 41 Lotharii.

Esattori, cioè, di ciascuna città, sopra i quali stavano i Proccuratori. Qui poco manca per avere i Decurioni dell'antico Imperio e le Curie: nè certamente rileva che si chiamassero Proccuratori e non Curiali. Ma importa sapere quanto il Comune Longobardo si fosse allargato in ciascona città del regno; e che tal Comune avesse le sue rendite. maneggiate dagli Esattori. Se dunque in avvenire si trovasse in alcuna carta d'Italia il nome di Curia, bisognerebbe prima vedere se tal Curia componeasi di Romani o non piuttosto di Longobardi: e noi troppo corrivi saremmo a ravvisare in Piacenza, per l'atto dell'Esceptore Vitale. un popolo ed una cittadinanza di Romani là dove non erano se non i Longobardi soli, che avrebbero potuto latinamente chiamarsi Decurioni o Difensori o Principali, come faceano per molti altri offici, senza per questo credersi Romani (4).

#### \$ CXXXVIII. Anno 726.

## Possessioni del Pubblico presso i Longobardi.

I Comuni possedevano le loro terre, si come or ora dirèma il nome di pubbliche terre, il quale ricorre sovente nelle leggi di Liutprando, appartiene alle regie, non a quelle del Comune Longobardo. Il Re nel 726 fermò la prescrizione di quarant'anni a favor di tutti coloro i quali avessero una possessione dal Pubblico (2), soggiungendo che per le possessioni di tutti gii altri Longobardi valer dovesse la prescrizione di trent'anui. Le concessioni del Pubblico andavano dunque soggette ad una maggior severità che non gli acquisti delle altre terre fra privati Longobardi. Avendo il Re dichiarato che rimanesse pur quieto e sevro d'ogni timore chiunque posseduto avesse tali fondi per quarant'anni, l'uso di simili concessioni del Pubblico en principiato circa l'anno 686 per lo meno, sotto Berra principiato circa l'anno 686 per lo meno, sotto Ber-

<sup>(1)</sup> Vedi § CLXXVII.

<sup>(2)</sup> Lib. VI, leg. 24 Liutprandi.

tarido e Cuniberto, dopo la conquista della Liguria. Ma provvide Liutprando che cominciasse dopo il 726 a correre una più lunga prescrizione d'anni sessanta; e che se in talc spazio di tempo il Giudice o l'Attore del Re movessero qualche lite ad alcun possessore, potesse costui giurare sugli Evangelj, e dire il nome del Principe che gli avea dato il fondo (1).

Il Pubblico, di cui parlava Liutprando, non era se non il privato patrimonio del Re, quale in principio lo aveano costituito i Duchi ad Autari, dandogli la metà de' loro averi, e quale di poi lo aveano accresciuto i seguenti Re con le successive loro conquiste in Italia, e massimamente di Rotari nella Liguria. Il Medico Gundualdo acquistò per conseguenza (2) in Pistoia una casa libera da qualunque dritto del patrimonio di Liutprando, e non della città di Pistoia: ma coll'andare del tempo la parola Pubblico, si come avviene, aequistò altri significati, e fra essi eziandio quello d'additare il Comune Longobardo (3).

## \$ CXXXIX. Anno 727.

## Aumento de' liberi Livellari.

Oltre le terre che il Pubblico solea donare agli Arimanni, agli Esercitali e ad altri cittadini Longobardi, v'eran di quelle che lo stesso Pubblico dava in livello ai liberi uomini, detti Licellarj (4). Ed ora da una legge, che Liutprando proniulgò nel 727 (5) (a questa congiungerò un'altra del 733 [6]), s'apprende la vera condizione di costoro a' quali vietavasi di comperar nulla per sè; ma, ove pur

<sup>(1)</sup> Quod ipsas res per Principem, qualem ausus fuerit nominare, data fuisset. - Leg. 24, lib. VI Liutprandi,

<sup>(2)</sup> Vedi S CXIX. (3) Vedi S CCX.

<sup>(4)</sup> Vedi & LXIX.

<sup>(5)</sup> Leg. 38, lib. VI Liutprandi.

<sup>(6)</sup> Eodem libro, Leg. 80.

comperassero, rimaneva la cosa in beneficio del fondo, restituendosi loro il prezzo. Le mogli parimente de' liberi Lirellarj non poteano eomperar nulla, se non facendo giurare da' Sagramentali, che proprio e non del marito fosse il denaro sborsato. Il padrone del fondo era tenuto a mettre le mani addosso al libero Livellario, se costui commettesse qualche omicidio, ed a consegnarlo in balia della famiglia dell'ucciso, non che a rispondere in varie maniere per l'omicida.

Chiamavansi dunque liberi nomini, ed erano i Livellari dono l'età d'Agilulfo e di Teodolinda; ma nè i costumi. ne le leggi riconoscevano in essi una piena ed intera libertà civile (1). Quella, onde si vantavano, risguardava più i loro natali che la presente loro condizione. La crapola, il gioco ed il lusso aveano ridotto in ogni tempo i Lonsobardi a passare in quello stato, non che le multe de' loro delitti : ma ora che Liutprando spogliava di tutte le sostanze i colpevoli d'ogni omicidio volontario, ben si vede quanto in un popolo violento ed armato fosse divenuto assai più frequente il bisogno di darsi a coltivare od a far coltivare le altrui terre. L'ordine de' liberi Livellarj s'accresceva in oltre di Guargangi Romani, schiavi non già, nè Coloni od inquilini, ma di basso stato i quali venivano di Roma o di Ravenna per coltivar le terre del regno Lonsobardo. Tali anche a' di nostri si veggono i contadini d'Abruzzo passar nella Campagna di Roma e nelle Maremme d'Italia, fermandovi sovente la stanza e prendendovi moglie.

### § CXL. Anno 727.

Principio di sconvolgimenti nell'Italia.

Così stavano le cose del regno Longobardo, allorche le cudeli e stolte persecuzioni di Leone Isaurico, Imperator d'Oriente, contro gli adoratori delle sacre immagini e con-

(1) Vedi S CLXXXI.

tro il Pontefice Gregorio II turbarono al tutto la quiete dell'Italia Romana. Il racconto di tali fatti non appartiene a questo Discorso, e non è facile assegnare i veri tempi agli eventi della prima persecuzione mossa dagl'Iconoclasti. Solo può darsi per certo, che que' moti già erano cominciati sul cadere dell'anno 726 o verso i principi del 727. Liutprando ben vide quali opportunità sorgerebbero ad ingrandire il suo regno da' codardi furori dell'Isaurico, dall'odio de' Romani contro i Greci di Bisanzio e dalla giustizia della causa di chi seguitando il Pontefice volca mantener libere le credenze de' Maggiori sul culto delle inimagini. Perciò il Re, pigliando a proteggere con le armi la causa dell'equità e della libertà di coscienza, si sospinse nell'Esarcato e s'impadroni di Ravenna, ove lasciò Ildebrando suo nipote con Peredeo, Duca di Vicenza: reco indi Bologna e l'intero Esarcato nelle sue mani.

Gregorio II sperando vanamente di ricondurre alla ragione l'Isaurico, gli scrivea: Ecco dove riescono le costre intolleranze: i Longobardi, i Sarmati ed altri popoli settentrionali corrono l' Esarcato; già cadde Ravenna; e Roma, che voi non potete difendere, non è sicura (1). Ma il Greco lasciava dire senza ritrarsi dal suo proposito; Liutprando intanto incamminavasi alla volta di Roma, e giuntovi pose le tende nel Campo di Nerone, là dove ora sorge la Sagrestia di San Pietro. D'ivi le sue schiere innoltraronsi a devastar la Campania. L'autor della vita di Gregorio III presso Anastasio Bibliotecario racconta, sebbene fuor del suo luogo, che a molti de' nobili Romani Liutorando recise i capelli e mutò il vestito alla foggia Longobarda: ciò che in verità non è indizio di rispetto verso la cittadinanza e la legge Romana. Ma ben presto cessò la guerra: e Liutprando, vinto dalle ammonizioni del Pontefice, depose le ire, spogliandosi del suo regal manto, e prostrandosi per riverenza davanti al corpo del Principe degli Apostoli (2).

<sup>(1)</sup> Conciliorum Labbé-Colesi, VIII, 663.

<sup>(2)</sup> Hujus temporibus concussa est provincia Romanorum ditioni subjecta a nefandis: Langobardis, seu et Rege eorum Liutprando; ve-

## \$ CXLI. Anni 727-730.

Introduzione del dritto Romano presso i Longobardi, -Legge sugli Scribi.

Oueste cose avvennero in due o tre anni, dal 726 fin verso il 730 o 731. In quel mezzo, nelle Calende di Marzo del 727, il Re pubblicò una legge (1), con cui toglieva l'odiosa differenza posta da Rotari (2) tra le colpe della serva Romana e della Gentile, multando l'una e l'altra serva con l'ugual pena di quaranta soldi, pagabili al padrone (3). Assai più famosa riusci l'altra legge dello stesso giorno 4 Mar-20 727, detta degli Scribi (4), nella quale non si è voluto fin qui ravvisare se non una semplice ordinanza civile intorno a' Notari; ma più alto e nobile assai fu l'intendimento di questa politica legge.

Ho detto quanta parte di dritto Romano fosse per opera di Liutorando passata prima del 727 nell' Editto Longobardo: ma un'altra parte del dritto Romano, considerato come scienza o disciplina, vagava incerta, se m'è lecito usar questa parola, per gl'intelletti de' Longobardi ne' bisogni sempre crescenti della lor vita civile, in mezzo ai quali manifestavansi tuttodi la scarsezza e povertà dell'Editto, non che la sua impotenza in risolvere gran numero di quistioni, e massimamente quelle intorno alle fondazioni o dotazioni delle Chiese; come altresì a' padronati, agli usofrutti, all'enfiteusi, ed in generale al commercio ed all'agricoltura. Ciò che non di rado faceano la Dieta Longo-

ninsque Romam in Campo Neronis tentoria tetendit. Depraedataque Campania, multos nobiles de Romanis more Langobardorum tutundit alque vestivit. - Così leggesi nelle Giunte del Codice Ambrosiano di Anastasio Bibliotecario in Gregorio III, presso Muratori, Sc. Rer. Ital. 111, 160.

<sup>(1)</sup> Leg. 41, lib. VI Liutprandi. (2) Leg. 194 Roth.

<sup>(3)</sup> Vedi & LXXXL .

<sup>(4)</sup> Leg. 37, lib. VI Liuiprandi.

barda ed il Re nel ricevere fra le lor leggi alcune disposizioni del dritto Romano, faceano più sovente i privati Longobardi, mercè i loro atti fra' vivi e quelli d'ultima volontà; essendosi già visto in qual modo Giovanni Buono avesse disposto delle sue sostanze in prò della Chiesa di Milano (4) inonazi che le leggi di Liutprando permettessero l'uso di testamenti simili al suo. Da un altro lato, la severità di Liutprando contro gli omicidi apriva le vie a togiere quando che fosse stato la maggiore delle difformita tra Longobardi e Romani; la differenza, cioè delle pene corporali per gli omicidi, e delle pecuniarie del guidrioildo.

Nuovi e più vasti concetti or volgeva in mente Liutprando. Non alla maniera di Clefo, de' Duchi e di Rotari si proponeva egli di conquistar l'Esarcato e le rimanenti provincie dell'Italia Romana, ma si a quella di Teodorico degli Amali, disegnando stabilir la dominazione Longobarda più col senno e con la prudenza che con le armi. Scorgendo perciò quanto importasse al regno che le leggi venissero di mano in mano a riavvicinar gli abitanti della divisa Italia, pose il partito e lo vinse nella Dieta di dare stabili norme a' già prevaluti usi, pe' quali ciascun Longobardo chiamava nelle varic occorrenze in sussidio il dritto Romano. E due furono le regole principalissime fermate nella Dieta: l'una che si dovesse rafforzare l'autorità delle leggi successorie, vietando a' cittadini Longobardi variarle a lor posta; l'altra che, in grazia de' nuovi costumi, si concedesse la facoltà legale a' privati Longobardi ed a tutti gli abitanti del regno di ricorrere al dritto Romano per via di convenzioni reciproche, celebrate innanzi agli Scribi. Or s'ascoltino le parole della legge intorno a tale argomento. da me distinte in brevi paragrafi.

4.º PROVVEDEMMO (prospezimus) intorno agli Scribi che qualunque di essi scripa una carta o secondo la legge de' Longobardi, la più atta d'ogni altra e nota quasi a tutti,

<sup>(1)</sup> Vedi S CIII.

o secondo la legge de'Romani, egli non altrimenti scriva tal carta se non al modo prescritto da queste due leggi (1).

2.º E però non iscrivano alcuna carta contro i dettati dell'una e dell'altra.

3.º Se gli Scribi, non sappiano, domandino ad altri: e se non potranno aver piena cognizione di esse leggi, non s'impaccino a scrivere alcuna carta.

4.º E lo Scriba che presuma di fare altrimenti, paghi l'intero suo guidrigildo (a chi possa ricever danno per l'ignoranza di lui), purchè altro alle parti non piaccia di stabilire.

5.º Nel case che ciascuno (de contraenti) voglia discendere dalla sua legge, e far patti o convenzioni col consenso dell'altro, sia lecito: non potendosi riputar contrario alla legge quel che volontariamente fecero entrambe le parti.

6.º E però non si puniscano (con la multa del guidrigildo intero) gli Scribi che scrivano di tali carte.

7.º Ma se trattasi d'eredità, scrivano secondo la legge.

Qui tutto è chiaro, se il mio volgarizzamento, si come credo, è fedele; qui non si parla punto di cittadini o d'uomin Romani, ma solo del dritto Romano, secondo il quale, per la legge del 727, fecesi a due Longobardi abilità di fermar patti, purchè ne facessero scrivere la carta dagli Scribi. Non avrebbero dunque potuto validamente, sebbene talvolta il facessero, pattuire secondo le leggi Romane

- (1) 1.º De Scribis hoc PROSPEXIMUS, at qui chartam scripseris, we ad legem Langobardorum, quae aptissima et pene omnibus nota est, sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illà legibus continetur.
  2º Nam continetur.
  2º Nam contra Langobardorum legem, aut Romanorum non scribant.
- Nam contra Langobaraorum tegem, aut nomanorum non scribant.
   Quod si nesciverini, interrogent alios; et si non potuerint ipsas leges plene scire, non scribant ipsas chartas.

4,º Et qui aliter praesumpserit facere, componat Widrigild suum; excepto si aliquid inter conlibertos convenerit.

excepto si aliquid inter conlibertos convenent.

5.º Et si unusquisque de lege sus descendere voluerit, et pacliones alque conventiones inter se fecerint, et ambae partes consenserint,

istud non reputetur contra legem, quod ambae partes volontarie faciunt. 6.º Et illi qui tales chartas scripserint, culpabiles non inveniantur

<sup>7.</sup>º Nam quod ad hereditandum pertinet, per legem scribant.

prima del 727, allorchè Liutprando stabilì un dritto affatto nuovo si per l'indole sua propria, e si per la formola del PROVVEDEMMO. La promulgazione della legge sugli Scribi liberò in parte i Guargangi Romani, così Teodosiani che Giustinianei, della obbligazione imposta da Rotari di chiedere un privilegio per seguire il dritto nativo d'essi Guargangi, avendo questi dopo il 727 ottenuto al pari d'ogni altro Longobardo di contrattar fra loro alla Romana con le carte dinanzi agli Scribi, eccetto negli affari di successione.

### \$ CXLIL Anno 727.

Osservazioni sul paragrafo 5.º della legge sugli Scribi.

L'essersi nel paragrafo quinto permesso che ciascuno di due o di più contraenti col consenso dell'altro discendesse dalla sua legge a suo senno, farebbe credere che non solo il Romano dritto, ma eziandio le leggi personali d'altri popoli fossero in vigore nel regno Longobardo, innanzi Carlomagno: ciò che ripugnerebbe a tutta la Storia ed a tutte le leggi dell'Editto, massimamente alla 390 di Rotari su' Guargangi. La difficoltà svanisce, rileggendo con attenzione le parole di Liutprando, e ponendo mente che l'articolo quinto ebbe vigore così nell'Italia Longobarda come nell' Esarcato. Due cose quindi voleansi : la prima che Longobardi e Longobardi potessero fra loro con carte innanzi agli Scribi e col consenso reciproco rinunziare ad una qualche disposizione o ad un qualche favore del dritto Longobardo, ciò che tuttodi avviene anche fra noi, e ciò che appo essi diceasi discendere dalla propria legge, ovvero discostarsene; l'altra che tal rinunzia valesse o potesse agevolmente valere anche fra' Romani ed i Longobardi nell'Esarcato di Ravenna, del quale il Re già era padrone o prossimo ad impadronirsi nelle Calende di Marzo 727. Ivi Llutprando, per le ragioni che dirò nella Storia, rispettò la cittadinanza e la legge Romana, che che operasse negl'impeti primi de' suoi assalti guerrieri, come avea fatto intorno alle mura di Roma (4). Se in Ravenna un Liutprando avesse tolto la cittadinanza e la legge Romana, queste dunque si sarebbero negli altri luoghi d'Italia mantenute da Clefo, da' Duchi e da Rotari?

### S CXLIII. Anno 727.

## E sul paragrafo 7.º

Perciò il dritto successório, di cui si tocca nel paragrafo settimo della legge sugli Scribi, era per eccellenza il dritto Longobardo, cioè il solo veramente lodato da Liutprando, ed il solo di cui egli affermava essersi prima del 727 avuto cognizione quasi da tutti. Longobardo nel regno d'Italia fino alla caduta di esso fu sempre l'ordine successorio, anche pe' dritti d'aspettative del Re su' retaggi di là dal settimo grado: e quando Carlomagno v'introdusse un nuovo popolo di Romani, fu mestieri ch'egli concedesse loro per la prima volta di succedere secondo il dritto Romano (2). Ma ripeto, che la legge degli Scribi fu dettata coll'accorgimento di darle forza eziandio nell'Esarcato ed in tutte le altre regioni di cui Liutprando sperava far la conquista nell'Italia Romana. Ecco perchè il Re si contenne in termini opportunissimi pel solo regno Longobardo nel favellar d'una legge sola successoria e non di due; ma que' termini si poteano facilmente allargare ad altri paesi ed anche alla legge Romana, secondo la maggiore o minor fortuna delle armi Longobarde.

<sup>(1)</sup> Vedi § CXL.

<sup>(2)</sup> Vedi S CCXIX.

## \$ CXLIV. Anno 727

Effetti della legge sugli Scribi nell'Esarcato di Ravenna.

Quando l'intero Esarcato di Ravenna cadde in potestà di Liutprando, la legge sugli Scribi ebbe una doppia e diversa dominazione; sul solo popolo, cioè, de' Longobardi nell'antico regno Longobardo, e su' popoli Romani e Longobardi nelle provincie di nouvo acquisto. In Ravenna dopo il 727 si succedette così alla Romana che alla Longobarda, e si fecero patti e convenzioni fra Romani e, Longobardi con carte dinanzi agli Scribi, nelle quali potè occorrere a ciascuno de' contraenti delle due nazioni di scendere o di scottarsi dalla sua legge.

Gran danno che il tempo ci abbia rapito le altre ordinanze le quali accompagnarono in Ravenna la pubblicazione della legge sugli Scribi, e che s'ignorino al tutto le condizioni con cui Liutprando venne concedendo a' nuovi suoi sudditi Romani la propria loro cittadinanza. Un gran tratto di luce apparisce nondimeno, scorgendosi che gli Scribi, fossero Longobardi o Ravennati, tassavansi col quidrigildo in virtù dell'articolo quarto; ma rimane incerto se tal quidrigildo fosse uguale pe' due popoli, e se perciò avvenisse interamente una incorporazione cittadinesca de' Ravennati ne' Longobardi (1). Ed or dee conoscersi l'immenso errore che turbò la Storia d'Italia, nato dalla prava intelligenza della legge sugli Scribi, quasi avesse ivi Liutprando favellato della progenie de' Romani vinti da Clefo, da' Duchi e da Rotari, nella quale comprendeansi gli Aggravati del primo anno d'Autari: progenie divisa in altra età fra ciascun privato Longobardo ed innominata uell'Editto dello stesso Rotari, essendo gli Ecclesiastici divenuti cittadini Longobardi, ed i laici Aldii o servi Germanici. Ma breve fu la signoria di Liutprando in Ravenna; nè altro nell'Esarcato egli ritenne se non Bologna, Imola cd il castello di

<sup>(1)</sup> Vedi S XXII.

Brento (4). La legge degli Scribi si restrinse adunque a' Romani di questi tre luoghi, nell'atto ch'ella serhava la sua forza in tutto il regno Longobardo, ed otteneva d' essere stabilmente collocata nell' Editto di quel popolo.

## S CXLV. Anno 727.

Ultime considerazioni sulla legge degli Scribi.

In tal guisa i Longobardi s'arricchirono de' benefici d'un dritto straniero, più ampio e scientifico del proprio, ma facendo salva con l'autorità che dava il Re al dritto Romano la preminenza dell'Editto e la sua natura territoriale, non che la dignità del regno e lo splendore della Corona di ferro. I porti Longobardi sui fiumi e sul mare già per volontà di esso empievansi de' trafficanti di Roma, di Napoli e d'Amalfi: già le provincie Longobarde aprivano il passo a tutte le nazioni Cattoliehe d'Europa, sollecite di venerare in Roma i corpi degli Apostoli: e tanta copia or si vedeva di Romei, e tante Scuole pe' Longobardi e per tutti gli stranieri si disehiudevano in Roma, ehe il moto nascente dallo stimolo della religione e degli studi, tuttochè infelici, superavano (avute le debite ragioni ai tempi, a' luoghi ed a' modi) l'affacendarei nostro d'oggidì sulle nostre vie. Da un altro lato, se la legge degli Seribi faceva onore al dritto Romano, ben presto il dritto Longobardo avrebbe dovuto insinuarsi e s'insinuò nell'Italia Romana

Quando l'antica Roma s'avvide non aver leggi per regolare alcuni usi del mare, prese ad un tratto la legge Rodia, e dielle autorità Romana; il che non toglie che già prima in Roma non avesse qualeuno governato i suoi marittimi affari coll'esperienza, e secondo i dettami de', dj. Così fece Liutprando. L'ingegno di Roma Pagana, or



<sup>(1)</sup> Savioli, Annali Bolognesi, tom. I, part. I, pag. 67, 68, 71, 76, 77, 80.

temprato dalla religione Cattolica, non ostante la declinazione delle lettere, spiendea nel settimo secolo d'una luce novella che rischiarava i Barbari: la legge del 727 addita i cominciamenti del trionfo che l'ingegno, grazie ad un pronipote di Teodolinda, prese a conseguir sulla forza c sulla spada barbarica; poseia, ma ciò avvenne assai dopo Liutprando e dopo nuove tenebre sparse nell'Occidente, i Barbari d'Europa, si per le leggi e si per le arti e per le lettere, si trasformarono tutti senza saperlo e senza volerlo in Romani

## \$ CXLVI. Anni 728-729.

Altre leggi d'indole Romana fra' Longobardi.

Non è mio intendimento, nè io debbo dir tutto in questa scrittura, d'esporre le leggi che Liutprando pubblico dal 728 al 730, bastandomi sol di notare che molte di queste furono per necessità comuni a' Longobardi ed a' Guargangi Romani e di qualunque sorta; non che a' Romani veri, novelli sudditi de' Longobardi nell'Esarcato: comuni, cioè, a tutti gli abitanti del regno, come fu senza dubbio il divieto alle donne di farsi Monache se non sotto certe condizioni (4), e la maniera in cui a tali Monache doveano succedere gli eredi legittimi ed il proprio Monastero di loro (2). L'ardore col quale da' Longobardi a que' giorni fondavansi Ospedali e Monasteri d'uomini e di donne durava: e ne abbiamo esempio cospicuo nell'Ospedale di San Colombano, che Sigemundo, Arciprete di Lucca, insieme con tre Gasindi del Re Liutprando, Teuperto, Rauperto e Godeperto, edificar fece vicino alle mura di questa città (3).

In altre due leggi (4) Liutprando attribuisce al nadre la facoltà d'avvantaggiar alcuno de' figliuoli, e di lasciare a'

<sup>(1)</sup> Leg. 46, lib. VI Liutprandi.

<sup>(2)</sup> Leg. 47, lib. VI Liutprandi.

<sup>(5)</sup> Murator. An. M. Evi, I, 129, per melà; e per intero in Bertini, I, 70 Append.

<sup>(4)</sup> Leg. 48 e 60, lib. VI Liutprandi.

più obbedienti una maggior porzione che non agli altri. Ciò ricorda le famose Novelle di Giustiniano.

Un'altra legge (1) del Re contiene un principio di giusitia naturale, raccomandato dal dritto Romano; che non valgano, cioè, il lungo possesso e la prescrizione, se alcuno presenti un titolo falso del suo possedere.

## § CXLVII. Aano 729.

Liutprando riprova i duelli giudiziarj.

Ma una delle più note leggi di Liutprando (2) ci addita quanto il suo intelletto antiponesse i principi del dritto Romano alle massime fondamentali de' Longobardi; e come avrebbe dato egli, se la vita gli fosse stata più lunga, un incivilimento Romano a' suoi popoli. Di ciò per fermo gli apposero nota coloro, i quali nelle mutazioni successive del Germanico dritto e nelle conquiste sempre crescenti del Romano fra' Longobardi scorgeano l'infiacchire od il corrompersi della patria natura. Liutprando apertamente in questa sua legge riprovò l'uso delle pugne giudiziarie, chiamandolo empio, ma protestandosi di non poterlo vietare per la consuetudine delle sue genti Longobarde. Agl'iniqui giudizi de' combattimenti egli avrebbe voluto sostituir le pruove legali; ma i tempi non erano ancora venuti, e lunga stagione dovea trascorrere innanzi che il dritto Canonico ponesse freno al cieco e forsennato combattere dei litiganti. Quando poi vennero i tempi, s'udi uno scrittore tra' Franchi vituperare acerbamente gli usi delle pruove raccolte da' testimoni, e rimpiangere i duelli giudiziari, la cessazione de' quali sembrogli una codardía, si ch'egli dicea, non doversi dare altro nome alla sua Francia diletta se non di terra de' vili (3).

<sup>(1)</sup> Lib. VI, leg. 62 Liutprandi.

<sup>(2)</sup> Eod. libro, leg. 66.

<sup>(3)</sup> Vedi S CCXL.

## 5 CXLVIII. Anni 729-730.

Legge su' matrimonj fra' Romani e le Longobarde.

Eccomi pervenuto a dover parlare d'una legge non meno rilevante di quella sugli Scribi, ne meno feconda d'inganni storici; della legge, cioè, su' matrimonj d'un uomo Romano con una Longobarda. Ecco la prima volta che nel corpo dell'Editto di questa nazione s'ascolta il nome di cittadino Romano, cento sessant'anni dopo l'arrivo d'Alboino in Italia: essendosi già veduto che la legge degli Scribi non parla d'uomini Romani, Ed egli è certamente gran maraviglia come in un cittadino Romano del tempo di Liutprando non siasi ravvisato che un discendente de' Romani, a' quali Clefo. i Duchi e Rotari furono si crudeli. Ne' Manoscritti Fuldensi dell'Heroldo mal si discerne se Liutprando pubblicò tal legge nel decimosettimo o nel decimonono anno del suo regno; se, cioè, nel 728 o nel 730. Il Codice di Vercelli, onde il Conte Sclopis mi favori gentilmente le varie lezioni, la pone sotto il decimottavo, ovvero nel 729.

Qualunque sia la vera di queste date, Liutprando allora possedea l'Esarcato di Ravenna; c, se pur l'avesse perduto, egli vi conservò la signoria di Bologna, d'Imola e del castello di Brento. Ecco dunque i cittadini Romani de' quali egli parlò; ecco i Romani del 728 e del 730, divenuti sudditi Longobardi, che toglievano in moglie la Longobarda, në v'ë bisogno di cercar tali cittadini Romani del Regno Longobardo nella stirpe de' primi vinti ed in quella degli Aggravati d'Autari. Non però di meno io credo, che più vasta fosse stata la generazione de' cittadini Romani contemplati nella legge del 729: e parmi che sotto un tal nome si debbano altresi comprendere i non sudditi del regno Longobardo, come i Teodosiani delle Gallie, di Susa e d'Aosta e come i Giustinianei di Roma, di Napoli, d'Amalfi e di Venezia. Molti di questi venivano, in tempo di pace, sposando la donna Longobarda, e la conduccano a casa fuori del regno di Liutprando; massimamente que' di Comacchio, che faecano il traffico ne' porti sul Po. Nella lunga e tortuosa linea che dalle foci di questo fiume insino alle altre del Tevere andava segregando l'Italia Romana dalla Longobarda, seguivano simili matrimoni su' confini dell'uno e dell'altro Stato; e, prima della conquista dell' Esarcato, un Romano di Bologna non rimaneasi d'impalmaro una Longobarda natta della vicina Modena, ov'egli fin qui era un forestiero, ma ora, dopo L'ultprando, un cittadino.

Il dubbio naeque, nel caso che uno di tali Romani, o nuovi sudditi o non punto sudditi de' Longobardi, fosse morto dopo aver comperato il Mundio della moglie Longobarda; se la sua vedova, cioè, dovesse chieder licenza, per rimaritarsi, agli eredi del Romano, e se gli eredi potessero negarla. Niun dritto, rispose Liutprando (4), compete a costoro, giacchè l'acquisto del Mundio fece diventare al tutto Romana la Longobarda. S'ella dunque si rimaritasse con un Longobardo (non sorgendo alcun dubbio se il secondo sposo fosse un altro Romano), il Re vietò agli eredi del primo marito di proporre alcuna domanda giudiziaria sulla riscossione de' quaranta soldi, metà per la faida e metà per l'anagrip, onde favellai (2). Ma nulla disse Liutprando, ed io non prenderò il carico di supplire al suo silenzio, intorno a ciò che si farebbe se il Romano defunto non avesse comperato il Mundio di sua moglie Longobarda. Gli credi perciò d'un Romano Giustinianeo di Bologna non potevano molestare il novello sposo Longobardo pel pagamento de' quaranta soldi: nè potevano quelli d'un Teodosiano delle Gallie, a' quali non si negava, mercè i pubblici accordi, di posseder fondi ed Aldii, come il Pa-

<sup>(</sup>t) Si Romanus homo mulierem Langobardorum tulerit, et Mundum ex ed fecerit, et post ejus decessum ad alium maritum ambuhauerit, sine voluntate heredum prioris mariti, india et suagrip non requiratur. Quia postquam marito Romano se copulaverit, et ipse ex ed. Mundium fecerit, Romana effecta est est filit, qui de eo matrimonio nacuntur, secundum legem patris Romani sunt, et lege patris vivunt; et ileo india et ausgrip minime componere debet qui cam postea tulit, sienti ne de alda Romani. – Leg. 74, lib. Vi Liutprandi.

<sup>(2)</sup> Vedi S LXXXVI.

trizio Abbone faceva, e d'aver legale ricorso ne giudigi del regno Longobardo. E qui ancor si noti la natura territoriale dell'Editto di Rotari nella necessità che stringeva un Romano a comperare il Mundio della moglie Longobarda, fosse ancor egli un Romano del regno de Franchi: tanto è lontano dal vero che Liutprando nel 729 parlasse di cittadini discendenti dal popolo altra volta conquistato, il quale avea perduto la denominazione di Romano, e non mai più riacquistolla dappoi nè pel volger de' tempi, nè pel variare de' casì o delle potestà.

## CXLIX. Anni 729-730 ?

Donazione a Gregorio, Greco o Romano, e buffone del Re Liutprando.

La legge degli Scribi avea tolto di mezzo molte difficoltà che avrebbero impedito il Re ne' suoi disegni d'una conquista non brutale delle provincie Romane; l'altra su' matrimonj del Romano e della Longobarda sarebbe stata un vincolo non meno efficace per unire il nuovo all'antico suo popolo. Ma ignoti affatto, come già ho detto, sono gil ordinamenti dati da Liutprando per ottener questo fine dopo la conquista dell' Basracalo; e s'egli, avendovi lasciata sussistere la nazione Romana, vi avesse diviso od avuto il tempo a divider le terre nel modo tenuto da Odoacre o da Teodorico.

§ Un gran vaso con iscrizione scolpitavi, sussiste ancora, nobile monumento della sua signoria in Bologna (1). Più notabile può credersi un atto, dal quale (2) apprendiamo che nella Corte di Liutprando eravi un Greco, o piuttosto un Romano, chiamato Gregorio, il quale vi faceva il mestiere di giullare o di buffone. Se il Re a questo Guargango avesse dato privilegio di vivere alla Romana, l'esempio d'un

<sup>(1)</sup> Savioli, Annali Bolognesi, I, 75.

<sup>(2)</sup> Vedi § CCVII.

giullare non sarebbe da ricordarsi: ma le (crrc di Caldario, di Cesaretico e di Casanovola, ebe Gregorio consegui dal Re in entiteusi così per sè come pe' suoi figliuoli nel distretto Bolognese, dimostrano che nè breve ne incerto fu il dominio de Longobardi sul territorio di Bologna. Le terre concedute a Gregorio sembrano aver appartenuto al patrimonio degl' Imperatori Greci, perchè un diploma del 798 di Carlomagno, donde si hanno tali notizie, afferma (4), essere i medesimi fondi passati nel dominio legittimo di tui, che donolti alla Badia di Nonantola nel Modenese.

### § CL. Anno 734.

## Legge su' figliuoli de' Chierci,

Non mi rimane se non a toccare d'una delle ultime leggi di Liutprando, la quale ha per iscopo i figliuoli de' Chierci marilati. Comprendo, che dalla legge degli Scribi, ove si parla della legge Romana, e dall'altra su' matrimonj, la quale favella dell' uomo Romano, si fosse potuto, benchè malamente, ritrarre la credenza d'esservi stata una Romana cittadinanza nel regno Longobardo: ma non intendo come cò avesse potuto dedursi anche dalle seguenti parole di Liutorando.

Se un Longobardo avente figliuoli da sua moglie si voglia far Chierco, tali figliuoli nañ prima del suo Chiericato vivano con la stessa legge con cui viveva il padre quando li generò (2).

Si è già veduto in Lucca Orso, avente due figliuole, divenir Clerico (3). Egli era cittadino Longobardo nel 722;

<sup>(1)</sup> Tiraboschi, Storia di Nonantola, II, 31.

<sup>(2)</sup> Si Laagobardus, uxorem habens, filios aut filias procreasers, et postea inspiratione Dei... Clericus effectus fuerit, tune filii aut filiae, qui ante ejus conversionem nati fuerint, ipsil lege vivant qui lege tille (Langobardus) vivebat quando eos genuit, et caussam suam relegem ipsan finire debelat. — Leg. 100, lib. VI Lidurpandi.

<sup>(3)</sup> Vedi 5 CXXVIII.

ma nel 715 i due preti Semeris e Matuchis nella causa fra Siena ed Arezo diceano d'essere stati servi (1); poi d'essersi fatti Chierei col consenso de' padroni. Or se Matuchis e Semeris avessero avuto prole, antiea disputa fin da' tempi degl' imperatori Cristiani sarebbe stata, se questi figliuoli acquistassero o no la libertà in grazia del Sacerdo cio conferito a' genitori. Ed anche più ampia era la disputa; quella, cioè, di sapere in generale se i privilegi conceduti alla persona del Chiereo potessero trasfondersi e' suoi figliuoli: disputa che non di rado fu disciolta favorevolmente ad essi da Teodosio, il quale gli esentò, per cagion d'esempio, da' pesi delle parangarie; non che del cos pubblico (2). Giustiniano confermò questi e maggiori privilegi (3) con leggi, che ora ne' tempi di Liutprando aveano ricevuto in Roma non piecolo incremento

Liutprando adunque con ammirabile brevità e con una sola parola seppe troncar sì fatte quistioni, dicendo che lo stato de' figliuoli non si dovesse cangiare per la dignità chiericale del padre Longobardo, e dover essi vivere come dianzi viveano. Piaeque nondimeno ad un uomo giustamente celebrato da tutti credere (4), che Liutprando avesse così disposto perchè, dovendo i Chierei passare al dritto Romano, i figliuoli si rimanessero nel Longobardo. Ma dov'è che il Re avesse ciò detto? Dov'è la regola che obbligava i Longobardi a lasciar la loro legge nativa per vivere secondo la Romana? Bastano gli esempi del contrario fin qui recati; altri ne addurrò in appresso, compiendo un officio, il quale non dovrebbe punto essere il mio, di mostrar direttamente vera la presunzione che i Clerici vivessero a legge del paese, cioè alla Longobarda, eccetto nelle materie toccanti l'ordine Sacerdotale.

<sup>(1)</sup> Vedi CXVII.

<sup>(1)</sup> Leg. 10, 14 Cod. Theod.: De Episcopis.

<sup>(3)</sup> Leg. 2 Cod. Iust.: De Episcopis.

<sup>(4)</sup> Muratori, ad dictam legem 100, libri VI Liutprandi, et passim.

### 5 CLI. Appo 757.

Gli Ottimati Longobardi entrano in gran copia nell'ordine clericale.

Inefficace col volger del tempo riusci la legge di Liutprando. Lotario Imperatore, verso la metà del nono secolo (4), ed Ottone II nel 983 doverono rinnovarla in parte, ordinando che i figliuoli de' Clerici non potessero ad alcun modo, per la dignità de' padri, aver l'officio di Notari, di Sculdascii, di Conti e di Giudici (2). La gran copia d'Ottimati Longobardi, che nel tempo di Liutprando s'ascrissero al novero degli Ecclesiastici, basterebbe del rimanente a mostrare per sè sola quanto sia falso che allora i Chierici Longobardi avessero a farsi Romani. Teodoro II, Arcivescovo di Milano, è ereduto non senza buone ragioni fratello di Liutprando lui stesso (3): Aurona fu certamente sua sorella (4), fondatrice del Monastero di Porta Nuova in Milano, dove mori ed ebbe sepoltura: Pietro, Vescovo di Pavia, era consanguineo del Re (5): personaggi tutti di stirpe Bavarica, ma viventi a legge Longobarda.

Nell'anno 737 fu eletto Vescovo di Lucca Gualprando. nato da Gualperto Duca, e fratello di Petrifunso Conte: famiglia che possedea le più grandi ricchezze in Toscana (6), Non meno ricca era l'altra di Pertualdo, che fece il pellegrinaggio di Roma (7), e di sua moglie Sundrada, i quali generarono Peredeo, successor di Gualprando (8). Ed a persuadere i più schivi, basti per ora il Monacato di Ra-

<sup>(1)</sup> Capit. Excerpta ex lege Langobardorum, apud Balutium, II, 442, cap. XLVI.

<sup>(2)</sup> Leg. XIII Othonis.

<sup>(3)</sup> Oltrocchi, Hist. Med. Ligus., pag. 667-668. (4) Paul. Diacon., lib. Vi, cap. 22.

<sup>(5)</sup> Ibid. lib. VI, cap. 58.

<sup>(6)</sup> Bertini, 1, 331. (7) Vedi S CXXIII.

<sup>(8)</sup> Bertini, I, 546.

chi, Re de' Longobardi. Or che costoro avessero dovulo lasciare la cittadinanza ed il guidrigildo Longobardo per vivere a legge Romana, il creda chi vuole; ma prima il dimostri coi fatti, e non già con l'autorità sola d'un gran nome, sia pur quello d'un Muratori.

## § CLII. Anno 737.

Esempio più antico delle adozioni civili fra' Longobardi.

La novella introduzione del dritto eivile Romano, mercè la legge degli Scribi, allargò presso gli Ecclesiastici d'origine si Longobarda e si Romana la cognizione delle leggi di Roma, e forse l'amore. Tal cognizione si distese altresi fra' Longobardi laici; del che mi giova ricordare l'esempio d'un documento Lucchese, ma la pergamena è molto corrosa dal tempo; scritta nel 737 innanzi ad un Notaro, secondo la legge di Liutprando (4). Filimaro, figliuolo d'Autari, grato all'affetto mostratogli da Causolo, da Sicheperto e da Sigifrido, nati di Rotari, gli adotta per figliuoli, e dona loro i fondi ch'e' possedeva in Cerqueto, affermando essere stata provvida la forense antichità nel permettere che alcuno si scegliesse almeno i figliuoli a difendere l'orba vecchiezza, e promettendo tener sempre ferma la carta d'affiliazione (così egli chiamavala) in favore de' tre fratelli, sua prole adottiva.

Il consenso di costoro dié forza e virtà solenne all'atto; ed in tal modo l'adozione civile, della quale non si fa
parola nell' Editto di Rotari e nelle Giunte di Grimoaldo
e di Liutprando, cominciò ad essere in uso nel regno Longohardo. Non so quali danni potessero procedere o fossero
proceduti al patrimonio del Re dal nuovo costume di rinnovare una famiglia; ma certamenle simili adozioni erano
per la legge di Rotari vietate ai Guargangi, e Filimaro doceva essere Longobardo del tutto allorche invocava una

<sup>(1)</sup> Barsocchini, II, 14.

massima del dritto Romano a suo prò, ignota fin qui a' Longobardi, conformandosi alla recentissima legge degli Scribi.

### S CLIII. Auno 739.

## Accrescimento del Terzo Stato. — Rodberto, Maestro Comacino.

Nel contemplar tanti e si rapidi mutamenti delle leggi e de' costumi fra' Longobardi, mi piace soffermarmi alquanto ad osservare le qualità del Terzo Stato sotto Liutprando. Non dispregevoli notizie vi sono, che mostrano la cittadinanza Longobarda ed anche la ricchezza d'un Maestro Comacino di Toscanella, e d'un Orefice di Lucca nell'anno 739. Il primo si chiamava Rodberto, che vendè i mobili e gl' immobili posseduti da esso in Toscanella per trenta soldi d'oro ad Opportuno (1). L'altro avea nome Giusto, il quale alienò la sua vigna Casisa per sei soldi d'oro ad Orsa, Badessa di Santa Maria (2), cioè alla figliuola d'Orso Clerico (3) del 722. Liberi affatto ed Amundi dalla potestà d'ogni patrono erano Giusto e Rodberto; affrancati forse, ma che importa? ed esercenti l'arte loro in qualità di liberi uomini Longobardi, come si scorge dal pieno dominio che aveano sulle cose vendute. Per la ragione stessa non potevano esser Guargangi, se pur non violarono la legge 390 dell'Editto, inducendo in errore coloro a' quali vendettero senza niun permesso del Re.

Ciò che fa uopo ben ravvisare in Rodberto ed in Giuso è la differenza che nel 739 passava tra le usanze de Longobardi e quelle de' Franchi; perciocche la legge Salia riformata da Dagoberto poneva un Orefice nel numero de' servi (4). Lo stesso aveano fatto le antiche leggi de'

<sup>(1)</sup> Carta Amiatina, stampata dal Brunetti, I, 496.

<sup>(2)</sup> Murat. An. M. Ævi, I, 760. - E più ampiamente: Barsocchini, II, 16.

<sup>(3)</sup> Vedi § CXXVIII.

<sup>(4)</sup> Tit. XI, S vi.

Borgognoni, confermate di poi da' Re Franchi, col mettere in favor de' padroni la multa di cencinquanta e di cento soldi per l'uccisione d'un Orefice eletto, e d'un argentiere (4), non avendo i Borgognoni (1'ho più volte detto nell' Istoria [2] ) conosciuto il quidrigildo vero per l'omicidio volontario d'un cittadino, e nè anche de' servi del Re nati Barbari, ovvero Borgognoni (3), si che la morte d'ogni cittadino e d'uno di tali servi, fosse Orefice o no, si vendicava con la morte come in molti casi della legge Cornelia.

Più giusti e generosi furono i Longobardi sotto Liutprando, ammettendo i Maestri Comacini e gli Orefici, che che sia stato in principio, nella cittadinanza Longobarda, Dati all'esercizio di tali mestieri crederei scorgere gli uomini piuttosto di sangue Romano che di Longobardo; pur nulla v'ha negli atti dianzi accennati ehe senta di Romano; sebbene ciò non potrebbe far più maraviglia dopo la promulgazione della legge sugli Scribi. Del rimanente anche i Longobardi venivansi ammaestrando nelle arti e ne' mestieri. Al che dovè non poco giovare la protezione del Re, il quale tenne in pregio gli uomini d'ingegno, quantunque ignorasse le lettere. Il Medico Gundoaldo (4) fu suo favorito; e l'intercessione di lui, dice lo stesso Liutprando in un suo diploma del 742 (5), ottenne a Piccone, altro fedele del Re. doni di non infimo valore in Sabina. Crispinulo, Negoziante, comperò nello stesso anno 742 (6) una vigna ed un servo in Pescia per trentacinque soldi d'oro da Mauro, uomo Traspadano, abitante di Pistoia (7).

<sup>(1)</sup> Lex Burgundionum, etit. X, XXI.

<sup>(2)</sup> Storia d'Italia, I, 667, 732, 1005.

<sup>(3)</sup> Lex Burgundionum, tit. II, S .. (4) Vedi S CXIX.

<sup>(5)</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 260: ex n. 175 Reg. Farf. Camerino, 1801, in-4.

<sup>(6)</sup> Barsocchini, II, 20.

<sup>(7)</sup> Yedi & CLXXX.

#### S CLIV. Anno 742.

## Le Professioni di legge. - Maniquada.

Dappoichè i Vescovi e gli Ecclesiastici nati Romani viveano a legge Longobarda e non Romana, egli è superflua cura il chiedere se gli Orefici ed i Maestri Comacini vivessero nel 739 con altra legge, nel caso che alcuni ad anche tutti fossero di stirpe Romana. Il regno di Liutprando intanto era pieno di Guargangi non solo Romani, ma Bavari, amici o clienti di esso; i quali viveano tutti a legge Longobarda, eccetto un qualche privilegiato, di cui per altro non si ha notizia. Or alcuni di tali Guargangi, e massimamente i Bavari, dovettero non perdere ogni memoria della lor patria: e questa, se non m'inganno, fu nell'Italia Longobarda l'origine delle così dette Professioni di legge, o di nazione, mercè le quali alcuno dichiarava la sua patria in un atto qualunque, ma soggiungendo talvolta di vivere a legge Longobarda. Si contentavano altri notare negli atti la semplice qualità di vivere a legge Longobarda. cioè d'essere in generale nati stranieri, senza dinotare la patria.

Al primo numero possono spettare alcuni testinoni d'un alto vergato in incerto anno, ma prima del 750, i quali si chiamarono Alemanni (1), se pur non si dee leggere Arimenti. Del secondo numero parmi una donna religiosa, nominata Manigunda, la quale nel 742 fondò il Monastero di donzelle nel luogo detto Cairate della Contea di Seprio, vicino all' Otona. L'originale di questa fondazione più non sussiste; ma gli errori delle copie a noi pervenute non debbono farci rivocare in dubbio la sostanza e verità del talto. Tuttavia il Muratori notò varie scorrezioni d'una vechia copia pubblicata dal Mabillon; alle quali accuse ripose abbondevolumete il Favre (2). A me poco importa

<sup>(1)</sup> Fumagalli, Codice Ambrosiano, n. 4.

<sup>(2)</sup> Memorie Apologetiche del Marmo di Viterbo, II, 216. Viterbo, 1779, in-4.

di vedere se tal carla sia falsa o vera; pur non debbo tacere, che Muratori la credette falsa eziandio per la ragione d'aver Manigunda professato in quella di vivere a legge Longobarda; usanza ch'egli crede introdotta non prima di Carlomagno nel regno Longobardo.

E certamente dopo Carlo si videro tali Professioni moltiplicate ad ogni passo, quando Salici e Borgognoni e Bavari ed Alemanni ottennero in Italia l'uso delle proprie
leggi personali. Ma nulla impedisec che le damigelle di Todolinda e dell'altra Reina Ermelinda nei loro atti si chiamassero donne vicenti a legge Longobarda, come fece Manigunda nel suo, e come poteano ed anzi dovano fare tult'i Guargangi d'ogni contrada. Così avrebbero dovuto fare
altresi gli Ecclesiastici nati Longobardi, professando vivere
a legge Romanna, se fosse vero ciò che lo stesso Muratori
affermava, senza darne alcuna pruova, d'aver i Chierci
Longobardi avuto l'obbligo di lasciare la loro legge nativa
ed il patrio for guidrigido per farsi Romani.

#### \$ CLV. Anni 744-746.

#### Esempj di Guargangi ecclesiastici.

Romano certamente non si professava il Vescovo di Piacenza Tommaso, che ottenne da Liutprando un diploma, confermato dopo la morte di quel nobile Re dal suo sucessore Ildebrando. Concedea questi nuovamente nel 744, che alcune cittadine o libere donne Longobarde sposassero i servi della Chiesa Piacentina: e che i loro figliuoli fossero Proaldii col Mundio di sei soldi per eadauno (4). Tommaso di Piacenza e la sua Chiesa erano dunque possessori di terre Longobarde, non Romane.

Ildebrando ben presto perdė il trono, ed alla stirpe di Teodolinda succederono i due fratelli, prima Rachi e poi Astolfo; Longobardi veri, e d'ingegno assai più avverso

<sup>(1)</sup> Campi, Storia di Piacenza, I, 453.

a Roma che non era stato Liutprando, ma non meno liberali verso i Monasteri ed i Sacri Luoghi. Del 746, ovvero del secondo anno di Rachi, si trova presso Pietro, Diacono di Montecasino, un nobile documento intorno al Guargango Anastasio, che sembra di stirpe Romana. Era Prete costui; pur nondimeno si vede soggetto al dritto degli stranieri, perocchè avendo venduto senza permesso del Re la Cella di Santa Croce a Deusdedit, Abate di San Giovanni, per seicento soldi, Pietro, Gastaldo di Gisulfo Duca di Benevento, pretese dopo la morte del venditore, che di niun vigore fosse tal vendita, perchè fatta da un forestiero (4). Ne indarno ciò si dicea dal Gastaldo Pietro: ma il Duca Gisulfo approvò per rimedio dell'anima l'alienazione avvenuta, pagando egli stesso di suo i soldi seicento all'Abate Deusdedit. Qui tutti son Preti, compratore e venditore: tutti nondimeno vivono alla Longobarda e soggetti alla legge 390 di Rotari, anche perchè talvolta otteneano il governo ed il godimento d'alcuna Rettoria o d'alcuna Chiesa col suffragio de' Longobardi. Così leggesi essere avvenuto nel 746, allorehè Gualprando, Vescovo di Lucca, ordinò il Prete Luceri nella Chiesa di San Pier di Mosciano, col consenso de' Centenari Barbula e Ratperto, non che di tutta la Plebe congregata (2).

### S CLVI. Auno 746.

# Prime leggi di Rachi.

In quello stesso anno Rachi dava le prime nove sue leggi, nelle quali rinnovò le pene minacciate dall' Editto antriore, cioè delle leggi di Rotari, confermate da Liutprando contro il servo che prendesse in moglie l'Arimanna, ov-

<sup>(1)</sup> Quia adveua homo fuit. — Gallola, Histor. Casinensis, p. 27: ex num. 173 Registri Petri Diaconi.

<sup>(2)</sup> Barsocchini, II, 22.

vero la cittadina Longoharda (4). L'officio di Seriha è appellato pubblico dal Re (2); ma egli non disse in qual modo e da chi si conferiva, o se ad ottenerlo bastava la sola capacità e la perizia nello seriver le carte. Più memorabile assai e la legge di Rachi, ove si sorgono gl'indizi di nuove turbazioni dell'Italia ne' provvedimenti del doversi mettere a morte con la confisca degli averi chiunque senza licenza del Re ardisse inviare un messo in Roma ed in Ravenna, fuori del regno, ed anche nel regno a Spoleto ed a Benevento, i cui Duchi erano diventui sospetti a que' giorni presso la Corte di Pavia; non che in Francia, in Baviera ed in Alemagna, ove Rachi temea d'aver nemici tutti gli aderenti alla famiglia di Liutprando.

### S CLVII. Anno 746.

### Nuove leggi di Rachi

Altre due leggi con un Prologo, scoperte nel Codiee della Cava e stampate fin dal 1882 in Napoli, soggiunes Rachi alle prime. Nel Prologo allarga le sue precauzioni contro Roma, e vuole che s'abbiano ad esaminar diligentemente in su' confini del regno Longobardo i pellegrini partitisi verso la Città. E tosto il Re nella decima legge, ovvero nella prima delle nuovamente trovate, dice:

Se un Arimanno o libero uomo (son sue parole) non cada innanzi al suo Giudice per esserne giudico prima di presentarsi al nostro cospetto, pagli cinquanta soldi a quel Giudice. Perciò comandiamo a tutti, che ciascun litigante debba condursi alla sua città ed al proprio Giudice per trattar la sua causa, rie permesso gli sia di centre alla nostra presenza, se non quando a lui si neghi la giustizia . . . Il perchè vada ciascuno al Giudice suo, e ne attenda, qualunque si possa essere, il giudicio. In difetto d'andurci, paghi senza

<sup>(1)</sup> Leg. 2 Rachis.

<sup>(2)</sup> Leg. 4 Rachis.

più i cinquanta soldi, se gli abbia, e se non gli abbia (1)....

Or fuvvi chi giudicò, nascondersi nelle divisate parole di Rachi due popoli. Romano l'uno e Longobardo l'altro. avendo il Re detto che ciascuno andasse innanzi al suo Giudice; dalla qual supposizione ritrasse che s'eran sempre conservate la cittadinanza Romana e la legge nel regno Longobardo, e che anzi le due nazioni avevano avuto in ogni tempo i loro particolari Giudici e tribunali, Se Rachi abbia detto questo, o parlato mai di Romani d'alcuna sorta, il vegga ciascuno: io non so che il Re nella sua deeima legge avesse d'altri toccato se non degli Arimanni e de' semplici uomini liberi Longobardi, non mai de' Romani. Rachi tuttavia regnava su' Romani di Bologna, d'Imola e forse di qualche altra importante città dell' Esarcato: sì che di questi avrebbe unicamente parlato, se parlato avesse di Romani. Ma egli altro non volle nella sua legge decima, ed a ciò si restrinse il suo favellare, se non che ciascun Longobardo Arimanno dovesse andare in prima ed inultima istanza davanti al proprio Giudice, indi alla Corte del Re, dopo essersi proferito il giudizio. Nella seguente legge undecima Rachi prescrisse agli stessi Arimanni le armi per andare in guerra; e qui nè anche parlò di Romani, se pure ad altri non piaccia dire che Romani e non Longobardi fossero gli Arimanni.

(i) Si vero Arimannus aud tiber homo ad Iudicem suum prius 
na ambulaverit et judicium suum de ludice suo non susceperit, et 
prijutitiim suum recepat, venerit ad nos proclamare, componat 
di jasum Iudicem suum solidos quinquaginta. Propiera praecepinus 
mibus ut debent ire unusquinque causum habotats ad civitatem 
simulque ad ludicem suum, et nunciare causam suom ad ipros 
habotati suum suum adat, qui is weire anten praesumpserit priugama ad 
halicem suum vadat, qui inbuerini unde componant solidos quinquafinate qui inon hobuerint. ... Ideo volumus ut vadat unsquisque 
di ludicem suum, et percipiat judicium qualiter fuerit........ Lex 
la Rachis, inter novas.

# \$ CLVIII. Anni 746-749.

Lite di Farfa. - Testamento di Ratefredo.

E però al tempo di quel Re non davanti a Giudici Romani, ma innanzi a Giudici del regno Longobardo litigavano gli Ecclesiastici ed i più insigni Monasteri. L'anno appresso alla pubblicazione delle leggi di Rachi, e propriamente nel mese di Aprile del 747 si vede Insario. Messo del Re, far misurare il bosco di San Giacinto in Sabina. donato si come pubblico, cioè posseduto dal regal patrimonio, alla Badia di Farfa. La misura si prese in presenza di Fulcoaldo Abate. Nel fissare i confini, Adoaldo ed Audulfo dedussero al cospetto d'Insario alcune pretensioni sopra certi Casali compresi nel bosco, dando il guadio all'Abate di Farfa, che in lor favore avrebber giurato Martiniano e Teodeberto. Lo stesso fece per un simil Casale un Prete: ciò che più importa. Chiamavasi Pardo, ed anch'egli diè un pari quadio alla Longobarda, che per lui avrebber giurato uno per nome Teodicio, ed un altro chiamato Adoaldo, Arciporcario (1).

Nel susseguente mese di Maggio dello stesso anno Gisulfo, Duca di Benevento, fondò il Monastero di Santa Maria di Cingla, il quale per lunga età visse a legge Longobarda. Fondollo in grazia di Gausa, di Panchitruda e di Gariperga, non so se Guarganghe o Longobarde: ma Gisulfo afferma nel diploma d'aver queste donne abbandonato i parenti e le sostanze per cenire pellegrinando nella terra Reneventana (2).

Ampia donazione di fondi fece nel 748 col suo testamento l'infermo Longobardo Ratefredo, figliuolo di Guilichis, ad un Monastero di Monache in Pistoia, dove si sa-

<sup>(1)</sup> Galletti, *Gabio*, pag. 77, 83: ex num. 35 *Registri Farfensis*. Roma, 1757, in-4.

<sup>(2)</sup> Gattola, Histor. Casinens. 1, 27. Vedi: Borgia, Memorie di Benevento, 1, 341.

rebbero dopo la sua morte rinchiuse la sua madre Munia, la moglie Perterada e le sorelle Ratperta ed Astruelda. Ne volle che queste Longobarde mutassero la patria lor legge per vivere alla Romana; ma egli stesso più volte algio nel suo testamento la comune lor legge natia, ricordado spezialmente le Giunte di Re Liutprando all' Editto (1). Un'altra donazione del 748 vedesi fatta dal Diacono Gillo alla Chiesa di San Regolo; atto Lucchese, al quale sottoscrisse il Prete Deusdedit, Masstro, com'egli dice, di zuola (2).

\$ CLIX. Anni 749-751.

Placito in favor di Farfa. - Gli Scarioni.

Ma perchè si conosca se veramente dalla decima legge di Rachi risulti esservi stati nel 747 Giudici Romani pe' Romani, si ponga mente al giudizio, ovvero Placito, dato nell'ultimo anno del suo regno in favore della Badia di Farfa, la quade certamente fra' suoi Monaci albergava molti Romani veri, nati od in Roma od in Ravenna. Giovenale, Meso del Duca di Spoleto; Taciperto, Gastaldo di Rieti; Ansualdo, Scuddaccio, ed altri Longobardi giudicarono intorno al guadio posto pel bosco di San Giacinto in nome d'Addadio e d'Andulío; ma ne Teodeberto ne Martiniano volero giurare a lor prò; il perchè la sentenza si diè in favore di Farfa (3).

Quel Teodeberto, che ricusava giurare, pigliò nel Placio il titolo di Scarione, che ho detto essere stato preso nel 730 da Maurino di Lucca (4). Fino al giorno in cui srivo, Maurino è il primo che mi si faccia innanzi con questo nome, il quale per altro leggesi ancora, ma in modo sssi oscuro, nell'esame de' testimoni ascoltati l'anno 745

<sup>(1)</sup> Mural. An. M. Ævi, V, 405.

<sup>(2)</sup> Barsocchini, Il, 26.

<sup>(3)</sup> Galletti, Gabio, pag. 86: ex num. 27 Reg. Farf.

<sup>(4)</sup> Vedi & CXXII.

da Gunteram, per la causa de' Vescovi di Siena e d'Arezzo (1). La parola Scarione fu variamente interpetrata da varj scrittori; ma non in maniera più nuova giammai, quanto in quella d'Ugone Grozio, uomo sommo, il quale, stando a non so quali etimologie, credette, non essere gli Scarioni se non carnefici, Muratori, che pubblicò la Cronica di Farfa, non vide le carte del Registro di quella Badia, eccetto alcune poche tratte degli Annali Benedettini, e l'elenco assai difettoso d'alcune altre a lui trasmesso (2): tuttavolta il suo retto giudizio accennogli (3) che gli Scarioni erano uomini d'armi ovvero Arimanni, posti a guardia de' Monasteri nella qualità d'Avvocati e Difensori. A quest'ordine spettavano anche gli Attori od Azionari d'un Monasterio. de' quali or ora farò motto (4). Quindi lo Scarione Teodeberto è chiamato anche Azionario nella carta del 747 da Insario, che pose i limiti al bosco di San Giacinto.

Uno degli offici d'Avvocato delle Chiese fu di giurare per esse. Perciò gli Scarioni si vedranno da una legge d'Astolfo deputati spezialmente a questo; e per lunghi secoli dopo Carlomagno ebbero lo stesso carico. Nell'undecimo secolo si vedranno giurare pel Monastero di Santa Maria di Cingla, del quale dianzi ho favellato: cose tutte Longobarde, non Romane, che furono indi regolate, come tosto dirò, da una legge d'Astolfo. Costui nel 749 succedè a Rachi, fattosi Monaco in Monte Casino, ma senza passare alla cittadinanza ed alla legge Romana.

Longobardo parimente, non Romano, fu il Launechildo, che il Prete Petronace o Flaviperto di Lucca dichiaro (5) uel 750 d'aver dato a chi donogli un fondo, in cui Flaviperto edificò il Monastero di Sant'agata. Un altro Monastero di Monache, detto di San Giorgio, s'apri vicino a Ricti nel 751. Il fondò Lupo, Duca di Spoleto, con Er-

<sup>(1)</sup> Murat. An. M. Ævi, VI, 379.

<sup>(2)</sup> Ibid. V, 687, 701.

<sup>(3)</sup> Murat. ad leg. 3 Aistulphi.

<sup>(4)</sup> Vedi \$ CLXXII.

<sup>(5)</sup> Bertini, I, 79, Append.

melinda sua moglie, che sembra essere nata nel regno de Franchi, percici nell'atto di fondazione si dice dover quel Sagro Luogo servire così per le Longobarde come per le Franche (4), ovvero Guargamahe, le quali perciò vissero a legge Longobarda, e furono difese dagli Scarioni. Lo stesso avvenne alle cittadine del Ducato di Roma e dell'Esarcato di Ravenna, se vollero talvolta prendere il velo religioso ne' Monasteri Longobardi vicini alle loro patrie.

# \$ CLX. Auno 751.

Novella conquista dell'Esarcato di Ravenna. — Giudizio contro il Prete Claudiano.

Ma già i Longobardi, guidati dal Re Astolfo, sospingeansi nuovamente nell'Esarcato, e già Ravenna tornava sotto il loro dominio: più facil conquista or ch'essi possedeano Bologna ed Imola col castello di Brento a quella volta. Nel mese di Luglio dell'anno 754 Astolfo era padrone di Ravenna, e dal Palazzo regio di questa città dava un privilegio alla Badia di Farfa (noto al Muratori (2), ma pubblicato dal Fatteschi [3]), riconfermandole tutt'i doni ad essa fatti da Lupo, Duca di Spoleto. Ne Rachi ne Astolfo, si come credo, aveano spogliato della cittadinanza e legge Romana i Romani dell' Esarcato, concedute lor da Liutprando: ed or nuovamente la forza delle due leggi sugli Scribi e su' matrimonj del Romano con la Longobarda, passate nel corpo dell'Editto, regolava in Ravenna, come già faceva in Bologna ed in Imola, i contratti e le nozze fra' due popoli. Ma risguardo a tutto il resto bisogna confessar la nostra ignoranza, non sapendosi punto se il reggimento Romano sotto il dominio d'Astolfo si con-

<sup>(1)</sup> Mabillon, Annal. Benedict. ad annum 751. — Vedi: Galletti, Gabio, pag. 75 in nota.

An. M. Evi, V, 689. — Annali d'Italia, anuo 752.
 Memoric de' Duchi di Spoleto, pag. 264.

Taora. Cond. de' Romani. ec.

servasse in Ravenna, e come ivi s'eleggessero i Magistrati da' Romani.

Duravano intanto gli ordinamenti dell'Editto nel regno primitivo d' Astolfo: e gli Ecclesiastici continuavano, che che voglia dirsi della legge decima di Rachi, a vivere secondo il dritto Longobardo e ad essere giudicati da' Giudici della stessa nazione. Addurrò intorno a ciò l'esempio de' Preti Claudiano ed Ansualdo, Aveva il primo donato i suoi averi al Monastero di Farfa, e s'opponevano a tal donazione i suoi nipoti Ansualdo Prete, Saxoreo ed Ausone, affermando, aver loro Claudiano donato prima gli stessi fondi. Eravi Grimoaldo, altro Prete loro fratello, il quale questa prima volta non comparve. La causa dunque d'un Prete contro un Prete, nella quale prendea parte un Monastero, fu trattata (la vittoria rimasc a Farfa) davanti a Lupo, Duca di Spoleto, nel Palazzo, ed in presenza di Giudici Longobardi, come Gademarico, Allone Sculdascio, Camerin Gastaldo di Valva ed Immone Gastaldo di Rieti (1). V' intervenne altresi un Diacono per nome Avechi, secondo il modo già tenuto nella lite fra Vescovi di Siena e d'Arezzo, che nelle cause degli Ecclesiastici giudicasse ancora un qualche uomo di Chiesa insieme cogli altri cittadini Longobardi suoi pari.

### § CLXI. Anno 752.

Consultazione secondo il dritto Giustinianeo nella causa tra Siena ed Arezzo.

I giudicati d'Ambrogio Maggiordomo e del Re Liutprando, assistito da'Vescovi Longobardi, nella causa tra Siena ed Arezzo, non aveano punto ricondotta la pace negli animi. Questa causa, durata per molti secoli, non terminò che sotto Pio II Piccolomini. Dopo la morte di Liutprando e de' due Prelati che dettero principio alla contesa, fu tras-

<sup>(1)</sup> Mabillon, Annales Benedictini, ad ann. 751.

portato in Siena il corpo di Santo Ansano dal Vescovo Ansfredo, senza permesso di Stabile, Vescovo d'Arezzo, Rinacquero allora le mal sopite gare, che saggiamente Astolfo Re volle si terminassero in Roma.

Nell'Archivio d'Arezzo leggesi un antico scritto, dove un incognito autore fa cenno al corpo rapito di Santo Ansano, ed allega (1) in danno del Vescovo di Siena le leggi del Codice Giustinianeo non che delle Pandette contro i viobalori de' sepoleri. Sembra perciò che tale scrittura si sose composta quando l'annosa e sempre rinascente lite si traltava. Stefano II nel 752 diè una sua Bolla in favore del Vescovo Aretino (2), la quale fa credere che in Roma, non in Arezzo nè in altro luogo del regno Longobardo, un Avvocato avesse deltato la sua difesa intorno a quel caso non preveduto dalle leggi dell' Editto.

# 5 CLXII. Anni 752-753.

Lite de' Preti Grimoaldo ed Ausone contro il Prete Claudiano.

Nello stesso anno 752, Grimoaldo ed Ausone nipoti del Prete Claudiano, già divenuto Monaco in Farfa, Preti ancressi, rinfresarono il priniero litigio contro lui, e vi chiamarono Fulcoaldo, Abate del Monastero. Per comandamento d'Astolfo Re, la causa giudicossi da' Referendarj Teutperto e Sisinnio, il primo de' quali cra in oltre Messo regio. I due Giudici ammisero l'uno e l'altro nipote al giuramento. Ma l'Abate Fulcoaldo prescelse accordarsi co' due Preti, dando loro a godere il casale Tuliano durante la lor vita, con patto che questo dovesse indi tornare in dominio della Badai (3). L'atto si vede sottoscritto da tre

<sup>(1)</sup> Murat. An. M. Evi, III, 889, ristampato dal Sig. Witte nell'Antología di Firenze del Gen. 1829.

<sup>(2)</sup> Ibid. VI, 387.

<sup>(3)</sup> Carla non mai più stampata, che darò in Incc.— Vedi il I de' Documenti iu fine al presente Discorso.

Sculdascii, da un Azionario, da un Medico e da molti altri testimoni. Basteranno, eredo, si fatti esempj a mostrare che i Preti del regno Longobardo continuarono dopo la legge di Rachi ad essere giudicati secondo gli ordinamenti Longobardi.

Non lungi di Farfa v'era in Sabina un'altra Badia, detta di San Salvatore, la quale trattava parimente le sue eause innanzi a Giudici non Romani. Adstialdo, Abate di questa, vendè nel 752 a Fulcoaldo Farfense il Casale di Longizia, tenuto da' Coloni Alo e Felice; notabile atto (1) per le sottoscrizioni de' testimoni, fra i quali fu lo Scarione Teodeperto con un altro per nome Taurillo. Furonvi eziandio (il contratto si celebrava in Ricti) gli Azionari Valerino e Spentone, il Medico Ansefridano, lo Sculdore o Sculdascio Audualdo, e Piecone, che prende il titolo d'Uomo Illustre perché stato Gastaldo di Rieti (2): ma nè in questo nè in altro de' molti stromenti di Farfa, nel cui Registro è grandissima la copia de' testimoni, si scorge alcun di eostoro ehiamarsi eittadino Romano in luoghi pertinenti (qui non parlo dell'Esarcato) al reguo antico Longobardo; e niuno, se pur non fosse Guargango e privilegiato, nei moltissimi documenti ehe abbiamo a stampa in tante raccolte. Il Vescovo Teutone, il dianzi nominato Gastaldo Piceone eon altri Gastaldi e Sculdascii giudicarono allo stesso modo una causa del Monastero di Farfa eon un Chierco appellato Mauro, intorno al Casale Turraniano (3),

(2) Ibid. pag. 19, nota (2): ex num. 34 Reg. Farf.

<sup>(1)</sup> Galletti, Gabio, pag. 101 in nota: ex num. 38 Reg. Farf.

<sup>(5)</sup> Galletti, Memorie di tre Chiese di Rieti, pag. 152. Roma, 1765 in-8. — Galletti legge: Perto Gastaldius: ma nel Registro è scritto Picco: ex uum. 39 Reg. Farf.

#### S CLXIII. Anno 754.

Legge d'Astolfo contro i Romani, suoi nemici.

I commerci de' Longobardi co' Romani, dopo la monacazione di Rachi, s'erano d'assai accresciuti. Non so se per tali affari si fosse arricchito quel Crispinulo, Negoziante di Lucca, del quale non ho taciuto (1), e ehe ora nel 752 vi fa puovi acquisti (2). Pericoloso parve ad Astolfo il trafficar con Roma, quando egli nell'anno quinto del suo regno convocò la Dieta e pubblicovvi molte leggi; nove di queste, non del tutto intere, trovansi nel Codice della Cava e furono stampate in Napoli non prima del 1832. Lo stato civile de' Mercatanti è additato chiaramente nella terza di sì fatte leggi, la quale preserive che i Negozianti non aventi danari, abbiano, se son de' maggiori, e cavallo e scudo e lorica e lancia. A' lor seguaci si condonino solamente le loriche, I minori Negozianti siano provveduti d'archi, di turcassi e di saette (3). I Mercatanti adunque oramai s'annoveravano fra' cittadini o guerrieri Longobardi; ciò che non vuol punto dimenticarsi, dappoichè molti di costoro poteano, e forse ancora Crispinulo, uscir di saugue Romano; ma erano divenuti Amundi Longobardi.

Con la legge che segue, Astolfo comando, non s'ardisse da niuno far negozio cogli uomini Romani senza il permesso del Re. Qui non si dirà, che la parola uomini Romani proferita per la seconda volta nelle leggi Longobarde, quando eran trascorsi cento ottantacinque anni dalla venuta d'Albino, additi già i Romani sudditi d'Astolfo e proceduti dalla stirpe di quelli conquistati da Clefo, da' Duchi e da Rotari. Nemici d'Astolfo erano i Romani, ond'egli parlava; gli abitanti, cioè, del Ducqto di Roma e di tutte e città già abitanti, cioè, del Ducqto di Roma e di tutte el città



<sup>(1)</sup> Vedi S CLIII.

<sup>(2)</sup> Muratori. An. M. Evi, V, 1015.— E più alla distesa Barsocchini, II, 28.

<sup>(3)</sup> Leg. 3 Aistulphi, inter novas.

dell'Escreato non possedute a questi giorni da' Longobardi. Contro tali Romani Astolfo guerreggiava nell'anno in cui si pubblicavano le sue leggi; ed era cotanto acceso d'ira contro essi, che puniva dell'intero quidrigitdo e della perdita di qualunque dignità ogni Giudice, il quale dispregiasse quel divieto di non trafficar co' Romani all'insaputa del Re. Se poi fosse un Arimamo, dovesse (cosa orribile ad udire fra' Longobardi) sostener la perdita di tutti gli averi e l'onta di vedersi recisa la chioma (secondo la pena posta da Liutprando pe' ladri) acciocche andasse gridando: Così patisce chi non s'astenne in tempo di guerra dal trafficar co' Romani (1).

#### S CLXIV. Anno 754.

### Altre leggi di Astolfo.

Nulla v'ha di si umano come le leggi d'Astolfo intorno all'affrancare i servi. Pur tuttavia molti di coloro si mosiravano ingrati a' loro benefattori dopo aver ottenuta la libertà; e però volle il Re che questa si potesse donare, ma rimanendo sospesa fino alla morte del padrone; salvo se costui non volesse manomettere nella Chiesa per mano de'Sacerdoti (2). Provvide alle frodi che commetteansi dagli credi contro la volontà d'un defunto, il quale avesse disposto in favor delle Chiese, o manomesso i servi per irmedio dell'enima (3). E permise che un uomo libero (tanto

<sup>(</sup>i) Et hoc iterum volumus de illis hominibus, qui negotium fecerint sine voluntate Regis cum Romanos homines. Si fuerit Iudex qui hoc facere presumpserit, componat Widrigild suum, et honorem suum amittat.

Si fuerit Arimannus homo amittat res suas et vadat decalvatus clamando .... Sic patiatur qui contra voluntatem Domini sui Regis cum Romano homioes negotiatio fecerit quando lites labemus. — Leg. 4 Aistulphii, inter novas.

<sup>(2)</sup> Leg. 2 Aistulphi, inter veteres.

<sup>(3)</sup> Leg. 5, ibid.

i costumi eran cangiati) potesse mettersi a' servigi d'un Giudice, o di qualunque Officiale, non che d'ogni Longo-bardo senza perdere la libertà pel solo fatto d'aver servito più di trent'anni (4). Volle che al padre si concedesse d'avantaggiare d'una parte della sua successione le figliuole al pari de' maschi (2), ma egli non dovesse lasciare alla moglie se non la metà dell'usofrutto nel caso d'esservi figiuoli (3). Vietò finalmente che alcun creditore pegnorasse nel proprio distretto giudiziario i suoi debitori, od i loro fideiussori, dodici giorni prima di partir costoro per l'esercito, e dodici giorni dopo esserne tornati. Così quel grande nemico de' Romani non trascurava di prendere alcune disposizioni del dritto Romano, e le trasferiva nel Longo-bardo.

# § CLXV. Anno 754.

Sue leggi sugli Ecclesiastici.

Comandò Astolfo che le carte sottoscritte innauzi ad idonei testimoni da qualunque Longobardo, e da' Vescovi,
Abati e Custodi delle Chiese non che da' Preposti degli
Ospedali, ove si determinasse una certa pena in caso di
ono osservanza de' patti, dovessero avere anche intorno al
pagamento di tal pena il vigor loro presso gli eredi ed i
successori de' contraenti, purché intervenissero agli atti tre
valevoli persone, o di Messo del Re, del Vescovo e del
Giudice (4). Ammise la prescrizione di trent'anni così contro che in favore de' Sacri Luoghi (5). Ma ciò che prova
direttamente come questi Sacri Luoghi vivessero a legge
Longobarda, è l'aver Astolfo abolito la consuteudine, per
la quale i Monasteri, gli Ospedali e tutti gli altri Luoghi
o

<sup>(1)</sup> Leg. 14 Aistulphi, inter veteres.

<sup>(2)</sup> Leg. 4, ibid.

<sup>(3)</sup> Leg. 5, ibid.'
(4) Leg. 7 Aistulphi.

<sup>(5)</sup> Leg. 9, ibid.

Venerabili posti sotto la protezione del Re soleano al pari di uriscuotere una doppia composizione o multa da tutti gli uomini per qualunque cagione dovesse pagarsene alcuna, come per le ferile od uccisioni degli Aldii e dei servi. Perciò Astolfo stabili (4), che da indi in qua tali Monasteri e Basiliche od Ospedali non esigessero più della semplice multa Longobarda in ogni caso, come faceano tutti gli altri Luoghi Venerabili non posti sotto la protezione del Re.

Da ciò s'apprende che San Colombano in Bobbio, e tutt'i Vescovi e Sacerdoti, possessori di terre nel regno Longobardo fin dal principio, fossero posti o no sotto la protezione del Re, non altrimenti le possedettero se non a legge Longobarda, come già dissi: terre soggette a tutte e qualità e condizioni e multe dell' Editto di Rotari e de' seguenti Principi: molto più le terre donate dal patrimo nio del Re, de' Duchi e d'altri dittimati Longobardi. Permise altresi Astollo, che i Longobardi non solamente nelle loro infermità, ma eziandio essendo sani della persona facessero testamento a prò de' Luoghi Venerabii (2).

### § CLXVI. Anno 754.

# Legge sugli Scarioni.

Ne' giudizj Astolfo rinnovò particolarmente per gli Abati, pe' Custodi e pe' Preposti de' Luoghi Venerabili, anche di quelli posti sotto il Mundio del Re, le antiche leggi, per le quali eran tenuti al giuramento. Ma privilegio gli Abati de' regolari Monasteri ove abitassero più di cioquanta Monaci, di potere o giurar soli, ovvero di scegliere i lor Sogramentali (3). Se aleuno avesse causa d'un valor minore de' venti soldi nella Corte del Re contro i Luoghi

<sup>(1)</sup> Leg. 8 Aistulphi.

<sup>(2)</sup> Leg. 3 Aistulphi. - Vedi § CCXXIII.

<sup>(5)</sup> Leg. 10 Aistulphi.

Venerabili, dovessero giurare gli Obscarioni o Scarioni di

que' Luoghi.

Tal' è la somma delle provvidenze date dal Re, quando egli meditava impadronirsi di Roma: veniva intanto congregando l'esereito, e voleva elhe Gualprando, Vesovo di Lucca, vel raggiungesse. Obbediva il Prelato, e prima di partire facea da una parte nel mese di Luglio il suo testamento (1), dall'altra un cambio d'aleuni fondi e servi spettanti al Vescovado eon aleuni fondi e servi del regio patrimonio d'Astolfo (2).

# & CLXVII. Anno 754.

Auriperto, Pittore. - Orso ed i suoi discepoli.

I fondi che possedeva il Vescovado Lucchese, cambiati da Gualprando, si teneano in allogagione dal Pittore Auriperto, caro al Re Astolfo, il quale gli donò la Chiesa di San Piero Somaldi ne' sobborghi di Lucca. Era egli di sangue Romano o Longobardo questo Pittore? L'esercizio dell'arte sua il farebbe giudicar piuttosto d'origine Romana: ma bene in questa età un Longobardo poteva, se non altro, fare in Roma i suoi studi, come fin da' tempi di Bertarido o Cuniberto faceali forse qualche architetto, qualche Maestro Comacino e qualche altro professore d'arti liberali. Qualunque fosse lo stato di tali arti nell'Italia Longobarda, e fosse Romana o Longobarda la stirpe de' professori delle medesime. Auriperto non disse nulla che il mostrasse uscito di progenie Romana o vivente a legge Romana; ed egli non intervenne punto nel cambio delle terre da lui tenute in fitto.

In compagnia d'Auriperto farò menzione dell'artefice Orso, il quale ai giorni di Liutprando scolpi due colonnette del tabernacolo di Pietra in San Giorgio di Val Pulicella,

<sup>(1)</sup> Berlini, I, 83 Append.

<sup>(2)</sup> Idem, Ibid. pag. 84, 87.

dove notò il suo nome con quello de' suoi discepoli Giovino e Gioventino. L'immortale illustratore della sua diletta Verona pensò che costoro fossero di stirpe Romana (4): e ben poteano essere Guargangi venuti a lavorare in San Giorgio da Ravenna o da Venezia: ma la poca o niuna eleganza del lavoro li farebbe piuttosto tener per Romani Aldii o per servi affrancati da un qualche Longobarto.

#### § CLXVIII. Anno 754.

#### Fondazione di Sau Pietro in Palazzolo.

Fratello de' Re Astolfo e Rachi fu creduto (2) Ratcauso di Pisa, il cui figliuolo Gualfredo fondò il Monastero, divenuto indi assai celebre, di San Pictro in Palazzolo, vicino a Monteverdi sul flume Cornia. Celso Cittadini, uomo di chiaro nome, trovò in Massa di Maremma l'originale di tal fondazione: venne indi nella sentenza, e fu seguito da molti (3), che Gualfredo fosse stato il progenitore de' nobilissimi Gherardeschi del Conte Ugolino. Che che sia di tali parentele, il ricco Gualfredo nello stesso mese di Luglio, in cui Gualprando Vescovo conduceasi all'esercito d'Astolfo, e tutta già risonava d'armi l'Italia, dotò la Badía di Monteverdi, ov'egli ritirossi con Rachi suo figliuolo, e con tre altri anche figliuoli, Taisco, Benedetto e Ginfrido. La moglie di Gualfredo era sorella dell'opulento Gundualdo di Lucca; e così ella come la moglie d'esso Gundualdo con altre nobilissime femmine (4) si rinchiusero in

<sup>(1)</sup> Maffei, Verona illustrata, lib. XI, pag. 579. Vedi le Iscrizioni soggiuntevi, num. 64, Tav. II, figg. 3 e 4, ediz. de' Classici Ital.

<sup>(2)</sup> Soldani, pag. 88, 89 della sua Lettera sulla Cata di Brunswick. Arezzo, 1755 in-4. — Havri anche la sua Storia MS. di Casa Gherardesca, presso il Conte della Gherardesca in Firenze. — Pizzelti, Antic. Tosc. 1, 295. — Il Berlini (1, 27) non ardisce negar ciò, ne affermare.

<sup>(3)</sup> Soldani; Maccioni; Del Chiaro, etc. etc.

<sup>(4)</sup> Mabillon, Acta Benedictina, anno 765, 15 Feb.

un Monastero fatto edificare dallo stesso Gualfredo sulla Versilia, dove oggi si vede Motrone in quel di Lucca. Or che si splendidi ed alti personaggi Longobardi, che

si nobili donne abbiano avuto a lasciare la lor legge nativa e la propria cittadinanza per passare alla Romana, la quale s'attribuisce a' Clerici ed alle persone di Chiesa, io nol crederei se anche Gualfredo l'avesse detto nella carta del 754, scritta solo tre mesi dopo la legge d'Astolfo contro i nemici Ronani, ed in quello stesso mese quando procedeva il Re a combattere contro la Citta

#### S CLXIX. Anno 755.

Astolfo sotto le mura di Roma.

Quali erano i dritti d'Astolfo su Roma? Niuno al certo, eccettuati que' delle armi e della conquista, se impadronito si fosse della Città; ciò che fu spesso tentato, ma sempre invano, da' Longobardi, e massimamente da' Re Agilulfo e Liutprando. Pari dritto aveano a difendersi gli abitanti di Roma; e niuno al mondo potea biasimarli di prender le armi contro un assalitore. Nel precedente anno 754 Astolfo aveva sottoscritto col Pontefice Romano e col Re de' Franchi Pipino il famoso accordo, al quale si di impropriamente il nome di donazione dell'Esarcato di Ravenna e d'altre città, che il Longobardo conquistò su' Romani e che Pipino gli tolse per darle alla Chiesa Romana. Vasto e nobile argomento di Storia; ma io non posso in questa scrittura trattarne, restituendo il vero suo nome a quell'accordo, e mostrando quali fossero i patti (minore degli altri riusci la cessione dell'Esarcato) consentiti fra' Romani, i Franchi ed i Longobardi.

Dimentico già l'improvvido Astolio d'aver giurato que' ¡atti, si scagliò dalla Toscana contro Roma nel primo giorno dell'anno 755, ponendovi l'assedio sotto la Porta di San Piero, non che la Portuense e l'altra di San Panerazio. Il Be s'attendò incontro alla Porta Salaria. Altri Longobardi vennero di Benevento, i quali oppugnarono la Porta di San Giovanni e quella di San Paolo Ed or vengano, andava gridando Astolfo a' Romani, cengano i Franchi a liberarvi dalle mie mani! Apritemi la Porta Salaria, si che io cutri nella Città, e mi si consegni Stefano Papa: solo a tal patto avrò pazienza con coi: altrimenti v'ammazzerò tutti con la spada, e rocescrò le costre mura (1).

Era già trascorso il cinquantesimoquinto giorno dell'assedio, ma i Romani virilmente si difendeano contro i Longobardi. Ben egli sarebbe stato lietissimo Astolfo d'avere il Papa nelle sue mani, e d'essere Signore della Città; pur he avrebbe detto in suo cuore, che avrebbe detto d'un traditore, il quale gli avesse aperto la Porta Salaria? Che avrebbe detto del Senato e del Popolo, i quali compresi di paura e, senza sostenere l'assedio gli avessero consegnato il Pontefice? Codardi armenti di turpi Romani gli avrebbe chiamati Astolfo, come già Clefo, i Duchi e Rotari gli aveano chiamati. Ma il traditore non si trovò; le minace del Re furono derise dagli abitanti di Roma, ed egli alla fine disciolse l'assedio e fe' riforno in Pavia.

# § CLXX. Anno 755.

Celebri parole del Machiavelli su' Longobardi.

Che cosa egli, che non era un Liutprando, avrebbe fatto de' Romani, se la Città fosse caduta in suc mani? Se a-

(1) Aporite mihi Portam Salariam, et ingrediar Cwitatem, et tradite mihi Pontificem vestrum; et patientiam ago in vobis. Si minus ne muros evertens uno vos gladio interficiam, et videam qui vos eruere possit de manibus meis (Epist. IV, sed chronologice PIII Codicis Carolini). — Vedi Cenni, 1, 85.

Hana affictam Civitatem ex omni parte circumdantes, prochia fortissima de noctuque cum pessino furore incessanter, cum diversa nachinis et adinventionibus plurimis, contra nos ad muros... commiserunt, ut suae potestati subificiens omnes uno gladuo inimicus Haistulphas interveneet, il cenim cum nagno furore exprobantes non asserebant: Ecce circumdati estis a nobis, veniant nune Franci, et eruant vos de manibus nostris... (Ead. Epistol.)

vesse in animo d'incorporare alla Longobarda la cittadinanza Romana o di lasciarla sussistere ignobilmente con un quidrigildo minore, come faceano i Franchi; o se piuttosto si proponesse di saccheggiare il Campidoglio e poi di levarsi dal Tevere, nol so, e forse neppur egli ben lo sapea. Fitta nella memoria del volgo era certamente l'opera di Liutprando, che tosò e vestì alla foggia Longobarda non pochi nobili Romani (1): e però varie opinioni poterono esservi nel Senato e fra la Plebe intorno a' disegni d'Astolfo sugli assediati, e varj gradi ebbe il maggiore od il minor odio di costoro contro i Longobardi: ma le discordi sentenze si confusero tutte nella sola del doversi difendere. quantunque niun esercito straniero di popoli collegati fosse nella Città. Vano perciò tornerebbe il voler oggi discutere, se la potenza e civiltà Longobarde fossero tali che il Romano dovesse, per diventar forte, desiderarle, e consentire ad Astolfo. Nel caso che un esercito Greco ed un esercito Longobardo si fossero schierati avanti Roma, il Senato ed il Popolo Romano avrebber potuto deliberare se la passata Signora delle genti obbedir dovesse piuttosto a Bisanzio e non a Pavia: ma il Re, in dispregio di recentissimi giuramenti, avea sfoderato la spada, ed i Greci erano lontani di Roma, ne ad altro attendeano in que' giorni se non ad atterrare da per ogni dove le inmagini di Cristo, ed a niettere in fuga o ad animazzar Preti e Monaci di queste devoti. Pe' Romani adunque il combattere contro i Longobardi fu necessità più che consiglio: dovesse anco per lunghi secoli diventare infelice la terra, dovesse pur tutto il mondo eadere. Ma nulla di questo avvenne: Roma scacciò gli assalitori dopo alcuni mesi d'assedio, e la vittoria le ridiè il possesso degli antichi dritti, usurpati da' Greci, che l'aveano ridotta in servile provincia, e che ora peppur la difendeano dal ferro d'Astolfo.

Scrisse il Machiavelli che i Longobardi oramai non erano più forestieri, se non di solo nome, all'Italia. Non per questa ragione, s'egli fosse stato un Romano dell'ottavo secolo

<sup>(1)</sup> Vedi S CXL.

e chiuso in Roma dal Re Astolfo, avrebbe voluto aprirgli la Porta Salaria. Ma se il Machiavelli, dopo la fuga del Re, avesse detto quelle parole in Senato, bene avrebbe potuto altri rispondergli, che i Longobardi s'erano fatti Romani per la religione, per la lingua e per avere trasfuso una parte delle Romane leggi nelle Longobarde; ma che già dopo la morte del Bavaro Liutprando si vedeano ricondotti alla primitiva ferocia della lor natura in guerra, e che in pace sdegnavano il nome stesso di Romano, vivendo con un complesso di leggi affatto Germanico, e tenacissimi del quidrigildo Longobardo, cioè d'una cittadinanza ripugnante del tutto all'indole della Romana. La cosa perciò in sè stessa, e, se si vuole, il nome, che non di rado è più forte assai delle cose, rendeano straniera quella gente all'Italia non conquistata, ciò che i Longobardi non si recavano ad onta: rimanessero stranieri adunque, dicevano i Romani; vivessero col guidrigildo, e sbrigassero alla Longobarda le loro cause civili o con la punta della loro propria spada o con quella de' campioni e de' duellanti.

§ CLXXI. Anni 755-757.

Morte d'Astolfo. - Desiderio Re.

Gualprando, Vescovo di Lucea, non sembra esser tornato nella sua città dopo questa spedizione: ma nello stesso
anno dell'assedio di Roma si scorge in vece di lui sedervi
Peredeo, il figliuolo del ricco Pertualdo. Astolfo intanto si
aceva contro Pipino, che scendea per la seconda volta minaccioso dall'Alpi. Nel 20 Luglio il Longobardo era giunto
nella Corte di Lemene, ove confermò alla Basilica di Bergamo un precetto, con cui Ariperto Re le avea conceduto
una casa tributaria in Calcinate (4). Ma i Franchi vieppiù
s'avvicinavano, ed Astolfo chiamava da per ogni dove i
suoi guerrieri alla volta delle Chiuse d'Italia. Fra essi havvi

(1) Lupi, Cod. Diplom. Bergom. I. 437.

memoria di Guiprando, che nel mese d'Agosto dello stesso anno 755 donò un fondo alla Chiesa Lucchese di San Frediano, dicendo esser egli costretto d'andare all'esercito verso Francia (1). E tosto il Re de' Longobardi, stretto in Pavia, depose l'orgoglio, e promise restituir le città che i Longobardi occupavano fin da' tempi di Liutprando nell'Esarcato, e le altre dallo stesso Astolfo conquistate. Ma egli, quando Pipino si fu partito d'Italia, ne ritenne alquante, fra le quali Bologna ed Imola col castello di Brento. Orso, padre d'Orsa non che di Giovanni. Duca di Persiceto, fu creato Duca di Bologna e d'Imola dal Re Astolfo (2). Sospettò il Tiraboschi, e con la sua usata modestia. che quest' Orso non fosse diverso (3) da Orso Chierco di Lucca, e nadre anche d'un' Orsa nel 722 (4). Che che sia di ciò, Astolfo nel mese d'Aprile del 756 donò a Farfa il bosco d'Alegia (5), ed in sul cadere dell'anno stesso uscì di vita.

Desiderio, l'ultimo ed il più fiacco Re de' Longobardi, gli succede ne' principi del 757 (6). Non avendo costui promulgato alcuna legge, il dritto Romano restò senza far nuove conquiste appo i Longobardi. Ma non cessava giammai d'introdursi ne' costumi e ne' contratti de' privati, mercè la legge di Liutprando sugli Scribi. Questa in oltre, insieme con l'altra de' matrimonj d'un Romano e d'una Longobarda, continuò ad aver vigore in Bologna ed in Imola fra' cittadini delle due nazioni.

Or mi sia lecito notare, che già dopo trent'anni d'essersi pubblicata la legge degli Scribi, avea dovuto cessare l'ignoranza di cui si parla nell'articolo terzo di essa: voglio dir la niuna pratica degli Scribi di Bologna e d'Imola nel

<sup>(1)</sup> Mural, An. M. Evi, V. 627.

<sup>(2)</sup> Tiraboschi, Storia di Nonantola, 11, 3.

<sup>(3)</sup> Id., ibid. II , 22. - Savioli, Annali, I , 76.

<sup>(4)</sup> Vedi SS CXXVIII e CXCIII.

<sup>(5)</sup> Fatteschi, Memorie de' Duchi di Spoleto, pag. 265.

<sup>(6)</sup> Seguo la Gronologia del Fatteschi, dimostrata con atti originali di Monte Amiata, nella Storia MS. di questo famoso Monastero, la quale si trova in Roma nella libreria di Santa Croce in Gerusalemme.

dritto Longobardo, e l'imperizia degli Seribi Longobard nella legge Romana. La lunga coabitazione de due popol nell' Esarcato diffuse appo essi le cognizioni dell'una e dell'altra legge. Giò valse anche a dilatare nell'antico regot Longobardo un qualche studio fatto del dritto Romano da gli Seribi; dritto conosciutovi si poco nel 727, per quanto attesta Liutprando.

S CLXXII. Anno 757.

Felice, Colono. - Gli Azionari.

Oui mi piace pubblicar per la prima volta (si come parmi) due atti copiati da me nel Registro di Farfa: l'uno è di quel Felice, Colono venduto nel 752 col Casale di Longizia (1); l'altro di Gundoaldo da Rieti, che prende in azione, come allor si diceva, la Corte Germaniciana di quel Monastero. Felice, Colono, col consenso d'Elio suo fratello, anche Colono, fa dono a Farfa per l'anima sua d'una piccola porzione di terra in Longizia, riscrbandosi l'usofrutto durante la sua vita; donagli parimente una sola metà del suo servo Maurunto, ed intera la sua Colona Ciottola col figliuolo Teodorico c la figliuola Formosula (2). Ecco i peculj d'un Aldio, qual fu probabilmente Felice, possessore di servi; donde si dee scorgere l'indole della servitù Germanica, ed in qual modo i nobili Romani divenuti Terziatori de' Duchi poterono conservare un ricco peculio ed anche un numero di servi, ma senza godere d'alcuna cittadinanza (3).

Gundoaldo, figliuolo d'Ilbremundo, diviene Azionario della Corte Germaniciana con tutt'i Coloni a quella pertinenti, e pel tempo che avrebbe permesso Fulcoaldo, Abate di Farfa. Promette lavoraria o piuttosto faria lavorare se-

<sup>(1)</sup> Vedi § CLXII.

<sup>(2).</sup> Vedi il num. II dei Documenti in seguito a questo Discorso.

<sup>(3)</sup> Vedi S XXV.

condo il piacer dell' Abate; nel che si potrebbe ravvisare un semplice contratto di fitto o d'amministrazione; ma Gundoaldo s'obbliga in oltre a trattar tutte le cause della stessa Corte risguardo alle terre non che alle famiglie de' servi ed alle case rustiche, con doverle condurre (minare) quasi fossero proprie sue cause. Promette finalmente pagar trecento soldi, se non esigesse le giustizie di Farfa; quello. cioè, che dovevasi al Monastero (4). Nel sottoscrivere di propria mano, Gundoaldo prese la qualità d'Uomo Chiarissimo: alcuni Monaci furon testimoni dell'atto, e tre Esercitali, oltre uno Scarione, per nome Sindonis. Ecco dunque la formola degli Azionarj, diversi dagli Scarioni, si come sembra, in ciò che i primi curavano le cose de' Monasteri e come fattori e come causidici; gli altri giuravano solo e combattevano alla Longobarda pe' Sacri Luoghi, Ma potevasi ad un tempo essere Azionario e Scarione, come Teodeberto (2). Gli Avvocati poi delle Chiese aveano l'una e l'altra qualità, così d'esporre per esse il dritto e così d'impugnar la spada.

### \$ CLXXIII. Anni 758-761.

# Ansilberga, figliuola di Desiderio.

Il Re Desiderio non fu men largo de' suoi predecessori verso i Sacri Luoghi; ed omai v'ha uu si gran popolo d'Ecclesiatici appo i Longobardi, e tanto eresce il numero de' decumenti a noi pervenuti, che vi si dovrebbe scorgere alla fine qualche cosa di Remano, se gli Ecclesiastici fossero stati sottoposti al dritto Romano. Ma nulla trovo di dò risguardo a' loro affari civili nelle molte pergamene di quella età, e nulla in alcuna delle tante carte che abbiano a stampa. Il Re Desiderio e sua moglie Ausa consacaravno a Dio Ansilberga loro figliuola net Monastero di San Sal-

<sup>(1)</sup> Vedi il num. III dei Documenti. (2) Vedi § CLIX.

Taoya, Cond. de' Romani, ec.

vatore, detto poi di Santa Giulia, in Brescia, che arricchirono di fondi e di servi nel 758 (1). Ansilberga di poi acquistò terre in tutto il regno Longobardo.

Ne certamente la figliuola del Re de' Longobardi, nobile sorella d'Adelchi, avrebbe ordinato il suo Monastero ad altra legge che alla Longobarda. Nel 760 ella comperò una terra da Godalo, Suddiacono di Brescia, il quale ricevula l'avea da Olreto e Faraone d'Ofolago per cagione di Laracchildo (3). Nell'anno seguente, Ansilberga da un lato pagò un Launechildo di circa sei soldi d'oro a Vitaliano ed a Lodolado, figliuoli di Leone, secondo la loro legge, come s'afferma nell'atto (3); dall'altra permutò alcune terre fornite d'Aldii e di servi con Natalia, moglie Chiarissima d'Alehis, Gastaldo del Re: terre estimate da molti, fra' quali furono Gauperto Sculdaccio ed Arioaldo Orefice (4).

#### S CLXXIV. Auno 761.

Placiti avanti Gisulfo, Duca di Spoleto.

Gisulfo allora, Duca di Spoleto, assistito da Gumperto, Messo di Desiderio, da Teutone Vescovo, da Alfrido Gastaldo di Rieti, da Eleuterio Gastaldo di Nocera (nell'Umbria), non che dagli Sculdascii Aldone, Martiniano, Isimundo e Citcroso, ergeva il suo tribunale in Rieti nello stesso anno 761, e diffiniva la causa dell'Esercitale Alfrido contro il Monastero di Farfa risguardo al Casale di Santo Antimo (5). Un altro Placito dello stesso anno leggesi tenuto dal Duca di Spoleto in favore di Farfa e contro Gamuto dal Duca di Spoleto in favore di Farfa e contro Gam

<sup>(1)</sup> Aslesali, Commentaria ad Manelmum, praefal. pag. xt.m. Brescia, 1728, in 4. — Muralori, An. M. Ævi, V, 497.

<sup>(2)</sup> Astesali , loco et pag. citat. - Mural. An. M. Evi, I, 667.

<sup>(5)</sup> Muratori, An. M. F.vi, 111, 761. (4) Id. ibid. V, 499.

<sup>(5)</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 267: ex num. 53 Reg. Farf.

polo da Rieti (1). Costui mosse lite sopra due case di Massari nel Casale Malliano, trasferite al Monastero da un certo Eudone od Audone, il quale avea rubato un cavallo de' Monaci; poscia diè loro il guadio, e cedette quelle due case al Monastero in pagamento e per l'anima. Gisulfo Duca fe' dare un simil guadio da' Monaci di giurare per via di cinque Attori od Azionari, fra' quali additarono anche Gundualdo, che a loro s' appartenessero le case.

Nel primo de due divisati giudizi interviene il Vescovo Teutone, secondo l'antica forma osservata da Liutprando nella causa tra Siena ed Arezzo; ma nel secondo non si vede alcun Vescovo, quantunque si trattasse d'un Monastero: indizio manifesto che i Vescovi erano chiamati a' Placiti solo per riverenza della lor dignità e come principalissimi fra' cittadini Longobardi. E' si fa presto a dire che per ecezzione Farfa (uno de' pochi Monasteri non edificati da un Longobardo) vivesse a legge Longobarda: ma qual legge s'avrebbe dovuto seguire se i debitori di Farfa fossero stati veramente Romani, come or s'afferma?

# § CLXXV. Auni 762-763.

# Dritto di Padronato fra' Longobardi.

Le molte fondazioni di Monasteri, d'Ospedali e di Chiese aveano introdotto da qualche tempo fra' Longobardi quella parte di dritto Romano Ecclesiastico, la quale risguardava le materie de 'Padronati, fecondissime di ilte in ogni età. Erfone, marito d'Esinda, e due fratelli di lui fondarono i Monasteri di Sesto e di Salto nel Friuli, quello di Monaci e questo di Monache; ponendo le donne sotto la direzione degli uomini e tutti raccomandando a Sigoald, Patriarea d'Aquileia (2). Questi è l'Erfone, che credesi aver

<sup>(1)</sup> Gallelli, Vestarario, pagg. 88-90: ex num. 5: Reg. Farf. Roma, 1758, in-4.

<sup>(2)</sup> De Rubeis, Mon. Eccles. Aquilejensis, pog. 335.

fondato la famosa Badia di Monte Amiata, non lontana di Radicofani (4); ricchissima di carte originali dell'ottavo secolo, alcune delle quali pubblicò accuratamente il Brunetti, ma senza dire donde le tracsse.

Nello stesso anno 762 Causari, Clerico, fondò la Chiesa di San Giorgio in Montalto nel Lucchese con patto ch'egli ed i suoi eredi ordinar vi dovessero, cioè nominare, il Prete (2). Auriperto Pittore, del quale ho favellato, aveva ottenuto dal Re Astolfo l'usofrutto e l'amministrazione del Monastero di San Pier Somaldi; cedè poscia i suoi dritti al Clerico Ermiperto suo fratello, che ne ottenne l'intero dono dal Re Desiderio. Allora Ermiperto ne diè il dominio a Peredeo, Vescovo di Lucca, non che il dritto di Padronato, riscrbandosi l'usofrutto ed il governo del Monastero, durante la sua vita (3). Così del pari fece Auspaldo, figliuolo di Teutpaldo, allorchè nel 763 o 764 donò i suoi averi ed i suoi Aldii alla Chiesa di Santa Maria in Lucca, riserbando a sè stesso ed alla sua parente Rattruda il Padronato, che poscia doveva essere di Peredeo Vescovo e de' successori (4).

### § CLXXVI. Anno 764.

Sentenza di Peredeo, Vescovo di Lucca.

Una insigne sentenza leggesi di questo nobilissimo Longobardo Peredeo in una causa Ecclesiastica fra Preti Luciperto e Gundualdo, il primo de' quali accusava l'altro del furto sacrilego d'alcune Croci d'oro, tolte dall'altare della Chiesa di San Cassiano. Peredeo costrinse Luciperto accusatore a dare il guadio, che avvebbe fatto giurare i testimoni del delitto. Ma niuno avendo voluto giurare, Pe-

<sup>(1)</sup> Fatteschi, Storia MS. Amiatense, pag. 19.

<sup>(2)</sup> Bertini, I, 9 Appendice.

<sup>(3)</sup> Ibid., 357.

<sup>(4)</sup> Ibid. 99 Appendice.

redeo riferi all'accusato Gundualdo il guadio, che avrebbe giurato della propria innocenza sugli Evangelj; ed avendo questi giurato, il Vescovo mandollo assoluto (4). Un furto sacrilego, cagion della lite fra' due Preti, ben era c ben si credea nell'ottavo secolo spettare alla giurisdizione Vescovile. Ne i due Preti dicevano esser Romani; e solo perchè Preti erano cittadini Longobardi, giudicati da un Vescovo Longobardo: e però nella presente sentenza non havvi alcuna traccia di dritto e di giurisdizione de' Romani, ed affatto Longobardo è il rito del giudizio.

#### S CLXXVII. Anno 764.

### Campi Comunali del Lucchese.

Un'altra illusione bisogna or dileguare. Crispino, padre di reuselmo Prete, fondò la Chiesa di San Martino in Ussiano, dotandola (2) d'alcune terre, delle quali riserbò l'usofrutto a sè medesimo ed al figliuolo. Una di queste confinava co' Campi Comunati di Rivo Caprio. Tal nome dice a bastanza che apparlenevano al Comune: perciò quelli che veggono da per ogni dove i Romani fra Longobardi, non tralasciano di ricordare gli Ordini o le Curie. Ma questo è ciò che per l'appunto bisognerebbe dimostrare; d'essere non Longobardi ma Romani que Campi Comunati. Se i Longobardi dopo Agilullo e Teodolinda non isdegnarono il soggiorno delle città, e se v'erano gli Eautori ed i Proccuratori di ciascuna d'esse nell'Italia Longobarda, hen egli ra mestieri che il lor Comune avesse le sue terre (3).

<sup>(1)</sup> Bertini, I, 105 Appendice.

<sup>(2)</sup> Ibid. 103 Appendice.

<sup>(3)</sup> Vedi & CXXXVII.

### S CLXXVIII. Anno 765.

# I Monetarj Longobardi.

Nell'Istoria parlerò delle Zecche Longobarde, l'amministrazione delle quali spettava del pari a coloro i quali teneano l'amministrazione delle città. L'arte di coniar le monete in questa età spettava certamente agli uomini così di sangue Romano, come di sangue Longobardo. Ma che un preteso cittadino Romano governasse in tal sua qualità le Zecche, ciò non apparisce da niun documento, e sarebbe contrario a tutti quelli fin qui recati. Già i Longobardi non possono più chiamarsi estranci alle arti ed alle lettere, del che basta rammentar per esempio, che a questi giorni Paolo Diacono fioriva, e vivea nella Corte del Re Desiderio.

Una carta Milanese del 765 fra gli altri testimoni ci addita Martinace il Monetario ed Ursone il Perequaturo (4). Credè il Fumagalli che un Monetario fosse un semplice cambiator di monete (2); ma troppo spesso il titolo di Monetario ricorre nelle altre carte di quel secolo; ciò che fa credere aver ciaseuno d'essi appartenuto per varj offici alla Zecea d'alcuna città, senza per altro esserne propriamente il capo. Questi si sarebbe chiamato Maestro de' Monetari, come leggiamo nella vita di S. Maiolo, scritta nel principio dell'undecimo secolo. Più oscuro assai è l'altro titolo di Perequaturo, nel quale il Fumagalli credette ravvisare un distributor delle imposte; ma i Longobardi non pagavano imposte pubbliche, oltre quelle di cui ho spesso divisato: e forse aleuna volta si tassavano spontaneamente per qualche bisogno del Comune. Ursone adunque mi sembra essere stato piuttosto un agriniensore, od aleuna cosa di simigliante a' Censitori, non a' Perequatori del Codice Teodosiano (3); antichi nomi voltati ad altri usi ed a co-

<sup>(1)</sup> Fumagalli, Cod. Ambros. num. 8. (2) Id., ibid. pag. 57, 272.

<sup>(5)</sup> Cod. Theod. lib. XIII, tit. x1: De Censitoribus, Peraequatoribus et Iuspectoribus.

stumi affatto diversi. Che che sia del grado vero d'un Mometario, e d'un Perequaturo, egli è certo che Martinace ed Ursone di Milano erano cittadini Longobardi, perchè testimoni sottoscritti ad un atto Longobardo e non Romano.

#### S CLXXIX. Anno 765.

Cunimundo del Sirmio. - I suoi servi tributarj.

Le confische ne' casi assegnati dall'Editto essendo uno de' capi delle ricchezze del Re, fruttarono talvolta un e-molumento non invidiabile a Desiderio. Cunimundo del Sirmio, figliuolo d'un altro Cunimundo e marilo di Contruda, mostrato avea più d'una volta la fierezza dell'animo suo nel Palazzo stesso del Re. Colui venne finalmente a tale che vi commise, per parlare alla Longobarda, uno scondolo, uecidendo Maniperto, Gasimido della Regina. Fattolo arrestare, il Re ne confiscò, secondo la legge, tutti gli averi. Ma pel micidiale pregò la buona Regina Ansa, ed ottenne che Cunimundo avesse l'usofrutto di questi durante la sua vita: la proprieta fu data con diploma del 765 (4) al Monastero di San Salvatore ovvero di Santa Giulia in Resecia.

Ne qui si fermò la bontà della Regina; ella impetrò che Canimundo potesse per l'anima sua donare alquante delle terre perdute a San Martino del Sirino natio; ed egli donolle insienne co' Coloni che ivi lavoravano a titolo di tribulari (2). Nello stesso Monastero, dove or Ansilberga seva, si vide in assai più vicina età prendere il velo una donna, che prima d'ogni altro seritore ei trasmise la memoria de' fatti di Cunimundo, voltando in Italiano la pergamena che li conservò (3). Nè Paolo Diacono, dimornatte

<sup>(</sup>i) Margarioi, Bullar. Casinens. II, 8, constit. x. Tomo stampato in Todi nel 1670, in fol.

<sup>(2)</sup> Ibid. conslil. xt. - Aslesati, pag. 89.

<sup>(3)</sup> Angelica Baitelli, Badessa, Annali Storici di Santa Giulia, pagina 14. Brescia, 1657, in-4.

nella Corte del Re Desiderio, poté ignorare lo scandalo di Cuninundo: e quando costui donava i suoi tributari alla Chiesa del Sirmio, adoperava chiaramente una fal voce nel primitivo e servile significato Germanico, si come tosto fece lo stesso Paolo nel favellar de' Romani conquistati da Clefo e da' Duchi.

# 5 CLXXX. Anno 765.

# Gli uomini Traspadani.

A questi medesimi giorni ricomparisce nelle carte Longobarde l'ordine degli uomini Traspadani, onde nella causa di Siena e d'Arczza s'ha il primo esempio in Potone, venuto dall'Oltrepò. Nel 765 un documento di Monte Amiata (4) somministra l'altro esempio di Autiperto Transpadine de uomo libero, perchè soltoscritto fra' testimoni di quel'atto. Nelle pergamene degli anni seguenti si veggono in assai agiata condizione i Traspadani posseder case, e venderle o donarle alle Chiese.

La libertà civile di costoro sembra non essere stata originaria, perocchè spesso nasceano servi, di sangue così Romano che Longobardo, affrancati e fatti Amundi o Fulfreal con le quattro vie, o piuttosto manomessi nelle Chiese. Ma se fra l'Iraspadami fuvvi chi nacque libero e guerriero Longobardo, questi appartenea certamente a coloro i quali o non aveano casa nè terra, come dicea Liutprando (2), e però si davano al mestiere di liberi Coloni e Licellari; o che, per le ragioni di cui ho toccato più d'uno volta, perdeano la cittadinarza Longobarda e discendana alla condizione d'Adiii ed anche di servi. Così crescea tutto giorno il popolo degli Adiii, de' Massarj e de' Livellari; e fortunati eran sovente se, o perdendo la cittadinanza o conservandola, entravano in servizio d'una qualche Badia o d'un qualche Monastero.

<sup>(1)</sup> Brunetti, I, 583.

<sup>(2)</sup> Vedi & CXXXIV.

# S CLXXXI. Anno 767.

# I Romani, Massari di Pistoia.

L'ordine de' Traspadami liberi, al pari de' liberi Colomi e lirellari, mi sembra (e qui mi giova ripeterlo) contenere divonni mi Romana origine, affrancati da' Longobardi. Un di tali Coloni ei viene innanzi per nome Pettulo, che s'initiolava nel 767 uomo libero (4); egli nondimeno fu donato da Galdoino insieme ol fondo alla Chiesa Lucchese di San Salvatore. Nello stesso anno un documento di Farfa (2) ei dà notizia di Maulole e di Lucciolo e d'alti Coloni liberi ne' fondi Scandiliano e Marianula di Sabina; pur tuttavia i figliuoli di costoro andavan soggetti a dover pagare secondo la legge Longobarda il prezzo del loro Mundio alla Badia.

In una carta Pistoiese del 767 (3), il Longobardo Guinifredo, figliuolo di Guillerado, nomina la maggior parte de' suoi Massari, e ne fa dono alla Chiesa di San Pietro in Pistoia, coll'affrancarne alcuni e col rimettere agli altri ma porzione de' lor tributi servili. Fra tali Massari Guinifredo ricorda spezialmente i Romani, che il Brunetti (4) afferma essere stati liberi Coloni o Licellarj; ma il Pizzetti (5) con maggiore apparenza di vero li crede Aldii, perchè assoggettati dal patrono (secondo la legge 229 di Rotti (6)) a dar cera ed olio alla sua Chiesa di San Pietro. Era per altro, come già esposi (6), assai tenue oramai la differenza tra lo stato civile degli Aldii e de' liberi Licellarj, sebbene sonassero si diversamente i due titoli. Ne man-

<sup>(1)</sup> Berlini , I , 113 Append.

<sup>(2)</sup> Galletti, Vestarario, pag. 85: ex num. 70 Reg. Farf. (3) Mural. An. M. Evi, V, 747.

<sup>(4)</sup> Cod. Diplom. Tosc. 1, 357.

<sup>(5)</sup> Antich. Tosc. I, 55-57.

<sup>(6)</sup> Vedi S LXXXIV.

<sup>(7)</sup> Vedi S CXXXIX.

cavano in questa età Coloni ed inquilini, che dal Ducato di Roma e dall'Esarcato di Ravenna fuggivano in cerca di padroni Longobardi; ed eranvi anche eittadini poveri e sventurati, che bramavano campar la vita in paese forestiero. Questi ultimi, de' quali tuttavia il numero poteva essere tenuissimo, si vedcano soprappresi dalla legge 390 di Rotari su' Guargangi non appena che fermavansi nel regno Longobardo. E però s'uguagliavano a' Longobardi Transpadani, serbando il loro stato d'uomini liberi: ma, se occorresse loro di prendere le altrui terre a livello, il tempo volgeva in peggio le loro condizioni; e, per quanto s'affannassero in chiamarsi liberi Livellari, la loro progenie diveniva il più delle volte Aldionale se non servile. Il tempo aecrescea la nobiltà delle famiglie toltesi dall'aratro, ma diminuiva tuttodi la cittadinanza di quelle che davansi a coltivare le terre altrui: così era presso i Longobardi, e così anche presso i Romani, dove la stirpe de' Coloni e degl'inquilini liberi, dopo un certo spazio d'anni, si trovava conficcata nella gleba (4). I liberi Coloni e Licellari non cingeano punto la spada, nè andavano alla guerra in qualità d'Esercitali; ed il nome loro di liberi non facea che serbare le rimembranze d'una origine, per la quale rendeasi più dura la presente loro condizione. Frattanto le trasmigrazioni frequenti de' Traspadani di sangue Longobardo e Romano dall' una in un'altra parte del regno, e quelle de' Guargangi Romani e de' Coloni ed inquilini di Roma e di Ravenna dimostrano il progresso della coltivazione, massimamente in Toscana, verso gli ultimi anni del Re Desiderio. Venivano per coltivare sotto varie denominazioni e con varj patti la terra, simili agli odierni Abruzzesi, che prendono il lavoro d'alcun tratto degli Stati Pontificii e delle Maremme (2).

(2) Vedi S CXXXIX.

<sup>(1)</sup> Storia d'Italia, I, p. 1075.

# 5 CLXXXII. Anni 767-768.

Matrimoni fra' servi Longobardi e le Romane straniere. -Il Pubblico Pascolo di Trevigi.

Non di rado avveniva che i servi Longobardi più agiati sposassero, come per cagion d'esempio in Pistoia, una figliuola d'un qualche Guargango Romano (o Mercatante, o Colono o libero Livellario) sottoposto alla legge Longobarda. Liutprando e Rachi aveano, del che già favellai (1). confermato la pena di morte contro il servo divenuto sposo d'una donna libera; ma questi rigori andavano tuttogiorno in disuso, cd i nuovi costumi Longobardi, confortati dalla Religione, più non abborrivano che cadessero alcuni degli ostacoli posti fra' due sessi dal dritto politico e dal civile. S'è già veduto il padre d'Anstruda, cittadina Longobarda, prestare il consenso dinanzi al Suddiacono ed Esceptore Vitale, acciocchè la figliuola prendesse un servo a marito (2). Così faceano i padri più poveri delle donne ingenue, mentre i padroni de' servi si contentavano sovente di tali pozze disuguali, per rimedio dell'anima. Ma il Pabazo de' Re serbaya il dritto di trascinar tra le ancelle filatrici la cittadina, moglie d'un servo; il perchè v'era bisogno d'un diploma regio ad approvar si fatte nozze, fermando lo stato dei figliuoli da nascere. I Monasteri e le Chiese concedeano più volentieri la permissione di simili matrimoni, e ne ho recato un esempio della Chiesa di Piacenza (3). Non di rado i figliuoli de' servi d'un Monastero dichiaravansi Aldii, ed il Re solea determinare il prezzo del loro Mundio in beneficio de' patroni. Alcuni di questi Aldii e servi spettavano al Comune Longobardo nelle terre di pubblica ragione (4). Oltre i Campi Comunali del Luc-

<sup>(1)</sup> Vedi SS CXXIV, CLVI.

<sup>(2)</sup> Vedi & CXXVII. (3) Vedi & CLV.

<sup>(4)</sup> Vedi S CCXXX.

chese (1), in una carta del 20 Marzo 1768 trovo il Pubblico Pascolo di Trevigi, vicino al quale il Gastaldo Ermualdo comperò per otto soldi una terra da Badussione (2).

Ampia donazione d'Aldii e di Massari con le lor case rustiche veggiamo fatta nel 767 da Guidoaldo, Medico de' Re Desiderio ed Adelchi (3), non che da Rotperga sua moglie al Monastero di San Bartolomeo in Pistoia: tanto nell'ultima stagione del regno Longobardo alcuni Medici erano in fama nella reggia di Pavia, Molti Monasteri e molte Chiese possedeano gran copia d'Aldii e di servi nelle lor terre, poste lungo le frontiere dell'Italia Longobarda e della Romana. Qui erano favoriti principalmente i matrimoni di cotali Aldii e servi Longobardi con le Romane straniere, non soggette alla legge Longobarda; e qui per tal fine otteneasi ora più agevolmente qualche diploma del Re. Santa Giulia di Brescia, ove sedea la donzella regale Ansilberga, possedea non poche terre in su' confini degli Stati Romani. Ella permutò nel 768 una sua Corte detta di Vallante, nel territorio di Rieti, con due vasti poderi o Celle di Farfa, denominate San Piero in Classicella di Sabina e Fagiano di Viterbo (4). Gli Aldii ed i servi furono permutati del pari, ed ottennero, come or ora dirò (5), un diploma pe' lor matrimoni con le Romane straniere. Le leggi degl'Imperatori, assai spesso tornate inefficaci a frenar tra' Romani l'impeto de' Coloni e degl'inquilini quando fuggivano da' padroni ed abbandonavano la terra (6), non aveano vigore nel regno Longobardo, se non mercè un qualche trattato di pace tra i due Stati. Ma le reiterate ostilità del Re Desiderio contro l'Italia Romana toglievano che alcun richiamo si facesse da' Romani possessori per la fuga de'

<sup>(1)</sup> Vedi S CLXXVII.

<sup>(2)</sup> Carta falla incidere dal Marchese Luigi Pindemonti nella Tavola VI delle Sacre Iscrizioni contro il Vallarsi. Verona, 1762, in 4.

<sup>(3)</sup> Mural. An. M. Ævi, V, 949-952.

<sup>(4)</sup> Fatteschi, Mcm. de' Duchi di Spoleto, pag. 271: ex num. 81 Reg. Farf.

<sup>(5)</sup> Vedi § CLXXXVII.

<sup>(6)</sup> Storia d'Italia, I, p. 1076.

lor Coloni ed inquilini, a' quali giovasse passar nel regno Longobardo; ed e' v' ha tutta la ragione di credere che and Re favorisse nou poco tali fughe, permettendo allegramente i matrimoni tra' servi Longobardi e le Romane fuggitive, Gli anni del regno di Desiderio si consumarono ia tentativi sovente inutili ma sempre ripetuti contro il Ducato di Roma e contro l'Esarcato, nel quale s'impadroni d'alcune città, che poi dovè restituire al Pontesice Romano, e che talvolta riprese, allargandosi e restringendosi alternativamente la sua dominazione in quelle contrade, ove nondimeno ritenne sempre Bologna, Imola ed il castello di Brento

### \$ CLXXXIII. Anno 769-

Linguaggio giuridico de' Romani diffuso presso i Longobardi. -Testamento di Grato.

lu mezzo a quelle si frequenti e si oscure commozioni d'Italia, un Esercitale di Pisa, chiamato Dommolino, dovendo nel 769 condursi all'esercito, provvide col suo testamento, sì come avea già fatto Guiprando (4), ad Austriconda, sua diletta sorella, e dispose delle sue sostanze in favore di lei, secondo la pagina dell'Editto (di Liutprando) (2). Tali parole il chiariscono Longobardo, non Romano: egli nondimeno usò alcune voci che appartengono al linguaggio del dritto Romano. Il Carlini (3) e poscia il Signor di Savigny (4) fecero sottile ricerca di simiglianti parole in pochi documenti: ma quasi tutte le carte Longobarde fino all'età di Desiderio contengono alcuna speciale parola giuridica, la quale apparteneva eziandio alla lingua latina. Tal era la promessa di pagare il doppio (dupla) in caso d'evizione della cosa venduta o ceduta (5), e di pa-

<sup>(</sup>i) Vedi & CLXXI.

<sup>(2)</sup> Murat. An. M. Evi. III, 1011.

<sup>(3)</sup> De pace Constantiae, cap. 1, \$ x1. Veronae, 1763, in-4. (4) Tom. II, 133-145. Ediz. 1839.

<sup>(5)</sup> Ibid, pag. 142.

garlo secondo la estimazione da farsene. Or vi. ha egli bisogno propriamente del dritto Romano, perecho un Longobardo venisse a pattuire di pagare il doppio? Anche Dommolino, Longobardo Esercitate, il promise. I rimanenti csempi raecolti dal Carlini altro non mostrano se non la difusione della lingua giuridica latina presso i Longobardi, fra' quali, per opera del novello dritto surlo a' giorni di Liutprando, cominciasi, e soprattutto ne' testamenti Lucchesi, ad ascoltare il vocabio l'aelidia (4), col quale volevano i Longobardi additar la legittima, si come ottimamente notò il Savigny (2). Se il dritto Romano dopo Liutprando era penetrato si avanti nelle leggi Longobarde, ben egli era naturale che a mano a mano la lingua giuridica di Roma s'andasse introducendo negli atti de' Notari e degii Scribi Longobardi.

Presso gli Ecclesiastici nati Longobardi prevalse anche il costume d'affrancare i servi o nelle Chiese o ne' testamenti per l'anima, secondo le antiche formole Roman, procedenti dalle leggi di Costantino. E però Grato, Diacono di Monza, il quale nel 769 fece il suo testamento in Pavia (3), ed era cittadino Longobardo perché Chiero e possessore d'Atàii e di Ataie, volle manometterli secondo il primitivo rito Cristiano (4). Comandò che fossero liberi e cittadini Romeni. Tali erano le formole Cattoliche, registrate ne' libri rituali della Chiesa Romana, quando gli schiavi si liberavano innanzi l'altare.

\$ CLXXXIV. Anni 770-771.

Seconda sentenza di Peredeo.

Nè questo è il solo esempio dello stile Romano usato da' Chierei Longobardi nell'affrancare i servi. Appo essi tro-

- (1) Vedi S CLII.
- (2) Tom. II, 142-143.
  - (3) Frisi, Dissert. 3, sulla Chiesa di Monza.
- (4) Storia d'Italia, I, p. 742.

vasi ristretto il più delle volte l'officio di Scribi e di Notari, quantunque alcuni degli Ecclesiastici non sapessero scrivere in quel secolo. Son tutti Chierci, eppure non tutti san formare il lor nome, un Omulo, che riceve la Rettoria di Santo Angelo in Lucca, ed i testimoni dell'atto in una carta del 770 (1). Nell'anno seguente abbiamo una seconda sentenza (2), data per delegazione del Re Desiderio in Pavia da Peredeo, Vescovo di Lucca, nella causa del Prete Deusdedit, che accusava il Clerico Pietro d'aver pratiche ree con Alitruda, madre del fanciullo Ariperto, al quale serbavasi, come pervenisse alla giusta età, la Rettoria di San Savino. Tutto ciò che nel parlare della prima sentenza di Peredeo contro il Prete Luciperto (3) dissi della giurisdizione de' Vescovi su' pretesi Romani del regno Longobardo, dovrei dir di quest'altra sentenza; ma or non si tratta di giurisdizione ordinaria, essendovi stata delegazione del Re. Longobardo perciò, al pari del primo, è il nuovo giudicato del Longobardo Peredeo; e Longobarde, non Romane, son le persone da lui sentenziate.

#### 5 CLXXXV. Anno 771.

Il guidrigildo del Prete Valeriano detto Rodulo.

Più Longobardo apparirà l'altro Prete di Lucea, chiamalo Valeriano ed anche Rodulo, Rettore della Chiesa di Sun Salvatore in Montione. Costui nell'atto di cedere i suoi averi al Vescovado di San Martino, scrisse nella pergainona (porta la data del 771 (41), che se alcumo facessegli qualche violenza o lo annuazzasse, il Vescovo di Lucca dovesse riscuotere o far riscuotere il prezzo della violenza o della morte d'esso Valeriano. Gli Ecclesiastici adunque unon so-

<sup>(1)</sup> Murat. An. M. Evi, VI, 209. (2) Id. ibid. V, 915.

<sup>(5)</sup> Vedi S CLXXVI.

<sup>(4)</sup> Bertini, I, 22 Appendice.

lamente viveano col guidrigildo Longobardo, cioè stimato secondo la qualità di ciascuno, ma poteano ben trasferirlo da altri e cederlo e donarlo. Io non so che fin qui siasi trovato un documento più acconcio a dimostrare la falsità della opinione ricevuta, che i Preti del regno Longobardo si governassero a legge Romana.

# S CLXXXVL Anno 772

Bolla d'Adriano Papa risguardo alle terre di Farfa, situate nel Ducato di Roma.

E non comprendo come, in vista di tanti documenti che attestano il vero, si possa dire non essere stata la Badia di Farfa se non l'eccezione di questa falsissima regola. Probato era nel 772 Abate di Farfa. Nacque in Sabina, una parte della quale andava compresa nel Ducato di Roma, ed egli forse vide la luce in tal parte: ma, Romano o no, ben egli avrebbe potuto, se fosse stato lecito agli Ecclesiastici delle provincie Longobarde, ordinare a legge Romana il suo Monastero per le molte possessioni che questo avea nel Ducato di Roma, nel modo stesso in cui la Chiesa d'Aquileia godeva d'alcune terre in Cesena. Probato nondimeno, il più bisognoso di osservar la legge Romana, viste alla Longobarda co' suoi Monaci; e pe' fondi spettanti a Farfa nel dominio straniero di Roma, contentossi d'una Bolla d'Adriano I, trascritta si nella Cronica (1) e si nel Registro di Farfa (2). Con tal Bolla quel Pontefice deputava un Giudice a terminare in Roma tutte le cause del Monastero. Questo Giudice fu Miccione, Priore del Vestiario, il quale secondo le varie occorrenze dove giudicare a legge Longobarda, come sempre segui nella Città fin sotto gli, Ottoni.

<sup>(1)</sup> Murat. Sc. Rer. Ital., 10m. 11, parl. 11, col. 346.

<sup>(2)</sup> Gallelli, Vestarario, pag. 25: ex num. 99 Reg. Farf.

### § CLXXXVII. Auno 772.

Le mogli Romane de' servi di Santa Giulia in Brescia -Le Arimanne, mogli de' servi di Farfa.

Al pari di Farfa e della Chiesa d'Aquileia il Monastero Bresciano di Santa Giulia possedea terre negli Stati Romani. Sindulfo, Prete, avea donato a Santa Giulia il Monastero di San Cassiano in Bologna, che durava come dianzi sotto il dominio Longobardo. In Pistoia, ove abitavano i Romani Massari di Guinifredo, ne possedeva un altro, di cui non ei fu detto il nome. In Sabina spettava parimente a Santa Giulia la Cella di San Piero in Classicella, e l'altra di Fagiano in quel di Viterbo (4). Gran copia di simili fondi avea Santa Giulia ne' Ducati di Benevento e di Spoleto, in su'confini del regno Longobardo. E però alcuni servi del regal Monastero aveano sposato alcune Romane di libera condizione. Le ricchezze di quello s'accrebbero si per la fuga d'un Longobardo chiamato Augino, il quale riparossi nel regno de' Franchi, e si per la fellonia di molti suoi compagni; gli averi de' quali furono posti nel fisco di Re Desiderio, e poscia donati da lui a Santa Giulia.

Una carta dell' 11 Novembre 772, con la quale il suo figliuolo Adelchi venne riconfermando questi possedimenti al Monastero, fu già pubblicata dalla Badessa Baitelli (2) e poscia dal Margarini (3); divenne indi argomento di sdcgni diplomatici fra' due dotti Benedettini, Beretta (4) ed Astesati (5). Con questo ultimo, che difendea la verità della carta, s' uni un insigne uomo, il Canonico Rambaldo de'

<sup>(1)</sup> Vedi & CLXXXII.

<sup>(2)</sup> Annali Storici di Santa Giulia, pag. 20-21. (5) Bullar, Casinense, 11, constit. xx.

<sup>(4)</sup> Tabula Chorographica Italiae, apud Muratori, Sc. Rev. Ital. tom. X, pag. 122. Siampala nel 1727.

<sup>(5)</sup> Difesa di tre documenti antichi, etc. etc. Brescia, 1728, in-4. Rispose il Beretta con la sua Censura Brixiensis, etc. etc. Milano, 1729, in-4.

Conti Azzoni Avogaro (1). A me non cale sapere di tal quistione, se la carta è falsa, non avrò a parlar delle Romane, onde si crede che Adelchi avesse favellato; e s'ella è vera, io narrerò in breve il fatto di queste Romane.

Concediamo, diceva il Re, che tutt' i servi di Santa Giulia, i quali sposato abbiano una Romana, o che in avvenire la sposeranno, rimangansi con le mogli al servizio del Monastero, tuttochè debbano esse appartenere, secondo l'Editto, alla potestà del nostro Palazzo. I figliuoli nati e da nascere siano per nostra commiserazione Aldii col Mundio di sei soldi per cadauno.

Un altro diploma dello stesso anno 772 conferma i doni delle terre Aldionali fatti alla Badia di Farfa dalla Regina Ansa. Ivi suo marito Desiderio cede a quel Monastero i dritti del Palazzo di condurre tra le ancelle filatrici le Arimanne, ovvero le donne libere maritate co' servi di Farfa, dopo essere terminato l'anno (son parole del Re) dalle loro nozze, secondo il tenor dell'Editto (2). Questo diploma è simile all'altro del Re Ildebrando in favor della Chiesa Piacentina; se non che Ildebrando e Desiderio perdonano solo a' passati, ma il Re Adelchi perdona in grazia della sorella eziandio a' matrimoni futuri. Le mogli de' servi di Santa Giulia non poteano essere che cittadine povere o sventurate di Bologna, d'Imola e d'altre città dell'Esarcato di Ravenna, suddite de' Longobardi. E se v'era di tali donue spettanti o alle città dell'Esarcato non soggette a' Longobardi, od al Ducato di Roma, esse donne mettendo il piede sul territorio Longobardo cadeano sotto la potestà della legge 390 di Rotari e diventavano Romane Guarganghe; senza di che non avrebbero potuto in alcun modo soggiacere alle pene dell'Editto, ed essere condotte fra le ancelle filatrici del Palazzo, sposando un servo Longobardo. Così da per ogni dove i bisogni crescenti dell'agricoltura, lo spirito di carità religiosa e la protezione de'

<sup>(1)</sup> Nuova raccolta d'Opuscoli Calogerà-Maudelli, tom. XXIV, ta v. 6.
(2) Fatteschi, Memorie de' Duchi di Spoleto, p. 273, 274: ex ful.
1183 Reg. Farf.

Monasteri e degli Ottimati Longobardi venivano a raddolcire la severità de' costumi primieri, ed accresceano il numero de' matrinonj.

# § CLXXXVIII. Anno 773.

Ayeperto, Clerico, e Mundualdo di sua sorella. — Zecca pubblica di Trevigi.

Molte considerazioni, ma non sono di questo luogo, si possono fare intorno al diploma d'Adelchi, per essersi nuovamente nel 772 invaso da' Longobardi l'Esarcato di Ravenna, e facendosi la minaccia d'invadere anche il Ducato di Roma dal Re Desiderio; si che il figliuolo cercava favorire i matrimoni de' Longobardi con le Romane vere delle provincie occupate dalle armi paterne. Ciò non toglieva che nel rimanente del regno gli Ecclesiastici continuassero a vivere secondo l'Editto, nella loro qualità di cittadini Longobardi. Alle tante pruove sin qui arrecale siami lecito aggiungere l'altra del Chierico d'un luogo detto Castellis nel Bergamasco. Chiamavasi Ageperto, ed insieme col suo fratello Gidfrit era Mundualdo d'una sorella che passò a marito con Ansi..., figliuolo d'Albinonc. Or questo marito, nell'8 Maggio 773 (1), comperò per un tremisse d'oro il Mundio della donna dal Clerico Ageperto e da Gidfrit. Questo atto e l'altro di Valeriano detto Rodulo sono i niù Longobardi che potessero farsi da Clerici,

Qui non parlerò d'un Prete chiamato Giovanni, che in una famosa iscrizione Veronese prende il titolo di Gastaldo, non ignorando con quante animosità ella fu tenuta per vera dal Vallarsi e per immaginaria dal Pindenonti (3). Non ho taciuto delle due iserzizioni scolpite a' giorni di Liut-

<sup>(1)</sup> Lupi, Cod. Bergom. 1, 511.

<sup>(2)</sup> Vedi la nota (2) della prec. pagina 204. Il Vallarsi rispose al Fudemonti col suo libro: La realtà delle antiche Iscrizioni, etc. etc. Verona, 1763, in 4.

prando sulle colonnette del tabernacolo di San Giorgio in Val Pulicella; ed ora non tacerò d'un atto del 773 recato da Scipione Maffei (4), nel quale si parla dell'edificio della Zecca pubblica di Trevigi. Simili edifici spettavano, chi potrebbe negarlo? necessariamente al Re od al Comune Longobardo in questa ed in ogni altra città del regno Italico.

# § CLXXXIX. Anni 774-775.

Fine del regno Longobardo. — Venuta de' Franchi e delle leggi personali di ciascun popolo.

Ma già s'appressavano i Franchi. Desiderio, chiuso in Pavia, si difese per lungo tempo; indi cadde in mano di Carlo insieme con Ansa e con Ansilberga, ed andò a terminare fuori d'Italia i suoi giorni. Bologna, Imola, il castello di Brento e tutte le città dell'Esarcato di Ravenna soggiogate già da' Longobardi furono da Carlo poste in mano al Pontefice Romano: ma non pochi Longobardi vi s'erano stabiliti, a' quali non si tolse l'esercizio della lor legge nativa. Perciò gli ordinamenti di Liutprando sugli Scribi e su' matrimoni de' Romani con le Longobarde continuarono ad aver vigore in tali città. Se il guidrigildo che Liutprando assegnò a' Romani di queste, come apparisce dalla legge degli Scribi (2), si fosse conservato da' Romani Pontefici, eercherò di sapere nella Storia. Ora nuovi costumi sorgono in Italia e nuove leggi; nuovi popoli vengono ad abitarvi, non più come Guargangi, ma come godenti ciascuno della sua legge personale. Ciò produsse l'universalità delle molte cittadinanze, alla quale da indi in quà darò il nome di muovo Comune Longobardo (8), perchè il Longobardo era il popolo più numeroso e più generalmente sparso per l'Italia. L'Editto adunque rimase per molta età come una

<sup>(1)</sup> Ver. Illustr., doc. num. VII.

<sup>(2)</sup> Vedi § CXLIV.

<sup>(3)</sup> Vedi § CCXV.

legge territoriale del regno, modificata di tratto in tratto ed anche mutata da 'Capitolari del nuovo dominatore, ne' quali si può ravvisare altresi la natura di territoriali, obbligando essi all'obbedienza ciascuno de' popoli sopravventi. Dopo l'Editto Longobardo e dopo i Capitolari seguivano le leggi personali d'ognuna di tali nazioni, secondo i costumi del regno de' Franchi ove la legge Salica, i Capitolari ed anche il Codice di Teodosio per la moltitudine de' Romani delle Gallie precedeano alle particolari leggi di ciascuna delle rimanenti razze soggette (t).

L'introduzione delle leggi personali fu egli un progresso verso un maggiore incivilimento, che non l'indole territoriale dell' Editto fermata dalla legge 390 di Rotari su' Guarquaqi e dall' altra di Liutprando sugli Scribi? Non credo: ma qui altro non debbo se non raccontare i nudi fatti. Le leggi personali non proruppero ad un tratto in Italia; esse vi penetrarono gradatamente, se pure intorno a tal materia non si pubblicò fin dal principio un qualche Capitolare oggi perduto (2). Carlo da prima non cangiò nulla nel dritto civile, sebbene gli Officiali e gli ordini del regno d'Italia pel solo fatto della conquista e della nuova signoria fino de' primi giorni si fossero mutati. Fra' più notabili cangiamenti ricorderò l'autorità conceduta, secondo gli usi de' Franchi, a' Vescovi nel pubblico reggimento del regno. Tali mutazioni per altro non tolsero che Carlo affermasse talvolta ed anche volesse far credere di regolarsi tutto come a' giorni de' Re Liutprando e Desiderio: poscia di mano in mano cominciò il lavoro de' Capitolari a venir trasformando pressochè in un altro popolo i Longobardi. Niuno per altro deve affrettarsi, ed or più che mai si vuol seguitare passo a passo il lento procedere de' nuovi legislatori.

<sup>(1)</sup> Vedi § XVII.

<sup>(2)</sup> Vedi S CXCVIII.

#### \$ CXC. Anni 774-775.

Nuovo popolo di Romani Teodosiani e Giustinianei, chiamato da Carlo nel regno Longobardo.

Carlo ne' primi cinque o sei anni della sua dominazione in Italia condusse le pubbliche facerede più co' fatti che on gli seritti. Non prima del 779 si vedrà pubblicato un suo primo Copitolare pel regno Longobardo; poseia fa mesteri attendere fino al 782 per aversi aleun regolamento intorno alle leggi personati di ciascun popolo, e fino all'801 per trovarsene altri risguardo alle snecessioni secondo la legge Romana. Il Re ad ogni modo avea bisogno di popolar l'Italia con grandi stuoli, tenuti per più devoti a lui, di Franchi, d'Alemanni e d'altre nazioni Germaniche. Ne gli crano inutili al tutto i Romani Teodosiani delle Gallie, si ecclesiastici tassati col nobile guidrigildo e si laici soggetti al guidrigildo ignobile, ma cittadinesco; massimamente se questi ultimi fossero Concitati del Re, pervenuti ad alte cariche nella Corte o nello Stato.

Unitamente co' Barbari e co' Romani Teodosíani delle Gallie vennero anche i Romani Giustinianei di Roma, di Ravenna, di Napoli e d'Amalfi nella qualità di nuovi cittadini del regno Longobardo, e forse (ma questa è semplice congettura) i Guargongi Romani, Teodosiani e Giuttinianei, che vi dimoravano prima della venuta de' Franchi, vivendovi a legge Longobarda, o tutti o parte s'ebbero da Carlo il permesso di riprendere l'uso della Romana e de' Codiei di Teodosio e di Giustiniano, secondo le riserbe fatte da Retari nella sua legge 390.

Ma i Guargangi Teodosiani, ehe in Italia godeano del guidrigildo Longobardo, doveano essi bramar di Iornare al guidrigildo ignobile, il quale tassavali per la metà meno d'un Franco? Certo, era questa una grande ignominia: e coloro sarannosi rimasti sottoposti più volentieri al dritto Longobardo, come dianzi facevano. A' nuovi Teodosiani arrivati dopo Carlomagno in Italia, e però senza la qualità

di Guargangi, fu mestieri patire ad ogni modo l'ingiuria del minor guidrigildo, se non erano Ecclesiastici: ed i nuovi Romani Guashiamei, che non conosceano aleun guidrigildo, l'ebbero tosto, si come or ora dimostrerò (t), da Carlomagno.

### § CXCI. Anni 774-775.

Progenie de' Romani conquistati da' Duchi e da Rotari.

Queste concessioni di Carlo a' nuovi Romani d'Italia nè nocquero nè giovarono alla progenie de' Romani conquistati altra volta da Clefo, da' Duchi e da Rotari; popolo intero di vinti, fra' quali s'annoveravano gli Aggravati del primo anno d'Autari. Se questi Aggravati avessero diviso le lor terre co' Longobardi, ne sorgerebbe una lunga Storia delle vicendevoli comunicazioni de' due popoli: ma l'assoluto silenzio delle leggi e de'documenti risguardo ad un popolo Romano suddito de' Longobardi avanti le conquiste de' Longobardi nell'Esarcato nel 727 o innanzi l'arrivo de' Franchi dimostra, che tal popolo non fuvvi giammai nella qualità di cittadino, sebbene s'avesse voluto crederlo sottointeso e latente ora negli Aggravati d'Autari, ora ne' poveri e deboli del Prologo di Rotari, ed ora nella persona di Senatore, che nel 744 diè il suo nome al Monastero da lui edificato.

Questo popolo, tuttoché privo di cittadinanza nel regno Longobardo, possedea nondimeno le arti e l'ingegno; questo popolo dici il suo linguaggio e non poche delle suc discipline a' vincitori; e se veramente avesse conservato l'eser suo di cittadini Romani, spontaneo apparirebbe agli occidi di tutti senza punto farsi cercare. Apparirebe con quella sessa facilità, con cui si mostrano i nuovi cittadini Romani enquistati nel 727 da Liutprando e gli altri fatti poscia venire in Italia da Carlomagno: apparirebbe, se anche tutti gli storici e scrittori d'ogni generazione avessero contutti gli storici e scrittori d'ogni generazione avessero con-

<sup>(1)</sup> Vedi SS GCXVII, CCXLV.

giurato a nasconderlo. Non apparisee forse in Ispagna e nelle Gallie, colà dove i Visigoti ed i Franchi conservarono la cittadinanza Romana? Gondebaldo, nella sua brevissima legge de' Borgoguoni, rammentò più di quaranta volte i cittadini Romani suoi sudditi. Ma la cittadinanza Romana fu spenta in Italia: e le genti di tal sangue altra mai non ebbero a sperarne che la Longobarda, per via dell'essere affrançate. Chi più dotto del Muratori? Egli tuttavia notè ben supporre che nel regno Longobardo vi fossero stati sempre i cittadini Romani prima di Carlomagno, ma non seppe giammai additarli. Si fatta supposizione rese sterile affatto la nostra Storia, ed allontanò le menti dalle ricerche intorno alla sorte non d'un personaggio unico, per quanto egli sia illustre, ma de' molti e molti milioni d'uomini soggiogati da' Duchi e da Rotari. Tutto ciò che si trova di Romano dono Carlomagno è l'effetto delle nuove istituzioni e delle nuove cittadinanze introdotte da esso in Italia.

# \$ CXCII. Anno 775.

# Aimone, Guargango in Viterbo.

Nell'anno che segui alla sua venuta, durava non pertanto in tutto il suo vigore la legge 390 di Rotari su' Guurgangi. Aimone, che si chiama Foltario (volca dir forse Ripuario), vedovo d'Anstruda, e padre di Petrone o Pietro e d'Anastasia, posto avea la sua stanza in Viterbo, città Longobarda, ed ora suddita di Carlo. Era questo Aimone un figliuolo di Guargango, cioè straniero, e però Guargango egli stesso; nato forse nel paese di Viterbo. Molto egli possedeva in essa città e nelle vicine di Toscanella, d'Orchia e di Castro pei retaggi tanto della defunta sua moglie Anstruda, quanto de' propri genitori, e per dono, come afferma, de' Re Longobardi. Le quali sostanze Aimone col consenso del giovinetto suo figliuolo Petrone donò in parte a San Salvatore di Toscanella ed a Sau Salvatore del territorio di Rieti; ma dienne la più gran parte al Monastero di Farfa, mettendole in mano dell'Abate Probato (4). Giò fatto, Aimone Voltario si consacrò insieme col figliuolo a Dio nello stesso Monastero di Farfa; ivi Petrone premori al padre, che anche terminovvi poscia i suoi giorni, so-pravivendogli solamente Anastasia. Da questa nacquere Ermiteo ed Ildeperga, la quale maritossi a Mauro della città di Castro: e costui, si come in breve narrerò (2), mosse nell'812 una lite a quel Monastero, fondata sulla qualità, debbe Aimone Voltario, di Guargango.

### § CXCIII. Anni 776-777.

Giudizj contro Sinualdo, Vescovo di Rieti.

Anselmo, già Duca del Friuli e cognato de' due Re Astolfo e Rachi, era divenuto Abate di Nonantola. Carlomagno donogli nel 776 (3) le terre che i Re Longobardi fin da' tempi d'Alboino aveano posseduto nel territorio di Modena. Un Duca Longobardo del Friuli, che con queste terre, state altra volta d'Alboino, ricevea gli Aldii e le Aldie, doveva egli nel riceverli rinunziare alla legge Longobarda e far passaggio alla Romana? Doveva egli, Longobardo, rinunziare alla sua cittadinanza ed al suo guidrigildo? e farsi giudicar solo da Giudici Romani, che Carlo non avea forse ancora permessi pel regno d'Italia nel 776 a' nuovi Romani da lui chiamativi? Nello stesso anno, Giovanni, Duca di Persiceto, e figliuolo d'Orso, Duca di Bologna (4), donò insieme con la sua sorella Orsa non poche terre allo stesso Monastero ed all'Abate Anselmo, fra le quali fu Verdeta, ossia il Giardino del Re, nel luogo detto Castiglione

Galletti, Lettera su' Vescovi di Viterbo, stampata nel Giornale di Letterati. Roma, pel Pagliarini, anno 1757, pag. 165-166: ex numer. 105 Reg. Farf.
 Vedi S. CCXXVIII.

<sup>(3)</sup> Tiraboschi, Storia di Nonantola, II, 24.

<sup>(3)</sup> Vedi SS CXXVIII e CLXXI.

in quel di Modena, con tutte le case de' Massari e degli Attiii donati ad Orso dal Re Astolfo (4). Qui nuovamente, ne per la prima volta, domando, se questi Attiii d'Astolfo dovesser lasciare d'essere Longobardi, perché passati nel dominio d'un Monastero?

Ma si vegga ciò che in quel medesimo anno avveniva nel Ducato di Spoleto. Sinualdo, Vescovo di Rieti, avea lite con Probato di Farfa risquardo al Casale Balberiano; e non a Giudici Romani si presentò Sinualdo, ma si condusse nel Palazzo di Spoleto, dove sedeva il Duca Ildeprando, circondato da quattro Vescovi. Erano Adeodido, forse di Spoleto, Gualtario di Fermo, Valperto di Valva ed Auderisio d'Ascoli. Dopo i Vescovi si vedeano Rimone Gastaldo di Rieti, Lupo Conte di Fermo, Maggioriano Gastaldo di Morcone, Lupo Conte d'Ascoli, Anscauso Gastaldo di Valva, Alone Conte, Gumperto, Nordone e Campone Gastaldi, no ne Citterio o Cilberio Giudice.

Innanzi a costoro, niuno de' quali si dice Romano, comparve il Vescovo di Rieti co' suoi Sacerdoti e col suo Vicadomino alla Longobarda. Comparve altresi l'Abate di Farfa, seguito da' suoi Monaci ed avente in mano la donazione
fatta del Casale Balberiano dal Re Astolfo al suo Monastero.
Probato rammentò al Duea Ildebrando che nel precedente
anno 776 si era dato e ridato il guadio dal predecessore
di Simualdo per produrre i testimoni secondo l'intenzione
del Vescovado Reatino; essere omai tenpo d'ascoltarii e di
dar fine alla contesa. Replicarono il Vescovo Simualdo ed
il suo Vicedomino Alone di nou essersi trovati que' testimoni; e però il Duca di Spoleto, udito il parere de' quattro Vescovi, de' Gastaldi e degli altri Giudici, diè la sentenza in favore di Farfa (2).

Uguale sventura nel 777 toccò al Vescovo Sinualdo in

<sup>(1)</sup> Murator. An. M. Evi, II, 197. - Tiraboschi, Storia di Nonantola, 11, 21-24.

<sup>(2)</sup> Galletti, Gabio, pag. 92-95: ex n. 110 Reg. Farf. sotto il 777: ma il Fatteschi (Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 278) lo attribuisce con ragione all'anno 776.

un'altra iite da lui avuta col mentovato Rimone. Gastaldo di Rieti, risguardo alla Chiesa di San Michele Arcangelo, de questi dicea spettare al Palazzo del Re. Lo stesso Duca Idebrando, e cinque Gastaldi giudicarono in pro di Rimone (3). Tutti son Longobardi negli esempj che ho qui reati, e massimamente i Vescovi e gli Abati: nè d'altro si tratta in tali esempj se non di doni de' Re Longobardi: du nu altro lato gli offici e di riti son Longobardi, tultochè un novello Signore possegga ora l'Italia.

### S CXCIV. Anni 277-778.

Testamenti di Totone e del Vescovo Peredeo.

Da per ogni dove a que' giorni ŝi scorgono i Vescovi presentarsi a tali Placiti Longobardi, o posseder terre alla Longobarda. Totone di Campilione, luogo della Contea di Seprio, fondò col suo testamento del 777 un Ospedale che die in governo alla Basilica di Santo Ambrogio di Milano, ed a Tommaso, Arcivescovo della città. Pose nella soggesione di quella i suoi servi dell'uno e dell'altro sesso, diatrandoli Aditi col Mindio d'un soldo per cadauno, da edere in beneficio dello Spedale, a cui quegli stessi Al-di eran tenuti di prestare alcune opere dinotate dal testa-tore (2).

Peredeo, il Vescovo di Lucca, era stato condotto in ostaggio, per quanto sembra, da Carlo nel regno di Francia (3): ma indi onorato da lui chbe licenza di tornare alla sua sede in Italia. Nel 778 scrisse il suo testamento (4), e comandò, che dopo la sua morte i suoi servi e le serve s'intendessero tutti manomessi ed assoluti dalla padronal toggezione. Qui egli, a dinotar l'ampiezza della libertà che

<sup>(1)</sup> Galletti, Tre Chiese di Rieti, pag. 13-19.

<sup>(2)</sup> Mural, An. M. Ævi, II, 1029.

<sup>(3)</sup> Bertini, I, 573.

<sup>(4)</sup> Id., ibid. 136 Appendice.

concedea, usò la formola ecclesiastica, onde ho favellato nel toccar del testamento di Grato (1), che tali servi, cioè, divenissero simili a' nobiti Romani. La natura di quest'antica formola Cristiana ed Imperiale non cra forse scevra d'ogni ricordanza politica nel testamento di Peredeo; e potè all'illustre vecchio Longobardo sembrare, che non dovesse più la vera nobilità ecrarsi fra que' della sua gente, caduta in potestà de' Franchi. Pur tuttavia la nobilità Romana conceduta da Peredeo non tolse ch'egli ad alcuni suoi Aldii e Massari prescrivesse di prestar le angarie ad alcun Chiese: ciò che vie meglio chiarisce il suo intendimento, e mostra quali fossero questi Aldii, divenuti nobili Romani, col peso delle angarie,

## § CXCV. Anno 778?

Capitolare d'Arechi sul guidrigildo de' Preti e Monaci.

Più a lungo nel Ducato di Benevento e con maggior fortuna serbossi la memoria del nome Longobardo. Arcehi od
Arigiso Duca sperò ed ottenne di non sottostare alla signoria degli stranieri. Prese il titolo di Principe, col quale dopo
la conquista del rimanente regno d'Italia, seguitando a malgrado del suo odio il loro esempio, pubblicò (l'anno è incerto) un Capitolare, stampato da Camillo Pellegrino (2),
dove si rimovavano e riformavano. alcune leggi dell' Editto, Idve il Principe Arcehi afferma, essersi udito a' suoi
di un nuovo genere di misfatti non preveduto dalle precedenti leggi; l'uccisione, cioè, degli uomini religiosi; sempre venerabiti, ed inermi (3). Essere necessario stabilire la
pena pecuniaria di tali omicidi, stata incerta fin qui, secondo l'opimar de' censori, overo de' pertit che stimavarocondo l'opimar de' censori, overo de' pertit che stimavaro-

<sup>(1)</sup> Vedi S CLXXXIIL

<sup>(2)</sup> Et apud Murat. Sc. Rer. Ital., 10m. II, pari. I, pagg. 535-337.

<sup>(3)</sup> Vedi 1il. IV di detto Capitolare.

il guidrigiido Longobardo. A vie meglio dimostrare l'enormità di simil delitto, Arechi facea sembiante di quasi dubilare che un tanto eccesso in altri tempi si fosse visto.
Comanda perciò, che l'uccisore d'un Monaco, d'un Prete
e d'un Diacono paghi dugento soldi, e più, fino a trecento, se così piacesse al Principe; dugento soli pe' Chierci
di minor grado, appartenenti al Palazzo; cencinquanta per
gli Ecclesiastici non Palatini, al pari d'ogni altro Esercitale. De' Vescovi non toccò, giudicando forse impossibile
il delitto d'ucciderli, come altra volta i Romani ereduto
aveano il parricidio.

#### S CXCVI. Anno 779.

Primo Capitolare di Carlo pel suo regno d'Italia.

Carlo intanto andava tuttodi riempiendo l'Italia di Franchi Salici e Ripuari, d'Alemanni, di Bavari e di tutte le genti Germaniche. Le quali ne' primi anni furono intente solo a reprimere il moto de' Longobardi, ricordevoli del loro nome; del che Brescia fra le altre città fece orride pruove. In mezzo alla licenza della guerra i popoli Germanici vissero a libito nell'Italia. Carlo gli avea distribuiti principalmente nelle città di frontiera; e però i Salici si veggono in gran numero stabiliti verso i confini del Ducato di Roma e verso le Marenme Toscane, Siena divenne, a giudicarne delle carte antiche, una colonia pressochè di Salici; molti Alemanni si scorgono stanziati nel Piemonte. Ottennero tutti una quantità di terre o vacanti o confiscate, non avendo la nazione Longobarda patito l'onta della servitù, ovvero del tributo, nè della divisione delle terre possedute da' cittadini privati.

Ed ecco indotta per la venuta di tanti Barbari la necessità de' Capitolari, comuni a tutte le cittadinanze dello varie nazioni abitatrici novelle del regno d'Italia. I primi Capitolari, che finora si conoscono, sono dell'undecimo anno della dominazione di Carlo su' Franchi, ovvero del 779. Con questa data s'hanno promiseuamente confuse fino al l'anno 807 cento e sessantacinque leggi di lui nella raccolta Longobarda, pubblicate in diversi anni. Alla Storia d'Italia molto riteva il distribuirle ne' loro propri tempi; ciò che ignoro se siasi fatto. Ventidue portano la certa nota del 779 (4): le rimanenti spettano a' seguenti anni, ma io non le additerò che nella Storia. Fuori della raccolta Longobarda vi sono due simiglianti leggi dell'804, delle quali parlerò (2); ed anzi dell'una di esse ho favellato (3).

Già nelle ventidue del 779 si veggono da per ogni dove introdotti nel regno Longobardo gli usi ed i costumi de' Franchi. S' ascolta in esse il nome degli Allodj (4), de' Passi del Re (5), della Truste (6), ov'erano gli Antrustioni, delle Gildonie (7) o società d'armi e spesso di delluti. A' ladri per la prima volta doveasi cavare un occhio (8). Delle altre leggi del 799 la più gran parte parlano de' Metropolitani, de' Vescovi, de' Monasteri, de' Clerici e delle decime, non che degli averi delle Chiese; il tutto alla maniera de' Franchi.

# S CXCVII. Anni 781-782.

Dignità civili e politiche de' Vescovi Longobardi.

Dopo si fatte leggi non solo i Vescovi del regno, nati del sangue de Barbari o de Romani, si veggono assistere a' Placiti nella qualità di cittadini Longobardi, ma non di rado veggonsi decorati della qualità di Messi del Re. A mo

<sup>(1)</sup> Leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 44, 154, 155, 156 Caroli, inter Langobardas.

<sup>(2)</sup> Vedi SS CCXIII, CCXIV.

<sup>(4)</sup> Leg. 5 Caroli, inter Langobardas.

<sup>(5)</sup> Leg. 9 et 18 ibid. (6) Leg. 11 ibid.

<sup>(7)</sup> Leg. 13 ibid.

<sup>(8)</sup> Leg. 44 ibid.

per ora giova ricordare un Placito del 784, dove sedettero quattro Vescovi nel Palazzo di Spoleto alla presenza del Duca Ildebrando, e deliberarono intorno ad una lite di Farfa insieme con otto Gastaldi. Ragembaldo, uomo Franco e succeduto all'Abate Probato, era chiesto in giudizio da Paolo, figlinol di Pandone, il quale avea raggiunto Carlomagno in Vico Mediano (si crede che fosse Varlungo) vicino a Firenze, mentre il Re tornava di Roma. Paolo accusava il Duca Ildebrando d'avergli tolta la Chiesa di Santo Angelo in Rieti, uscita dal patrimonio di Gutta sua zia. Ed in fatti la Chiesa era stata conceduta da Ildebrando a Guiperto, Vescovo di Rieti, che la donò a Farfa. Carlomagno comandò al Duca di Spoleto, il quale accompagnavalo in Firenze, di giudicare con più maturità si fatta causa; e però Ildebrando, come ritornò a casa, raccolse i Vescovi ed i Gastaldi, che assolvettero il Vescovo Guiperto ed il Monastero, dopo avere al solito fatto dare e riferire il quadio da' litiganti, all'uso Longobardo (4).

Havvi un altro atto Longobardo assai da ricordarsi perebè pubblicato da quel Muratori, che tanto seppe e tanto vide, ma che impedito dalla sua preconcetta opinione d'aver gli Ecclesiastici del regno Italico vivuto a legge Romana più non iscorgeva le numerose pruove in contrario, sorgenti da quelle stesse carte di cui egli faceva egregi don alla posterità. Or dunque lo stesso Muratori c'insegna, che nel 782 Allone Duca di Lucca fece un cambio di terro on due Preti, cioè con Teudo, Rettore della Chiesa di San Silvestro, e con Agiprando, Rettore dell'altra di Santo Andrea nel luogo detto Apuniano; e che tali terre da uomini sperti furono estimate, secondo la pagina dell'Edito (2).

Ma io ritorno a ciò che volca dire intorno alle dignità de Vescovi Longobardi; e dalle civili di seder ne pubblici giudizi o di presedervi, passo alle politiche, pue'essi godettero in Italia sotto Carlomagno. I Vescovi del regno Lou-

<sup>(1)</sup> Gallelli, Tre Chiese di Rieti, p. 39-45: ex num. 149 Reg. Farf.
- Lami, Lezioni d'Antic. Toscane, prefazione, pag. 155-156.

<sup>(2)</sup> Mural. An. M. Ævi, VI, 237-239: Secundum Edicti paginam.

gobardo, nati di stirpe o Romana o Barbarica, fin da' primi anni della nuova dominazione, formarono in Italia, come accennai (4), un ordine principalissimo dello Stato, A provarlo basta l'intitolazione del Capitolare Longobardo, pubblicato innanzi la Pasqua del 782 (2) da Pipino, figliuolo di Carlo e Re d'Italia, dove si dice avergli prestato assistenza i Vescovi, gli Abati, i Conti e gli altri fedeli di lui Franchi e Longobardi nella compilazione delle dieci leggi contenute in quello; e tutti costoro aver in Italia la loro dimora (3). Fu antica opinione degli Scrittori Francesi che queste radunanze generali, chiamate or Parlamenti o Placiti ed ora Sinodi, fossero Parlamenti per convocazione e Concili Ecclesiastici per incidenza (4); e pretese il Pizzetti (5) che in tali assemblee gli Ecclesiastici ed i laici trattassero separatamente gli affari della Chiesa e del secolo. Che che sia di ciò, i Vescovi tennero il primo luogo nel consesso del 782, ma i Vescovi Franchi precedettero a' Longobardi; tristo e pur necessario retaggio de' popoli vinti, Solo gli Aggravati d'Autari credonsi nella nostra età essere divenuti cittadini uguali o pressochè uguali a' Longobardi.

Nelle leggi date al regno Italico da Carlomagno non mi occorse giammai di veder nominato il Longobardo prima del Franco. E nello stesso Capitolare del 782 si tocca prima de' Franchi e poscia de' Longobardi (6), a' quali avessero Carlomagno o Pipino conferito un qualche Beneficio (7),

<sup>(1)</sup> Vedi & CLXXXIX.

<sup>(2)</sup> Apud Pertz, Monumenta Germaniae, III, 42-44: ex Codice Chisiano, Cavensi, etc. etc. Hannover, in fol. Tomo stampato nel 1835.

<sup>(3)</sup> Cum adessent nobiscum singuli Episcopi, Abbates, Comites et reliqui fideles nostri, Franci et Longobardi in Italia Commorantes, etc.

<sup>(</sup>A) Histoire littéraire de France par les Bénédictins. (5) Tom. II, 42.

<sup>(6)</sup> Cap. seu Leg. 7 Capit. Langobardi anni 782.

<sup>(7)</sup> Vedi S CCXX.

#### § CXCVIII. Anni 782-783.

Provvedimenti di Pipino, Re d'Italia, sulle leggi personali di ciascun popolo.

Ed ora in questo Capitolare dato nel 782 da Pipino s'ascoltano i primi provvedimenti sulle leggi personali di ciascuno de' popoli chiamati da Carlomagno in Italia. In caso di latrocinii o di furti volle Pipino che il danno s'avesse a ristorare secondo la legge de' danneggiati (4). Ma più assai chiaramente parlò nel toccare delle diverse generazioni d'uomini dimoranti nella nostra penisola. Comandò che le multe o composizioni di ciascun delitto si pagassero secondo la legge dell' offeso: e che ogni uomo tratto dinanzi al Giudice si dovesse con pari dritto difendere sccondo la propria legge nativa, se la controversia s'agitasse intorno allo stato della sua cittadinanza od a qualunque altra materia (2). Questo è ciò che, fino al giorno in cui scrivo, conosco di più antico risguardo all'esercizio ed al dritto delle leggi personali di ciascuno de' popoli d'Italia: ed or comincia la convivenza legale di costoro, alcuni de' quali non tralasciavano di vicendevolmente abborrirsi.

## S CXCIX. Anno 783.

Abolizione della legge 890 di Rotari su' Guargangi. — Ristringimenti ed allargamenti dell'altra sugli Scribi.

Effetto necessario delle leggi personali concedute a ciascuno de' nuovi popoli fu l'abolizione d'ogni dritto di peregrinità contenuto nella legge 390 di Rotari su' Guargan-

15

<sup>(1)</sup> Cap. seu Leg. 8, loc. cit.

<sup>(1)</sup> Capitulare generale anni 783, Cap. seu Leg. 7, apud Pertz, Mon. Germaniae, III, 46: De diversis generationibus hominum, qui in Îtalia commanent. Vedi § CCIII.

gi. E subito, come or si dirà (1), non solamente le multe de delitti si pagarono secondo la legge dell'offeso, e ciaseuno si difese in giudizio secondo il suo nativo diritto; ma i retaggi s'acquistarono, le seritture delle convenzioni ed i giuramenti si fecero secondo i dettami delle leggi personali d'ognuno di questi nuovi cittadini del regno Longobardo.

E però cadde altresì la legge degli Scribi per quanto ella non ammettea dopo il 727 se non la legge Longobarda e la Romana in tutte le convenzioni celebrate dinanzi a quegli Officiali. Ma parmi che nelle materie non risguardanti l'ordine delle successioni, la multa de' delitti ed il rito de' giuramenti o delle scritture, la legge del 727 si fosse allargata nel 782 e nel 793, non essendosi proibito da Carlo e da Pipino di far patti e convenzioni con carte innanzi agli Scribi fra un Longobardo ed un Salico, od un Bavaro ed un Alemanno, secondo alcune disposizioni della legge Longobarda, Salica, Bavarica ed Alemannica. Se tal facoltà non era nella lettera della legge del 727, stava certamente nella intenzione che l'avea dettata innanzi di permettersi le leggi personali a ciascun popolo; ed ora che queste favorivano si fatta facoltà, ella dovea tenersi per un vincolo comune, sebbene imperfetto, a rannodar fra esse in qualche modo le tante e si diverse nazioni, abitatrici novelle d'Italia, negli affari quotidiani della lor vita civile.

#### § CC. Anni 785-786.

### I Sacerdoti e gli Arimanni di Lucca.

Tre anni dopo un tal Capitolare, Allone Duca di Lucca (fu anche il Muratori (2), che ci tramandò queste notizie) sedè in giudizio con Giovanni, Vescovo della città. Intervennero altresi Fratel, Avvocato del Vescovado, e tre-

<sup>(1)</sup> Vedi \$\$ CCXVII, CCXVIII,

<sup>(2)</sup> An. M. Evi, 1, 745.

dici fra Sacerdoti ed Arimanni. Un Chiereo per nome Agiprando vi fu condannato a rilasciar la Chiesa di San Pietro; e, durante il giudizio, diessi e ridiessi più volte il guadio Longobardo. In un'altra lite Lucchese dell'anno seguente (4). il quadio si dette da due Preti avanti lo stesso Vescovo Giovanni, a' suoi Sacerdoti ed agli Arimanni; poscia si produssero i Sagramentali, secondo la legge: secondo, cioè, l'Editto di Rotari, e principalmente d'Astolfo. che avea regolato i riti de' Sagramentali nelle cause degli Ecclesiastici usciti così del sangue Longobardo come del Romano (2). Tosto si vedrà (3) che Carlomagno prescrisse, dovere i Longobardi giurare secondo la lor legge in giudizio (4); e però Longobardi erano i due mentovati Preti Lucchesi, da' quali nel 786 si prestava il giuramento.

### § CCI. Anno 787.

Stato del guidrigildo nel regno Italico di Carlo.

Or sorge una rilevantissima inchiesta risguardo allo stato del quidrigildo ne' primi anni della dominazione di Carlo sul regno Longobardo. Il Registro di Farfa ci mostra, che il nuovo Principe avea lasciato in pieno vigore la legge di Liutprando, per la quale ogni omicida perdea le sostanze (5), A Ravennone, figliuolo d'un altro Ravennone, Conte di Fermo, fu rapita sua moglie Alerona da Erminfrido, figliuolo di Spentone. Richiamossene l'oltraggiato marito al Duca di Spoleto Ildebrando: il quale ne pigliò vendetta secondo la legge, consegnando i due colpevoli a Ravennone. Costui donò loro la vita; volle nondimeno, che la donna in presenza di lui si velasse per mano del Sacerdote. Ad

<sup>(1)</sup> Murat. An. M. Evi, 1, 531.

<sup>(2)</sup> Vedi & CLXVI.

<sup>(3)</sup> Vedi & CCXIX.

<sup>(4)</sup> Vedi & CCXVIII.

<sup>(5)</sup> Vedi S CXXV.

Erminfrido in oltre rimise tutte le multe da lui dovute pe suo delitto; del che suo padre Spentone diè il Lamechiba al donatore. Ma Ravennone, agitato da pensieri noveli, ribramò la moglie, già divenuta religiosa, e la ritolse. Gò fece ribolir nel suo petto gli odj contro Erminfrido, si ch'egli l'uccise. Allora tutti gli averi del micidiale caddeo, metà nella famiglia dell'ucciso per l'apprezzo fatto del guidrigitto, e metà nel Pubblico, cioè nel patrimonio del Duca di Spoleto, la quale fu donata da Ildebrando a Fará per l'anima di Carlomagno e di Pipino, Re d'Italia (l).

### S CCIL Anni 787-788.

Cessione della provincia, che poi fu detta Patrimonio di San Pietro.

Grandi commozioni turbarono l'Italia negli anni 787 e 788, delle quali ora non posso accennare se non soli due fatti. L'uno è notissimo e divolgatissimo; l'aver, cioè, Carlomagno impreso la guerra contro il Principato di Benevento e concedutogli tosto la pace con una condizione fra le altre, che in segno d'alto dominio il nome del Re d'Italia s'avesse a metter prima del nome di que' Principi negli atti e ne' danari Beneventani. L'altro, assai più oscuro, si porrà in buona luce coll'aiuto del Registro di Farfa, e delle carte originali di Monte Amiata; la cessione, cioè, che Carlo fece d'una parte del regno Longobardo in pieno dominio al Pontefice Romano ed alla Romana Chiesa, non al Ducato ed al Governo di Roma, per accordo e transazione di molte controversie allora pendenti con Adriano I. Questa parte nuovamente staccata dal regno Longobardo (Liutprando aveva in que' contorni donato al Pontefice Romano quattro città ) comprendea Viterbo, Toscanella, Orchia, Castro ed altri luoghi ricordati nella donazione d'Aimone Voltario (2),

<sup>(1)</sup> Mabillon, Annal. Benedict. ad annum 787.

<sup>(2)</sup> Vedi S CXCII.

come altresi Bagnorea: ciò che qui asserisco soltanto, ma dimostrerò nella Storia

### § CCIII. Anno 793.

Nuove leggi di Pipino pel regno Italico.

Pipino, Re d'Italia, coll'autorità e co' consigli del padre, non cessava di promulgare nuove leggi pe' nuovi e sempre crescenti bisogni del suo regno (1). Quarantanove se ne trovano fra quelle de' Longobardi, ma senza distinzione de' tempi ne' quali si pubblicarono. Molte di esse appartengono all'anno 793, si come apprendiamo da due codici Regi ed uno Tuanco di Parigi (2), e vanno altresì attorno col nome di Carlomagno (3): altre (4) negli stessi Codici Parigini (5) hanno il titolo da Pipino. Di tali cose non occorre dir altro in questo luogo; nia giova ricordar due leggi (6), le quali rinnovavano ciò ch'egli comandò nel 782 e nel 783 (7) intorno alle diverse generazioni d'uomini dimoranti nell'Italia. Prescrivono di bel nuovo, che le multe de' delitti si paghino secondo la legge dell'offeso, e che al modo stesso debba difendersi qualunque uomo chiamato in giudizio così risguardo alla sua cittadinanza come ad ogni altra controversia.

Ecco il terzo Capitolare a noi noto, dopo quelli del 782 e 83, intorno alle leggi personali di ciascun popolo d'Itala, delle quali ben presto avrò a riparlare (8).

Or si vegga di quali continui accorgimenti e di quante leggi fondamentali faccia mestieri, acciocche due o più po-

<sup>(1)</sup> Vedi & CXCVI.

<sup>(2)</sup> Balut. Capit. II, 1040. (3) Ibid., 1, 257-260.

<sup>(4)</sup> Ibid., 1, 541-548.

<sup>(5)</sup> Ibid., II, 1078.

<sup>(6)</sup> Leg. 28, 29 Pipini inter Langobardasi (7) Vedi & CXCVIII.

<sup>(8)</sup> Vedi & CCXVIII.

poli diversi vivano ciascuno con propria cittadinanza e con proprio dritto in un medesimo regno. Questi accorgimenti e queste leggi fondamentali mancavano al tutto innanzi la conquista dell' Esarcato fatta da Liutprando, allorebè diceva egli non esser conosciuto il dritto Romano se non da pochi, avanti l'anno 727. Erano Ecclesiastici per avventura, e nati di sangue Romano. Io ignoro se dopo il 727 Liutprando prendesse nell'Esarcato alcun provvedimento simile a quello del 788 e 793 intorno alle leggi personati, accionè Romani e Longobardi si difendessero secondo il proprio dritto in giudizio. Ma forse ne' cinquant'anni della soggezione di Bologna, d'Imola e d'altre città dell' Esarcato a' Longobardi qualque litigio, fra gli uomini delle due nazioni, fini coll'arbitrio de' Vescovi e de' Sacerdoti.

#### \$ CCIV. Anni 797-798.

Placito Longobardo. -- La Falcidia nel regno Italico.

Frattanto gli Ecclesiastici di Lucca, de' quali ho toccato dianzi, e tutti gli altri Ecclesiastici del regno Italico, i quali erano Longobardi prima di Carlomagno, sebbene alquanti nascessero di sangue Romano, continuavano in virtù de' rinnovati provvedimenti del 793 a vivere secondo il dritto Longobardo. Arnolfo, Vicedomino, pretendea che alcuni uomini fossero servi della Chiesa Pisana di Santa Maria, Il giudizio s'apri: e sedea Reginardo, Vescovo di Pisa, in primo luogo; vedeansi poscia i suoi Preti e Clerici, non che Dondo, Scabino di quella Città, e Baucherat, Vasso del Re. Dondo, lo Scabino, dispose che Arnolfo desse il quadio di provare per via di testimoni la servitù di quegli uomini; ed i testimoni deposero, essere stati veramente servi coloro, si che il lor padre Ascausolo, quando fu percosso altra volta da Rincualdo, fece lucrare alla Chiesa di Santa Maria i danari dovutile dal percussore per la multa (4). Tutto ciò è Longobardo, perchè Ascausolo nacque

<sup>(1)</sup> Mural. An. M. Evi, III, 1015.

o diventò servo d'una Chiesa Longobarda prima della conquista di Carlomagno. In quel mezzo, e massimamente per effetto della legge or mutata in parte degli Scribi, l'idioma giuridico di Roma s'era propagato d'assai nel regno Longobardo. Altiperto, Prete di Lucca, donò i suoi averi ad una Chiesa della sua patria, salvo ciò che le leggi assegnacano a' suoi eredi per titolo di Falcidia (4). Un altro Prete Lucchese, chiamato Agiprando, vendè a Giovanni Vescovo alcune terre in Vico Pelago per venti soldi d'argento, cccetto la porzione che lo stesso Agiprando lasciò a' suoi eredi per Falcidia (2). Ecco due nuovi esempi della diffusione, onde già favellai (3), di tal linguaggio; nè qui Falcidia vale in bocca d'Altiperto e d'Agiprando se non la parte ch' essi voleano o piuttosto doveano lasciare agli eredi, soprattutto se questi fossero legittimi figliuoli, nati prima del Clericato. La voce Falcidia passò così ampiamente nel volgare de' Longobardi, che ancor dura ne' Vocabolari della lingua Italiana in significato generico d'aversi a detrarre od a defalcare alcuna cosa dagli altrui discorsi o dalle altrui promesse.

## \$ CCV. Anno 798?

### La legge Romana d'Udine.

Nell'Archivio della Cattedrale d'Udine serbossi fino al 4789 un lavoro giuridico intorno al Codice Teodosiano ed al Breviario fattone compilare dal Re Visigoto Alarico. Tutto è incerto in tal Manoscritto, che oggi più non si trova: se s'intitolasse Legge Romana, o se il P. Canciani, che primo lo pubblicò per le stampe, l'avesse così denominato, secondo richiedeano le materie ivi comprese: dove, quando e da chi si fosse composto: se avesse avuto autorità di

<sup>(1)</sup> Barsocchini, II, 151.

<sup>(3)</sup> Vedi S CLXXXIII.

legge in Italia, o fuori, e se delba tenersi piuttosto per lavoro privato d'un qualche Chiosatore, o di simile uono pertinente alla Cattedra od al Foro. Somma ignoranza ed ineredibil barbarie vi si scorgono per enfro, con una strana confusione di voci de' Franchi. de' Longobardi ed anche di nove o dieci parole, che sembrano spettare alla lingua odierna d'Italia (1). Il Signor di Savigny attribuisce si fatto Manoscritto al tempo interposto fra la caduta de' Carolingi ed il regnar degli Ottoni, cioè fra il nono ed il decimo secolo (2); il P. Canciani assegnalo all' età Longobarda innanzi Carlomagno (3): una più opportunamente il Manzoni erede che sia un labirinto inremeabile, nelle cupe sinuosità del quale non si possa trovare alcuna stilla di storica verifà.

Infatti ogni parola dell'incognito Compilatore apre il varco ad un qualche dubbio. Nè può comprendersi perchè aleuno abbia da entrare in un si tenebroso labirinto, sperando riuscirne con una fiaccola in mano a mostrare, che il Codice Udinese contenga il privato e pubblico dritto de' Romani del regno d'Italia, poeo innanzi gli Ottoni, si come parve al Signor di Savigny (4). Ho già detto più volte (5), che Carlomagno non escluse dal regno Longobardo i Romani Teodosiani di Francia, oltre quelli di Susa e d'Aosta. Qual maraviglia che dono lui un di costoro (fosse Vescovo, Concitato del Re, Professore di dritto od altro ) recasse od eziandio componesse in Italia un lavoro sul Codice di Teodosio ad uso de' tanti Romani Teodosiani condottisi a vivere in Italia? Il Signor Haenel scopri nel 4825 in San Gallo un Manoscritto simile all' Udinese (6); cessa perciò qualunque motivo d'attribuire l'origine di questo ultimo alla nostra penisola, non potendosi dimostrare d'esser la

<sup>(1)</sup> Savigny, 1, 275 nots (d). Ediz. 1839.

<sup>(1)</sup> Savigny, 1 (2) Ibid. 277.

<sup>(3)</sup> Leg. Barbar. IV, 463.

<sup>(4)</sup> Tom. 1, 278-279.

<sup>(5)</sup> Vedi § CXC.

<sup>(5)</sup> Savigny, 1, 274-275.

copia di San Gallo venuta dalla Cattedrale d'Udine anzichè da San Gallo in Udinc. Le nove o dieci parole italiane ricordate dal Canciani e dal Savigny possono appartenere al copista e non al Compilatore: sembrano anzi spettare ad un secolo più recente degli Ottoni, sebbene con ugual dritto ad altri sia lecito di crederle più antiche. In tal guisa risorgono i dubbi sull'età e sulla patria del Manoscritto Udinesc. Tutto ciò che ivi diccsi delle Curie, de' Magistrati e de' Giudici pubblici non ritrae se non il testo del Codice Teodosiano, dove il Compendiatore travesti e tramutò alla foggia de' Barbari gli antichi argomenti ed instituti Romani. Così Guido Giudice delle Colonne, parlando il linguaggio del proprio secolo, raccontava i casi della guerra di Troia, qualificandone i personaggi col titolo di Duchi, e scrivendo che il Duca Nestore si congiunse in grande amicizia con Ercole (4).

#### § CCVI. Anno 798.

Nuova riforma della legge Salica.

Lasciando il si oscuro documento d'Udine dall' un de' lati, parlerò più volentieri della nuova riforma che Carlomagno fece della legge Salica nel 798, quantunque un altro Manoscritto di San Gallo ponga si fatta fatta sotto il 778 (2). Chi non erederebbe che Carlo, Patrizio di Roma, non avesse preso a liberare i Romani Teodosiani delle Gallie dall' onta del mino guidrigildo? Già erano trascorsi dugento ottantasctte anni dopo Clotario II e Childeberto II (3); le albagie de' Franchi avrebbero avuto il tempo di svanire; i Romani, per quanto inferiori a' Franchi, erano pur tuttavolta cittadini delle Gallie, ove un semplice aumendo nella tassa del quidrigildo avrebbe guagagiato le due citta-

<sup>(1)</sup> Volgariz. della Guerra Troiana, 25.

<sup>(2)</sup> Balut. Capitul. II , 1048.

<sup>(3)</sup> Vedi S XLIX.

dinanze: ma Carlo temé di troppo invilire i Franchi se concedesse una pari condizione a' Romani, e però le ingiustissime tasse rimasero immote nella riforma del 798 pe' tre Ordini de' Consitati del Re, de' possessori e de' tributarj (1), monumento di perpetua oppressione dell'uno sull'altro popolo.

Nè di ciò si contentarono i Franchi. Nella nuova riforma non si parla se non solo de' Barbari viventi a legge Salica, senza farsi alcun moto de' Romani che poteano dianzi conseguire un tal privilegio, come apparisce dalla riforma del Re Dagoberto. Laonde il costume di concedere alcun privilegio, se non fu abolito al tutto, divenne più difficile sotto Carlo pe' Romani Teodosiani delle Gallie: ciò fa sospettare che i Franchi non si credessero più obbligati nel 798 ad avere alcun risguardo pel sangue Romano (2). Di qui anche si scorge non volersi punto correggere il testo della legge Salica di Dagoberto col testo della legge Salica di Carlomagno, l'uno e l'altro spettando a tempi, e però a costumi diversi risguardo al popolo vinto. Ma non pochi degli antichi usi del popolo vincitore ottennero una vita novella da Carlo, fra' quali non debbo dimenticar que' della Crenecruda (3). Ed or si vegga se i Duchi Longobardi o Rotari avessero, nel furore delle loro conquiste, voluto ed anche potuto concedere un guidrigildo uguale a' Romani ed a' Longobardi, e se agli Aggravati fosse stato conceduto nulla ne' primi giorni d'Autari,

<sup>(1)</sup> Til. XI.III Legis Salicae emendatae a Carolo.

<sup>(2)</sup> Eod. 1il. § 1.

<sup>(3)</sup> Til. LXI Legis Salicae emendatae a Carolo.

#### § CCVII. Anno 798.

Si Carlomagno avesse voluto affrancare gli Aldii ed i servi del regio patrimonio, facendoli passare alla cittadinanza Romana.

Dubitai qualche volta non fosse piaciuto forse a Carlomagno, dopo ch'egli ebbe introdotto le varie cittadinanze in Italia, di far passare alla Romana (oltre gli antichi Guarquaqi Romani viventi a legge Longobarda) gli Aldii ed i servi non de' privati Longobardi, ciò che sarebbe stato una violazione della proprietà di ciascuno e dell'Editto di Rotari, ma gli Aldii ed i servi del regio patrimonio, e spezialmente gli Sculdascii e gli Attori del Re, i quali mi sono sempre paruti e mi paiono essere di stirpe Romana in buon numero. Carlo, fondatore del nuovo popolo Romano in Italia, potè, per osteggiare i Longobardi tumultuanti, volerlo ingrandire artificiatamente, affrancando (ma non come facevano i Ripuari [1]) in modo particolare gli Aldii ed i servi d'origine Romana. Pur niun esempio di ciò trovai nella Storia; laonde il pensiero di reprimere quei Longobardi parmi essersi lasciato da Carlo all'universalità dei nuovi cittadini d'Italia così Romani, come Salici, Borgognoni, Alemanni ed agli uomini di tutte le nazioni Barbariche.

Vasti dominj vennero in mano a Carlo, pertinenti al Re Desiderio ed agli amici d'Adelehi non che a' Longobardi o levatisi di tratto in tratto contro la signoria de' Franchi, o tenuti per loro nemici. Anche nell'Esarcato, non so per qual titolo, Carlomagno acquistò il dominio di non poche terre, fra le quali mi giova ricordare i fondi Galdario, Cesarctico e Casanovola, dati dal Re Liutprando al adellone Gregorio (2), e donati da Carlo stesso nel 798 alla Badia di Nonantola (3).

<sup>(1)</sup> Vedi & LXXV.

<sup>(2)</sup> Vedi S CXLIX.

<sup>(3)</sup> Tiraboschi, Storia di Nonantola, II, 51-32.

# 5 CCVIII. Anno 798.

### I Lambardi o Longobardi per eccellenza.

Fino da questa età, fosse odio contro i Franchi o desiderio di liberarsi dagli occhi de' vincitori, non poeli masiderio di liberarsi dagli occhi de' vincitori, non poeli mamano in mano vennero edificando i castelli e le rocche, onde ne' secoli seguenti si videro coperte fino le sommità degli Apennini. Ho detto (1), che i Signori di tali castelli chiamaronsi dappoi Conti Rurali, e Lambardi, cioè Longobardi per eccellenza. La prima notizia, che io m'abbia d'un di costoro è del Signore di Vaecoli, terra non Ionlana da Lucca. Ivi trasse i suoi giorni Auderamo, padre di Willeramo, dal quale propagossi l'illustre famiglia de' Lambardi Vaecolesi (2). Willeramo indi si die al Chiericato, e fondò nel 798 la Chiesa di San Piero a Miati o d'Ammiate in Vaecoli con un ospizio pe' poveri (3).

# S CCIX. Anno 798.

Se questi Lambardi ed Ottimati Longobardi si chiamassero semplicemente abitatori d'un luogo.

La ricea dotazione fatta da Willeramo alla Chiesa di San Piero e lo splendore della sua stirpe ben ci dimostrano chi egli fosse tra' Longobardi: egli nondimeno, quasi dimentico del suo stato, non prende altro titolo nell'atto di fondazione se non d'abitatore di Vaccoli. Così anche, dopo lunga cità, s'appellarono in una lor carta del 4115 i Marchesi

<sup>(1)</sup> Vedi S XXXI.

<sup>(2)</sup> Fuit ex Lambardis de Vaccule. — Cianelli, Memorie della Storia di Lucca, 111, 86-87. Lucca, 1816, in-4.

<sup>(3)</sup> Bertini, I, 404, e pag. 179 Append.

Estensi, cioè, semplici abitatori d'Este. Parve al dottissimo Camillo Pellegrino (1) che tal voce d'abitatore nelle carte del Medio-Evo additasse un Signore del luogo; sentenza che piacque al Conte di Campello (2), e poi al Muratori nel favellar che fece di quel documento degli Estensi (3); poscia il Muratori cadde in molti dubbj risguardo a ciò, e si rimase incerto (4). Ninno più del Petrini (5) abbracciò le opinioni del Pellegrino; e tutti agli occhi d'esso Petrini sono Baroni, Conti e Lambardi gli abitatori d'una terra qualunque, fosse posta eziandio fuori del regno Longobardo.

Più saggiamente ne favellò il Savigny (6). Egli non tralascia d'inclinarsi verso l'affermativa : ma de' dieci documenti da lui rammentati ve ne ha di quelli che spettano ad alcuni Franchi abitatori di Milano, i quali non potevano esserne i Signori, ed un altro appartiene ad uno Scabino di Monza, ivi abitante pel suo officio. Donde apparisce che niuna cosa la generale si può dire intorno alla qualità signorile degli abitatori; e che il più volgar significato di tal vocabolo dec tenersi pel migliore, salvo alcune particolari eccezioni, le quali secondo le varie occorrenze agevolmente si scorgono. In una carta del 969 leggesi che alcuni Longobardi, abitatori di Teano, presero a lavorar terre col patto di dovervi risedere per ventinove anni (7): costoro non crano certamente ne Signori ne Lambardi. A' Romani poi dell'Italia Longobarda non avvenne giammai dopo Carlomagno, che la loro cittadinanza Romana bastasse, come basto a' Lambardi, per dinotar preminenza o dominio; e s'è già veduto che cosa innanzi Carlomagno fossero in Pistoia i Romani di Guinifredo (8).

<sup>(1)</sup> Histor. Princip. Langobard. 1, 285. Napoli, 1643, in-4.

<sup>(2)</sup> Storia di Spoleto, 1, 462, 490 et passim. Spoleto, 1672, in-4.
(3) Antichità Estensi, 1, 96 e 319.

<sup>(4)</sup> An. M. Ævl, 1, 1018. — Annali d'Italia, sotto il 1115.

<sup>(5)</sup> Memorie Prenestine, passim. Roma, 1795, in-4.

<sup>(6)</sup> Tom. 1, 198. Ediz. 1839.

<sup>(7)</sup> Federici, De' Duchi di Gaeta, pag. 243. Napoli, 1791, in-4.

<sup>(8)</sup> Vedi S CLXXXI.

# \$ CCX. Anno 798.

## La parte pubblica in Verona.

Le cose che ho detto del vocabolo abitatori voglionsi dir parimente delle parole popolo, esercito e cittadino, sulle quali troppo squisitamente si disputa da scrittori di gran merito, supponendo che avessero un recondito e particolare significato, atto ad additare i Romani delle Gallie in ogni tempo, e que' del regno Italico prima e dopo Carlomagno. Il Ritter (4), quasi avesse letto la parola popolo nel prologo dell'Editto di Rotari, crede che tal popolo fosse di cittadini Romani, come se a'giorni di Rotari non durasse alcun popolo di Longobardi e delle tribù incorporate. Il Savigny (2) è disposto a ravvisare i Romani là dove trova la parola cittadini, come se mancassero i cittadini Longobardi. Per lo contrario vuole il P. Canciani (8), che popolo non significhi se non l'esercito de' Barbari. Denominazioni sempre inconstanti, ed adoperate ora in un modo ed ora in un altro nelle leggi e ne' documenti de' vari secoli

L'altra voce di Pubblico, la quale dinotava particolarmente sotto Liutprando il patrimonio de' Re Longobardi (4), ora in una carta Veronese vale il Comune di Verona. Un documento insigne, scritto nell' 818, e trovato da Onofrio Panvinio nell'Archivio de' Canonici Veronesi (5), attesta che volendo Carlo nel 798 munir Verona contro gli assatti degli Unni Avari, ristorò le mura, le torri ed i fossi, lasciando ivi Pipino suo figliuolo. Nacque allora la contesa de' cittadini e de' Giudici della città, cioè della parte pub-

<sup>(1)</sup> Praefat. ad tom. Il Cod. Theodos.

<sup>(2)</sup> Tom. I, 198 nota (c).

<sup>(3)</sup> Leg. Barbar.

<sup>(4)</sup> Vedi S CXXXVIII.

<sup>(5)</sup> Pauvini, Antiq. Veronensium, lib. I.

blica, si come ivi si dice (4); pretendendosi da questa che il Vescovo sopportar dovesse il terzo dell'opera o della spesa, e negando il Vescovo di doverne patire se non il quarto. Accordaronsi, che si farebbe il giudizio della Groce, mercè il quade due Cherci, giovani e robusti, l'uno scelto dal Vescovo e l'altro della parte pubblica, stessero con le braccia distese in forma di croce alla messa nella Chiesa di San Giovanni Batista; chi primo si stancasse farebbe perder la lite al suo commettitore. Pacifico, divenuto posta il famoso Arcidiacono di Verona, tenne le parti del Vescovo, ed Aregao del Comune; ma questo Aregao nel bel mezzo della messa cadde tramortito, e l'illustre avversario consegui la vittoria con la forza del corpo, alla quale rispondeva il vigor dell'ingegno. Tutto ciò non era punto nelle leggi Romane.

#### CCXI. Anno 800.

## La legge Romana in Lucca.

Pur le leggi Romane s'erano già diffuse per opera di Carlo nel regno Longobardo. Muratori divolgò un atto (2), cel quale Giovanni, Vescovo di Lucca, trasferisce nell'ano 800 a Guicheramo, Duca, la Chiesa di San Salvatore in Montione, ceduta dal Prete Longobardo Valeriano, detto Rodulo, insieme col suo guidrigitdo al Vescovado (3). Giovanni afferma, poter egli legittimamente a tal Chiesa provedere, secondo gli Vatatti de' Santi Canoni (qui la carta pecora è guasta) ... e Romana legge. Il dotto ed ingenno Bertini credè ravvisare in queste tronche parole una pruova della perpetua durata del dritto Romano in Lucca (4). L'atto

<sup>(</sup>i) Ughelli-Coleti, V, 711. — Girolamo della Corte, Histor. Veron. lib. 1V, pag. 178.

An. M. Ævi, I, 275.
 Vedi § CLXXXV.

<sup>(4)</sup> Bertini, 1, 419.

Lucchese fu pubblicato dal Barsocchini (4) con maggior diligenza; ma questa non serve a chiarir meglio il senso intorno alla legge Romana, essendo disperata oramai la vera lezione della pergamena. Pur niuna maraviglia sarebbe trovare in Lucca o la legge Romana d'Udine od altra simile raccolta in servigio del nuoro popolo di Romani così Ginstinianei come Teodosiani, che Carlomagno introdusse in Italia insieme co' popoli Barbari. Del rimanente mi sembra che il Vescovo-Lucchese parlado avesse della legge Romana, la quale s'accordava co' Canoni, ond'egli facca motto; e che questa non fosse stata in sua bocca se non un sinonimo del dritto Canonico (2).

### CCXIL Auno 800.

#### Carlomagno Imperatore e Console.

Già in Roma v'erano di lunga mano molti Guargangi Longobardi, stabilitivi con quelli d'ogni altra nazione Babarica, ciascuna delle quali avea la sua Scuola o Consorteria, quasi a foggia d'un piecol Gomune. Tutte altora nel primo anno del nono secolo si fecero incontro a Carlomagno, che giungea nella Città, e massimamente la Scuola de' Longobardi suoi sudditi. Sul cadere di quello sustasso anno, il Pontefice Leone III impose la Corona Imperiale sul capo di lui; dignità nella quale (a me per ora non importa dir altro risguardo ad un si grande avvenimento) si comprendeva il Consolato. Segnar l'anno co' loro nomi, questo era uno degli offici Consolari presso gli antichi; o questo solo rinacque nell'800 in persona di Carlo, che il tenne distinto dalla sua qualità d'Imperatore.

Notabili mutamenti occorsero allora nel modo col quale ne' pubblici atti s'additarono gli anni della sua dominazione in Italia; non lieve argomento di cui tratterò nella Storia.

<sup>(1)</sup> Vol. II, 171.

<sup>(2)</sup> Vedi 5 LXIV.

Qui mi fa mestieri accennare d'aver dovuto Leone III permettere, che si ponesse in primo luogo il nome di Carlo Imperatore, poscia quello del Pontefice negli atti di Viterbo, di Toscanella e di tutte le città staccate dal regue Longobardo nel 787 e 788. In queste, dopo tal cessione, s'era scritto il nome del solo Pontefice, nuovo Sovrano. Ma la regione ceduta, ossia il Patrimonio di San Pietro, non ricadde mai più dopo l'800 nel dominio del regno Longobardo: ed in processo di tempo tornò a scriversi negli atti di questa provincia il nome sollanto del Pontefice.

#### & CCXIII. Anno 801.

#### Capitolare sul Giudizio de' Vescovi.

Nel seguente anno 801 Carlo pubblicò il suo famoso Capitolare, ove pigliò le denominazioni d'Imperatore e di Console (4). Disse nel Prologo d'aver terminato con sua sentenza molti litigi secondo la legge Longobarda, e la Romana in molte città. Fra esse v'erano le città dell'Esarcato, sulle quali, per accordi particolari, aveagli Leone III conferito il dritto di protezione Imperiale, come parimente sulle altre del Patrimonio di San Pietro. La legge Romana, con cui Carlo pose fine alle liti nel suo regno Longobardo, stava in pieno vigore pel muovo popolo introdottovi da lui di Romani Giustinianei e Teodosiani. Cinquantacinque delle leggi, di cui feci parola (2), pervennero a noi pel regno d'Italia, contenute nel Capitolare dell' 801: delle rimanenti, alcune andaron perdute, alcune si conservarono fuori della raccolta Longobarda. Una di queste ultime risguarda il Giudizio de' Vescovi; un'altra, che già fu da me recitata giusta i manoscritti di Fulda e di Tegersee (3), inculea la cura delle piazze e delle cloache del regno Longobardo.

<sup>(1)</sup> Balut. Capit. I, 345. - Leg. 156 Caroli, inter Langobardas.

<sup>(2)</sup> Vedi S CXCVI. (3) Vedi S CXXXVI.

TROYA, Cond. de' Romani, ec.

Benedetto Levita, che per comandamento d' Otgario, Arcivescovo di Magonza, raccolse verso l'anno 845 non piccol numero de' Capitolari tuttora vaganti di Carlomagno, e che in sua gioventù potè conoscere l'Imperatore, ci tramandò (1) una legge sul Giudizio Vescovile, con la quale comandasi a' Longobardi, a' Beneventani ed a tutt'i popoli dell' Orbe Carolino d'avere per ferma ed inviolabile una Costituzione di Costantino. Questa volea che in qualunque lite, se alcuna delle parti eleggesse d'andare innanzi al Vescovo, dovesse l'altra stare alla sentenza del Vescovo. Uomini dottissimi si divisero, affermando molti essere falsa, e molti vera la Costituzione di Costantino: ma nel presente Discorso non si tratta di vedere qual sia il migliore di tali pareri, nè altro cercasi che di sapere s'ella nel secolo nono si fosse tenuta per vera, e se Carlomagno l'avesse richiamata in onore, pubblicando intorno ad essa un Capitolare; del che Stefano Baluzio non dubitò (2). Lievemente dubitonne il Signor di Savigny (3) pe' tenui motivi, a' quali egli stesso non prestò grande attenzione; di non trovarsi, cioè, il Capitolare di Carlo fuori della raccolta di Benedetto, e di non avere l'Imperatore nell'804 potestà del dar leggi a' Beneventani. Dopo il Savigny fuvvi chi s'argomentò di provare, che l'intera compilazione di Benedetto fosse un insigne tessuto di falsità (4).

Gli uomini del nono secolo, bene o mal che facessero, dovettero attribuire a Costantino la Costituzione sul Gindizio Episcopale, dappoichè trovasi ella scritta in altri Codici antichi, sì come quelli di Puv e di Lione, donde la trasse il P. Sirmondo (5). Altro adunque non potè Bene-

<sup>(1)</sup> Lib. VI Capitularium, cap. 366.

<sup>(2)</sup> Notae ad Capitularia, II, 1231. (3) Tom. 1, 97 nota (g).

<sup>(4)</sup> F. H. Knust , d'Hangover, apud Pertz, Mon. Germaniae , IV. 19-39 Append. Tomo stampato nel 1837. - E però il Pertz ha rilegato la raccolta di Benedetto fra gli scritti spuri: del che altri giudicherà.

<sup>(5)</sup> Appendix ad Codicem Theodosianum.

detto Lévita se non finger di suo un Capitolare di Carlomagno in favor della legge Costantiniana: ma, se inganno dimostrerebbe che fino all'801 i Vescovi del regno Longobardo non ebbero la giurisdizione contenziosa e necessaria, essendovi stato bisogno d'un falso Capitolare per tentare d'attribuire un tal dritto a' Vescovi, e fra essi a' Longobardi, particolarmente nominativi. Di qui seorgesi, non aver fondamenti la credenza, che i Vescovi dopo Agitulfo e Teodolinda fossero stati Giudici necessari della stirpe de'Romani soggiogati da' Duehi e da Rolari (1). ciò che dovrà negarsi vie meglio, se il Capitolare di Carlomagno fu vero e se Benedetto si deve assolvere dall'accusa d'averlo foggiato.

#### § CCXIV. Anno 801.

Capitolare sulle piazze e le cloache del regno Longobardo.

L'altra leggo, che va errando fuori della raccolta Longobarda, intorno alle piazne ed alle cloache del regno d'I-lalia, dee congiungersi co' provvedimenti di Pipino per la ristorazione delle mura, de' porti, de' ponti e delle sţrade, come altresi delle Chiese (2). V'erano eziandio non pochi edifici pubblici, e soprattutto quei delle Zecche. Gii Eautori ed i Proceuratori delle città Longobarde, che prima dell'801 avevano il carico dell'edilità (3), e che rap-presentarono la parte pubblica di Verona contro il Vescovo nel 798 pel noto fatto delle mura (4), videro acerescersi certamente le loro faceende, quando Carlo trasportò intere colonie di Salici nell'Italia, e massime in Siena, miste con quelle de' Romani Teodotiani e d'altri popoli a lui sogget-

<sup>(1)</sup> Vedi SS XXXIII, e LXVII.

<sup>(2)</sup> Vedi S CXXXVI. Il Periz pone questa legge sotto l'anno 803, Mon. Germ. III, 112. Io m'attengo alla data dell' Heroldo e del Baluzio.

<sup>(3)</sup> Vedi S CXXXVII.

<sup>(4)</sup> Vedi S CCX.

ti, alle quali fu mestieri assegnar terre e dimore. Tal era per l'appunto l'officio de' Principali e de' Difensori delle Curie antiche; dar le terre a' Leti ed a' Gentili, co' quali non di rado v'era collusione (4).

Il nome stesso di Proccuratori e d'Estatori usato da Carlo el Capitolare dell'804 è quel medesimo, di cui fin da' tempi di Costantino godeano alcuni Decurioni che aveano adempito a tutt'i Carichi Municipali (2). Nel quarto secolo chiamaronoi eziandio Guratori delle città, significato, in cui propriamente Carlomagno adoperò dappoi la voce di Proccuratori.

### § CCXV. Anno 801.

Il nuovo Comune Longobardo ne' principi del nono secolo.

Nel mezzo di tante nuove cittadinanze introdotte da Carlo in Italia e di tante leggi personali così Romane che Barbariche, un centro comune, a cui tutti riuscissero, diventava neeessario in ogni città ove s'erano stabiliti nuovi Romani e nuovi Barbari. Dico in ogni città ove s'erano stabiliti, perchè certamente ve ne furono molte nelle quali non fermossi punto alcuno di questi nuovi Barbari e Romani. Nelle prime adunque doveva esservi un luogo in cui gli uomini liberi di ciascuna gente in qualche pubblica occorrenza, o per alcuni generalissimi affari e comuni pericoli, si congregassero. In questo luogo ed in tal radunanza era ne' primi anni del nuovo secolo il nuovo Comune Longobardo, cioè il Comune che prendeva il nome dal popolo più folto, e distribuito universalmente in ciascuna città d'Italia: dal popolo vinto, si, ma non disgradato per la conquista de' Franchi, Ciascuna intanto delle nuove cittadi-

<sup>(1)</sup> Quoniam ex multis Gentibus... quibus terrae Laeticae sunt administrandae... aliquanti... occuparunt amplius quam meruerunt, couloio Principalium vel Defensorum; etc. etc. — Leg. 9 Cod. Theod.: De Gensitoribus. Anno 399.

<sup>(</sup>a) Leg. 20 Cod. Theod.: De Decarionibus. Anno 331.

nanze d'Italia era governata da cittadini della propria nazione: reggimento al quale darò il nome di Colonie o d'Unicersità pe' Barbari, e quello di Scuole pe' Romani così Teodosiani che Giustinianei. Perciò i Rettori delle Scuole de' nuovi Romani Giustinianei e Teodosiani o delle Università e Colonie de' Salici, de' Borgognoni e degli Alemanni s'univano a formare dono Carlomagno il muoco Comune Longobardo. Pur si comprende assai agevolmente che le volontà de' Franchi e d'altri stranieri Barbarici doveano prevalervi, Nella Storia parlerò delle instituzioni recenti di Carlo risguardo agli Scabini d'Italia; qui solo dirò che il Ruovo Comune Longobardo non tralignò da' costumi antichi di Germania nella elezione libera di costoro e d'altri Magistrati (1): e che intorno a ciò il consenso del popolo fu richiesto pochi anni appresso, purchè dato in presenza de' Messi del Re (2), da una legge di Lotario, nipote di Carlo. E però le nuove Scuole di Romani d'ogni sorta ebbero come le Università Barbariche il dritto di concorrere alla scelta de' propri Giudici e Scabini.

## S CCXVI. Anno 801.

Nuovo guidrigildo pe' Vescovi ed Ecclesiastici del regno Italico.

Gli onori onde in Francia godeano i Vescovi e gli Ecclesiastici, nati si di sangue Barbarico e si di sangue Romano, Giustinianei o Teodosiani che fossero, grazica il massino guidrigilido, additarono a Carlomagno la maniera d'onorarii allo stesso modo anche in Italia. Quindi egli non volle che il guidrigildo per gli Ecclesiastici s'apprezzasse più alla Longobarda, come sarebbei tassato quello del Prete Valeriano detto Rodulo (3). Arechi avea già tassato in certa

(3) Vedi S CLXXXV.

<sup>(1)</sup> Leg. 22 Caroli, inter Langobardas. (2) Leg. 48 Lotharii, inter Langobardas.

e stabile quantità di danaro il guidrigido de' Preti e de' Monaci (4); Carlomagno nell'801 agguagliò le condizioni di tutti gli Ecclesiastici così di Francia come d'Italia, dando a questi ultimi con un Capitolare il più nobile, cioè il massimo ed il fermo di novecento soldi pe' Veseovi, e così di mano in mano per tutti gli altri gradi Sacerdotali. La vita dunque d'un semplice Suddiacono si pagò in Italia trecento soldi, quanti si pagavano in Francia per quella d'un Romano Convitato del Re, secondo l' ultima riforma della legge Salica nel 798. Il Capitolare dell'804 (2) (data che risulta da due Codiei Parigini [31) vedesi registrato fra le leggi Longobarde (4).

### S CCXVII. Anno 801.

Nuovo guidrigildo pel nuovo popolo Romano Giustinianeo del regno Longobardo.

Ma i laici spettanti alla Scuola de' Romani Giustiniamei non avrebbero dopo la conquista de' Franchi potuto sedere senza il guidrigildo nel muoco Comune Longobardo in compagnia de' laici Tecdosiumi che già eran tassati col guidrigildo, benchè ignobile. Carlo adunque dovè imitar l'esempio dato nel 727 dal Re Liutprando, allorchè dette un guidrigildo agli Seribi e però agli altri cittadini Giustiniami di Ravenna. E se le particolari leggi di Liutprando e di Carlo intorno a tal guidrigildo de' Romani passati ultimamente sotto la dominazione Longobarda non pervennero a noi, gii effetti di quelle furono tali da doverci logliere ogni dubbio risguardo alla cagione che li produsse. Fra questi basterà osservare i molti Capitolari che abbiamo della milizia sotto i Carolingi (5), e massimamente quello del-

<sup>(1)</sup> Vedi S CXCV.

<sup>(2)</sup> Balut. Capitul. I, 349.

<sup>(3)</sup> Idem, II, 1050.

<sup>(4)</sup> Leg. 101 Caroli, inter Langobardas.

<sup>(5)</sup> Leg. 35, 13: Caroli, inter Langobardas.— Capit. anni 807 cap. 11,

l'Imperator Ludovico II (1), pronipote di Carlo. Se i nuori Romani Giustinianei laici del regno Longobardo non avessero avuto da Carlo un guidrigitido, rilornerebbe l'assurdità che un Barbaro qualunque, uceisore d'un di costoro, sarebbe stato ivi punito con la legge Cornelia de' Sicarj.

Or non potè Carlo tassar questi nuovi Giustinianei con l'apprezzo d'un guidrigildo minore del Longobardo, come avveniva in Francia per quello de' Teodosiani laici verso i Franchi? No: perchè i Teodosiani crano stati ridotti non da Carlo ma da Clodoveo alla condizione infelice d'un mipor quidrigildo, ed erano sudditi del Franco, il quale volle tenerli a bella posta in una perpetua depressione cittadinesca. Ma i Giustinianei di Roma, di Ravenna e di tutto l'Esarcato non furono giammai sudditi di Carlo prima dell'Imperio; e dopo l'Imperio non avrebbe potuto l'Imperatore, il quale proteggea questi Romani e Ravennati con le armi, tassarli per meno de' Longobardi, che a lui, si come ho detto (2), importava tenere in freno, dopo averli vinti, senza volere che la loro cittadinanza sovrastasse ad ogni altra de' popoli venuti con esso in Italia. La miseria de' Teodosiani pel minor guidrigildo si metteva in mostra nella nostra penisola, paragonandoli co' Romani Giustinianei e co' Franchi, non già co' Longobardi. Perciò, mentre un Convitato del Re non avea tassa maggiore de' trecento soldi assegnati ad un Suddiacono, un Romano Giustinianeo d'illustri natali sarebbe stato apprezzato secondo la sua qualità ed il suo grado, se ucciso l'avessero nel regno Longobardo: malvagia disuguaglianza che Carlo ebbe a lasciare Ira Romani e Romani, tra Romani e Franchi, ma non tra Romani e Longobardi.

apud Balut, I, 457.—Capit. II, anni 812 cap. 1, apud Balut. 1, 493. — Capit. anni 829 Ludovici Pii, apud Balut. 1, 672.— Leg. 26, 71 Lotharii, inter Langobardas.

<sup>(1)</sup> Vedi \$ CCXLV.

<sup>(2)</sup> Vedi § CCVII.

#### \$ CCXVIII. Anno 801.

Capitolare di Carlo intorno alle leggi personali de' nuovi popoli del regno Longobardo.

Ed or possiamo senza fatica intendere il famoso Capitolare, dove il Manzoni trovò un nodo che gli sembrava indissolubile. Parlo d'un Capitolare dato da Carlo nell'804 (4), si come il Baluzio pose in chiarezza con l'autorità di due Codici Parigini (2): Capitolare assai più ampio che non quello di Pipino del 793 (3) intorno al medesimo argomento delle leggi personali de' nuovi popoli del regno Longobardo. Carlomagno adunque comandò nell'801, o piuttosto rinnovò i suoi comandi antecedenti, che se questi (nuovi) Romani dovessero comporre o pagar la multa d'un qualche delitto, componessero secondo la legge di colui al quale aveano arrecato il danno: e che facessero il medesimo i Longobardi verso i Romani (4). Tal Capitolare va sotto il nome di Pinino Re nella raccolta delle leggi Longobarde (5). Ed or, nel favellare di questa legge o piuttosto di questa conferma Pipiniana, esitava giustamente il Manzoni, parendogli che non potesse mai un Longobardo od un Franco dono Carlomagno esser punito con la legge Cornelia per l'omicidio volontario d'un qualche cittadino Romano laico del regno d'Italia. Ho già risposto che tali Romani, se Teodosiani, aveano da lunga stagione il minor guidrigildo; e se Giustinianei, prima n'ebbero uno da Liutprando (non so se nobile od ignobile riguardo a' Longobardi) nell' Esarcato, poscia n'ebbero uno certamente nobile da Carlomagno in tutto il regno Italico.

<sup>(1)</sup> Balut. Capitul. 1, 354.

<sup>(1)</sup> Bant. Capitus. 1, 33 (2) Idem, II, 1054.

<sup>(3)</sup> Vedi § CCIII.

<sup>(4)</sup> Balul. loc. cit. I, 354-355.

<sup>(5)</sup> Leg. 46 Pipini, inter Langobardas.

#### S GCXIX. Anno 801.

Continuazione. — Conferma della legge degli Scribi risguardo alle successioni.

Carlo diè altri ordinamenti d'un gran rilievo intorno alle leggi personati di ciascun popolo d'Italia. Volle in quel suo Capitolare dell'804 (1), che i Romani giurassero e faces-sero qualunque serittura secondo la lor legge (2). Pipino rinnovò, non so in quale anno, si fatte disposizioni del padre (3). Carlo in oltre prescrisse (4), che un Romano ed un Longobardo non potessero in altro modo acquistare o perdere il dominio de' servi, se non secondo le antiche leggi di ciascuno dei due popoli. Tal Capitolare fu annoverato nella raccolta Longobarda (5).

Più rilevanti sono i dettati dell'801 sulle successioni. Giusta la nostra consustudine (dieva Carlo [6], e Pipino dipoi lo ripeté [7]), se un Romano et un Longobardo abbiano causa tra loro, i Romani succedano secondo la legge Romano. Scorgesi da un simil comando, che prima di Carlo non v'erano Romani e non successioni alla Romana presso i Longobardi. La consuetudine delle successioni ricordata da Carlo e da Pipino era per l'appunto la consuetudine de' Franchi, appo i quali erano state sempre permesse fin dal'età di Clodoveo, secondo il Codice di Teodosio, non avendo i Re loro aleun dritto d'aspettativa sul retaggio dei privati (8). Ma l'obbligo di succedere nel regno Longobardo al modo Romano comprende in sè anche il divieto di farsi alcuna serittura da'mosoi Romani per cambiar l'ordine publeuna serittura da'mosoi Romani per cambiar l'ordine pub-

<sup>(1)</sup> Balut. Capit. I, 354. (2) Vedi & CCIII-

<sup>(3)</sup> Leg. 46 Pipini, inter Langobardas. - Vedi Pertz, Ill, 192.

<sup>(4)</sup> Balul. Capit. I, 348.

<sup>(5)</sup> Leg. 89 Caroli, inter Langobardas.

<sup>(6)</sup> Balut. Cap. 1, 354.

<sup>(7)</sup> D. Leg. 46 Pipini, inter Langobardas.
(8) Vedi & LXXV.

<sup>(8)</sup> Aedi 2 LYYA

blico delle loro successioni, c quindi è una conferma della clausola con cui Liutprando comandò nella legge degli Scribi, dover tutti succedere non secondo i particolari patti delle scritture innanzi a' Notari, ma secondo la pubblica legge. I giuramenti giudiziarje le successioni alla Longo-barda od alla Romana divengono perciò il più possente indizo a discernere i cittadini dell'una e dell' altra nazione dopo Carlomagno: e soprattutto i guadii ed i Sagramentali degli Ecclesiastici dimostrano la lor cittadianaza Longobarda (4), non che i combattimenti giudiziarj. Qui per altro debbo notare il cangiamento che Carlo recò nell' 804 (2) alla maniera di combattere, volendo che in Italia e negi altri paesi a lui soggetti, si pugnasse non più con la spada, ma col bastone, a schivare, com'egli diceva, i timori d'un falso giuramento.

## S CCXX. Anno 8o3.

## I Beneficj.

Tutto quel che ho finora discorso intorno alle lante cittadinanze ed alle leggi personali de' popoli d'Italia dopo Carlomagno, e della unione di questi nel muoro Comune Longobardo, non dec andar disgiunto da molte considezioni su' Beneficj, non ancora, per quanto io sappia, chianati feudi presso le nazioni d'Europa, tuttochè il poeta e Cronografo Castrense nel parlare d' Alfonso IV, Abate di Castres del territorio d'Alby, verso il 734, riprenda Carlo Martello d'aver posto la mano su' feudi Ecclesiastici: del che quell'Abate l'indusse a far pentenza (3). Ma tutti sanno de l'autore de' versi della Cronografa Castrense fu il Sa-

<sup>(1)</sup> Vedi S CXCIX.

<sup>(2)</sup> Balul. Capit. I, 354: In campo cum fustibus. - Leg. 66 Caroli, inter Langobardas. - Vedi § CCXXXII.

<sup>(3)</sup> Dachery, tom. VII Spicilegii, et tom. III, pag. 571, nella Edizione Parigina del 1723.

batier, Presidente del Parlamento di Tolosa nel decimosettimo secolo.

Garlomagno, come si vide (4), introdusse in Italia i Benefici d' un' indole particolare, la Storia de' quali è collegata con quella del nuovo Comune Longobardo: ma io non posso trattar d'un si ampio argomento, e debbo restringermi alla semplice menzione d'un Capitolare dell'80(3) passato nella raccolta Longobarda (3). Carlo provvide con questo, che dovessero perdere il lor Beneficio coloro i quabi vi ole della compania della coloro della capita della capita della della coloro della

#### S CCXXI. Anno 8o6.

Trasfusione del dritto Longobardo in Roma e nell'Esarcato di Ravenna.

Salva nondimeno era la cittadinanza Longobarda, e salvo il suo guidrigildo, a cui s'era uguagliato quello de' nuovi Romani Giustiniamei. Si fatta uguaglianza, non cognita in Francia tra' Barbari ed i Romani, potea preparar le vie alla perfetta incerporazione cittadinesca di tali Romani Giustiniamei co' Longobardi: ciò per altro non avvenne se non dopo molti secoli. Qui, se il permettesse la natura del presente Discorso, dovrei narrare le vicende svariate del dritto Longobardo fuori del regno d'Italia, ed esporre come un tal dritto penetrò in Roma e nell'Esarcato di Ravenna, dove fin dal 727 lo avea recato Liutprando, e massimamente in Bologna ed in Imola: di mano in mano verrò

<sup>(1)</sup> Vedi § CXCVII.

<sup>(2)</sup> Balut. Capit. 1, 397.

<sup>(3)</sup> Leg. 119 Caroli, inter Langobardas.

nondimeno additando alcuni esempj di questa trasfusione, simile all'altra che or si faceva del Romano dritto nel regno Longobardo. Le recenti conquiste del dritto Romano erano per altro diverse affatto da quelle de' tempi di Liutprando, il quale sotto certe condizioni chiamava le leggi Romane in sussidio dell'Editto ed in uso de' Longobardi; Carlomagno per lo contrario introduceva le Romane in Italia come vive leggi, ed aventi autorità certa su' Romani Giustinicane, venuti per opera di lui, ad abitarvi.

Il dritto di peregrinità della legge 390 di Rotari essendo cessato, questi nuovi Romani riuscivano Guargungi o stranieri naturalmente, non civilmente, nel regno Longobardi. Lo stesso avvenne a' Longobardi che si trasferirono in Roma e nell'Essareato, protettivi da un Re Longobardo il quale a questi di portava la Corona d'Imperatore. Qualunque fosse la potestà Imperiale, ciò che non vogito cercare per ora, ella comprendea certamente la protezione armata de' citadini di Roma e di Ravenna: eravi perciò una reciprocazione di dritti politici fra essi ed i Longobardi (4).

## § CCXXII. Anno 8of.

## Condizione del Patrimonio di San Pietro.

Nella provincia del Patrimonio di S. Pietro sussisteva una differenza notabile; poichè il grosso della nazione, che ivi abitava, era Longobarda. Un Giustiniame di Roma, il quale ne' primi anni del nono secolo si conducesse in Vierbo, passava in uno Stato diverso dal suo, non tanto perche il Patrimonio di San Pietro era divenuto proprio, come ho già detto (2), del Pontefice Romano, quanto perche il popolo, che vi dimorava, era diverso dal Romano. Carlo nondimeno in qualità o d'Imperatore o di Re, o d'Avvocato e Difensore della Chiesa Romana distendea da

<sup>(1)</sup> Vedi § CCXXXV.

<sup>(2)</sup> Vedi S CCII.

per ogsi dove nell' Italia Trastiberina la protezione delle armi sue. Mal s'appose adunque il Le Blanc nello serivere (I), che la sovranità del Patrimonio fosse dell'Imperatore, perchè in un atto di Viterbo, dell' 806 (2), gli anni di Carlo precedono a quelli di Leone III. Io per la prima volta, si come eredo, pubblicherò intero questo documento, qual egli si legge nel Registro di Farfa (3): mostero indi nell'Istoria per quali cagioni affatto diverse da quelle che adduce il Le Blanc, segnaronsi durante alcun tempo gli anni di Carlo e del Pontefice nelle carte di Viterbo e de' rimanenti luoghi del Patrimonio. Giò giammai non avvenne in Farfa nè in alcun'altra città del regno Longobardo, sulla quale non si fosse legalmente acquistato un qualche dominio dalla Chiesa Romana.

Il Muratori, che indarno cercò i Registri di Farfa e le carte di Monte Amiata, non potè venire a capo della vera Storia del Patrimonio nell' ottavo e nel nono secolo: egli tuttavia col suo retto intendimento conobbe, senza fermarsi a' detti di Le Blane, che Viterbo nell'806 non era più città del regno Italico (4), com'ella era nel 775 allorchè, prima d'esserne distaccata, il Guargango Aimone Voltario faceva i suoi doni a Farfa, ponendo nell'atto i soli anni di Carlo.

## \$ CCXXIII. Anno 806.

# Giudicato di Romano, Duca, in Viterbo.

Adriano I nel ricevere la cessione del Patrimonio, e poi Leone III rispettarono la cittadinanza e la legge Longobarda, temperata già da' Capitolari per l'abolizione della legge 390 di Rotari su' Guargangi e per le modificazioni del-

Traité historique des Monnaies de France. Amsterd., 1692, în-4.
 Le Blanc, p. 82 de la Dissertation sur quelques Monnaies de Charlemagne, etc. etc. etc.

<sup>(3)</sup> Vedi il Documento num. VII, in fine del presente Discorso.

<sup>(4)</sup> Annali d'Italia, anno 806.

l'altra sugli Scribi di Liutprando. I Duchi ed i maggiori Officiali, che ressero dopo la cessione del 787 o del 788 questa provincia, eleggeansi da' Pontefici; ma gli S'culdascii, gli Scabini ed i minori Officiali continuarono ad esservi scelti secondo le antiche forme Longobarde, Romano, che prende nel divisato atto Farfense il titolo di Glorioso. era uno de' Duchi, al quale nell' 806 Leone III commise di tenervi un pubblico Placito. Quindi Romano Duca venne in Viterbo, ed ivi alzò il suo tribunale. Con lui erano Bruningo e Radiperto Sculdascii, Carlo di Bagnorea, Rasimundo, Auteperto, Ildebrando, Ermenfrido ed altri Giudici. Si presentarouo al Placito due deputati del Monastero di Farfa, Donno, e Ragifredo figliuolo d'Arnenfredo, i quali chiesero il retaggio lasciato a quella Badía da Ragefredo. nadre di Leone fanciullo, difeso da' suoi tutori, cioè dallo Sculdascio Alticauso e da Nordone.

Il padre di questo fanciullo con un primo testamento avea donato a Farfa gl'immobili suoi, riserbandosi disporre de' mobili, fra' quali s'annoveravano i servi, le ancelle, gli Aldii e le Aldie. A questi dichiarava il testatore voler dare la libertà per rimedio dell'anima sua. L'Abate di Farfa ed i Monaci vennero confortando Ragefredo a mantener la promessa; e però egli con un secondo testamento affrancò i servi, e soprattutto un Aleperto con alcuni fratelli germani di costui, tenitori d'una casuccia e d'un poderino con una vigna: ponendoli sotto la protezione ovvero il Mundio del Monastero, che dovesse riceverne alcuni o canoni o servigi, simili a quelli ordinati da Guinifredo il Pistoiese a' suoi Romani Massari. Ma nella carta dell' 806 non si descrivono tali servigi: solo si scorge che Aleperto ed i fratelli erano passati già in balia del Monastero nella qualità d'affrancati: e però i due Monaci davano loro il nome di libertini della Badia. Nuovo esempio dell'affrancarsi, che procaeciava la Religione all'uomo, quantunque non sempre fosse intera la sua liberazione dal servaggio, si come avvenne ad Aleperto; il quale per altro può da indi in quà risguardarsi come un libero Colono o Livellario, se pur cgli dall'assoluta servitù per quell'atto d'ultima volontà non ascese all'Aldionato col nome di libertino.

Già i guadii eransi dati alla Longobarda; e dicevano i due tutori del fanciullo, non aver potuto Ragefredo suo padre privarlo di tutta la successione col secondo suo giudicato. Nè aletuno vuole privarneto, risposero l'uno e l'altro Monaco; solo il fanciullo s'abbia ciò che per legittima gli s'apparliene; il resto sia di Farla, perche l'ultimo testamento è avvalorato dalla legge d'Astolfo (4), con la quale si permise anche a' non infermi del corpo di giudicare in favor delle Chiese. Giusta sembrò a' Giudici la richiesta; e però allegando nella lor sentenza il testo della legge d'Astolfo (ricordata eziandio nella Cronica di Farfa [2]), divisero per metà il retaggio tra il fanciullo ed il Monastero.

## S CCXXIV. Anna 807.

Primo esempio d'una professione di legge Romana in Lucca.

Se in Viterbo si vede la continuazione così della legge come della proprietà e degli offici de' Longobardi nell'806, l'anno seguente ci somministra i primi esempi delle profusioni di legge de' vari popoli, godenti della propria cit-ladinanza in Italia dopo Carlomagno. Verohachero dichiara sere del genere degli Alemanni (3); ed Adelgrimo, investito d'un Beneficio nel territorio di Lucca, si dice Franco e l'asso del Re in un atto, col quale comperò tre case massaricie nell'807 in Settigoana verso i confini del Pistoise (4). Possedeva egli la Corte di Montecchio, dove clebrossi nell'807 un contratto, nel quale intervenne il Franco Ilpingo, Maestro Orefice, fra 'testimoni (5). Ma in

<sup>(1)</sup> Leg. 3 Aistulphi, inter veteres.

<sup>(1)</sup> Chronicon Furfense, apud Muratori Scr. Rer. Ital., tom. 11, pett. 11, col. 359.

<sup>(3)</sup> Fumagalli, Cod. Ambros. num. 39.

<sup>(4)</sup> Barsocchini, 11, 205.

<sup>(5)</sup> Ibid., 207.

maggior conto vuolsi avere una professione, che nello stesso anno 807 fa della sua legge Romana il Chierco Richiperto, figliuolo di Cleiperto, stato eziandio Clerico (1). Questa è la prima professione di tal genere, a me nota fin oggi; e questo Richiperto può essere un Romano Giustinianeo, ma più facilmente un Teodosiano delle Gallie, venuto ad abilare nel terriorio Lucchece, al pari od anche in compagnia de' Franchi Adelgrimo ed Ilpingo.

## S CCXXV. Anno 809-

Preti Livellarj. — Un Maestro di musica. —

Capitolare delle Zecche.

Romano Giustinianeo sembra essere per lo contrario un Tamperto, Maestro della Scalus de' Cantori di Lucca. Sottoserivesi da testimone in un contratto, con cui Giacomo Vescovo della Citta concede in livello una Corte e due Monasteri in Tocciano presso Soana ad Alperto, Clerico e figliuolo dell'Abate Ilprando (2). Carlomagno condusse alcuni Maestri di canto da Roma nelle Gallie. Nulla impedisce per altro, che Tamperto (non dice d'esser Clerico) fosse Longobardo, ed avesse appreso in Roma le discipline musicali; se pur queste non s'erano ampliate già nel regno Longobardo fin da' tempi di Bertarido e di Liutprando. Parlo delle discipline; perchè i canti religiosi nella Chiesa Cattolica non furono intermessi gianumai, e valser sovente ad ammollire il cuore de' Barbari. Basta ricordarsi delle cetre de' Più fra Geti o Goli (3).

Notabile assai nella presente carta Lucchese dell'809 si è il vedere quel Clerico Alperto prendere a livello alcune terre, fornite d'Aldii e di Massari, ma disertate (son sue

<sup>(1)</sup> Barsocchini, II, 206.

<sup>(2)</sup> Ibid., 219. — Bertini lo avea pubblicato (I, 21 Appendice), ma senza i testimoni.

<sup>(3)</sup> Storia d'Italia, I, pp. 123, 189, 949.

parole) da malvagi uomini, per lavorarle e migliorarle. Non propriamente ch' egli dovesse menar l'aratro; ma oramai presso i Longobardi ed i Franchi pon era esempio inutile vedere i solitari di Bobbio, di Farfa e d'altri nobili Monasteri, non che i Chierci prendere a coltivar le terre deserte, come fece questo Alperto in Soana, ravvivando le arti e le industrie dell'agricoltura. In questo medesimo anno fu promulgato da Carlo il Capitolare, comechè or lacero e tronco, intorno alle Zecche; dal quale apprendiamo che ad esse per quanto già esposi (4), appartenca l'officio de' Monetarj (2). Ciò che più importa è il primo Capo di quel Capitolare, ove Carlomagno prescrive dover le Zecche del regno Italico essere sotto la custodia del Conte (3). Non era forse costui prima di Carlomagno un Longobardo o vivente a legge Longobarda? Ma non mancherà di coloro, a' quali parrà d'aver Rotari e Liutprando confidato la custodia delle Zecche a' Conti Romani, non potendovi essere, a loro giudizio, altro Comune se non l'Ordine o la Curia

#### S CCXXVI. Anno 811.

Obbligo de' Vescovi Longobardi risquardo alla cura de' ponti.

Ma qual pruova migliore del contrario, se a' Vescovi del regno Italico, nati o no Longobardi, oltre l'obbligo di rifabbricare per la parte a loro spettante le mura delle città (4), imponevasi eziandio il peso di costruire o di mantenere i ponti? Cinque liberi Livellari nell'811 (5), cioè i germani fratelli Scolastico, Giovanni e Petrone figliuoli di

<sup>(</sup>i) Vedi & CLXXVIII.

<sup>(2)</sup> Capitulare de Monetis. Pubblicato dal Pertz, III, 150, § vi...: Ut Monetarii Monetae batere non possunt, etc. etc. etc.

<sup>(3)</sup> Periz, loc. cit., § 1.

<sup>(4)</sup> Vedi S CCX.

<sup>(5)</sup> Murat. An. M. Evi, V, 955. Ex Authentico Tabularii Canonic. Capituli Mutinensis.

Faroaldo, non che Stavelino ed Orsone domandarono in enfiteusi alcune terre nel Modonese a Ghiso, Vescovo di Modena, promettendo pagargliene un Monesso l'anno e servirlo, se i comandamenti del Re d'Italia obbligassero quel Prelato all'opera d'un quatche ponte (4). Or chi non vede, anche per questo esempio che i carichi e le spese Municipati divideansi fra gli Ecelesiastici, viventi col guidrigitalo fermo, ed i laici d'ogni nazione abitatrice d'Italia, senza farsi alcuna menzione degl'immaginarj Ordini Romani?

#### CCXXVII. Anno 811.

Esempio d'una carta secondo il dritto Romano ed innanzi ad uno Scriba fra due Longobardi.

Preziosissima riesce a nie questa carta Modonese, dove parmi ravvisare un esempio autentico d'aver due contraenti Longobardi dinanzi ad uno Scriba usato del permesso conceduto nel 727 di seguire col consenso reciproco le regole del Romano dritto, ne' casi non eccettuati da quel Re (o da' suoi successori). Dappoichè i cinque anzidetti Livellarj, fra' quali Giovanni sottoscrisse di propria mano la richiesta, ottennero le terre bramate in enfiteusi col patto che se per anni due non pagassero, il Vescovo potesse discacciarneli, secondo le leggi (2). Or niuna legge Longobarda v'ha intorno a ciò; e rettamente giudica il Savigny (3), che nella carta Modonese toccossi delle disposizioni contenute in una Novella di Giustiniano (4) risguardo a' contratti enfiteutici delle Chiese dell'Imperio; le quali disposizioni furono poscia da Ludovico Pio Imperatore, o piuttosto da Lotario, per la prima volta restituite in favore di tutte le Chiese del regno Longobardo (5).

<sup>(1)</sup> Si Regalis jussio advenerit de oste vel de ponte, facere servitio.

<sup>(2)</sup> Ut leges censeunt.

<sup>(3)</sup> Tom. II, 138. Ediz. 1839. (4) Novel. 120, cap. 8.

<sup>(5)</sup> Vedi S CCXLI.

Le condizioni dell'enfiteusi nell'811 si scrissero da Reginaldo, Clerico e Notaro della Chiesa di Modena, senza l'opera del quale non avrebber potuto que' Longobardi pattuire valevolmente secondo il dritto Romano, Manca, egli è vero, la firma del Vescovo Ghiso; ma gli Seribi o Notari di quella età faceano come anche oggidi si costuma in alcuni atti privati: consegnavano, cioè, vicendevolmente a ciascuna delle due parti contraenti un originale sottoscritto da una sola tra esse. Laonde quello firmato da' liberi Livellarj si diè al Vescovo, e l'altro sottoscritto dal Vescovo a' liberi Livellarj. Në qui alcuno dubiti d'essere stati Longobardi e l'uno e gli altri, dovendo ritenersi per tale chiunque ne' suoi atti non dichiarava d'appartencre ad altra nazione. Ciò non toglic che i Longobardi, per boria cittadina e per altri motivi, non si vantassero sovente nelle loro scritture d'essere di quel sangue.

### S CCXXVIIL Anno 812.

Giudicato alla Longobarda in Roma nel Palazzo Lateranense.

Faría, posta nel Ducato di Spoleto, era del regno Longobardo, e suddita propriamente di Cario. In Castro, città del Patrimonio di San Pietro ed ora spettante alla Chiesa Romana, vivea Ildeperga, della quale bo favellato (4); nipete d'Aimone Voltario, e sorella d'Ermiteo. Suo marito Mauro era figliuolo di Suabino da Castro. Nel retaggio d'Anastasia, madre d'Ildeperga, solo a questa e non ad Ermiteo era noccati (o per divisione o per altro titolo) alcuni dritti litigiosi contro il Monastero di Faría sugli averi d'Aimone Voltario. Mauro adunque disegnò far vive le ragioni d'Ildeperga, ed avrebbe dovuto partirisi di Castro per andare nel Ducato di Spoleto a chieder giustizia contro i Farfensi, come nell'806 avean fatto costoro, conducendosi a litigare in Viterbo innanzi a Romano, Glorioso Duca.

<sup>(1)</sup> Vedi S CXCII.

Ma entrambe le parti, soggette a due Principati diversi, accordaronsi di venire in Roma, ed alla presenza del Pontefice Leone III. Giunsero ivi dunque Benedetto, Abate di Farfa, co' suoi Monaci da un lato; dall'altro venne Mauro con Ildeperga, con Ermiteo e con Reginaldo ed Aimone, cugini di lci. Stavasi Leone assiso in Laterano, ed avea dinanzi a se Giovanni e Tastaldo, Vescovi, non che il Nomenclatore Giorgio, il Bibliotecario Gemmoso, il Vestarario Albinino ed i Cubicularj Nordone, Racuccio e Naningo di Viterbo: uomini Romani, ma gli ultimi, cioè i Viterbesi, erano forse Longobardi, che or teneano l'officio di Cubiculari del Pontefice Leone III. Nel primo giorno del giudizio si diedero in Laterano i soliti quadi alla Longobarda: nell'altro, quando si dovea proferir la sentenza, vennero ancora in Palazzo ed al cospetto del Papa lo Scabino Principio d' Orvieto, Mauringo Sculdascio di Castro, Reginaldo di Toscanella, Iffo e Filiprando di Soana con molti altri. Diceva Mauro al Pontefice che Aimone Voltario, avendo lasciato Anastasia sua legittima figliuola ed essendo Guargango in Viterbo nel 775, non avrebbe potuto diseredarla, secondo il tenor dell'Editto (1), per donare le proprie sostanze a Farfa.

prie sostanze a raria.

Molte contese intorno a ciò si fecero avanti Leone III.

Ma egli facilmente pervenne a comporre gli animi, si che

Benedetto Abate rilasciò ad Ildeperga ed a Mauro un Casale detto Gesariano, rimanendo il Monastero nel pacifico

possesso degli altri doni d'Aimone Foltario. Così terminò

il giudizio tra un suddito di Carlo ed un suddito del Pon
teffee; viventi entrambi e giudicati entrambi a legge Lon
gobarda, benchè in Roma. E perchè meglio si scorga la

Longobarda natura di quell'atto, Ildeperga fu nel Palazzo

di Laterano interrogata dal suo germano Ermiteo, come

altresi da'suoi cugini Reginaldo ed Aimone, s'ella era stata

veramente libera e non costretta da Mauro nel far l'accordo

<sup>(1)</sup> Aimo Guaregangus homo fuit; et cum filiti sua Anastasia remansit, et, secundum Edicii tenorem, filiam suam exheredare non potuit... etc. (Galletti, Vestarario, pag. 31-34; ex num. 216 Reg. Furf).

con Farfa, rito prescritto a' più prossimi parenti delle donne dalla legge di Liutprando (1).

#### § CCXXIX. Anni 812-813.

Giudizj ed atti Longobardi fra gli Ecclesiastici del regno d'Italia.

Da tal giudicato si scorge, che Farfa non per la introduzione delle leggi personali di ciascun popolo dopo Carlomagno avea lasciato di vivere, come dianzi, a legge Longobarda, nè fatto passaggio alla Romana, Così continuarono tutti gli altri Ecclesiastici del regno Italico, nati o no di sangue Romano, i quali prima di Carlo erano cittadini Longobardi, rimanendosi contenti alle leggi dell'Editto. Nello stesso anno 812, Abate del Monastero di San Bartolomeo fondato in Pistoia dal Medico Guidoaldo (2) era Ildeperto, il quale chiese giustizia contro un Bavaro, chiamato Nebulunco. Costui, sotto il Re Pipino, avea posto a ruba ed ettenuto il Monastero in Beneficio, discacciandone l'Abate lldeperto. Fu alla sua volta espulso da' Messi del Re, si che Ildeperto vi tornò, ma con l'obbligo d'andare alla guerra, qual possessore Longobardo delle terre donate dal Medico di Desiderio e d'Adelchi. L'Abate Ildeperto adunque propose le sue nuove querele nel Placito Pistoiese, a cui presedeva, in qualità di Messo Regio, Adalardo, famoso Abate di Corbeia. Sedeano con Adalardo il Vescovo Guillerado ed il Duea Bonifazio; i Giudici Potone e Leone con Andone, Scabino di Camerino, Questo Leone prendeva in eltre il titolo di Vasso, e Potone l'altro di Gasindo del Re. Intervennero parimente al Placito gli Abati Adaprando e Cristiano col Duca Pietro, Messi di Leone III, i quali, tuttochè stranieri affatto in Pistoia, pur tuttavia per la reciprocazione delle leggi personali di ciascun popolo del regno

<sup>(1)</sup> Leg. 4, lib. IV Liutprandi. Vedi § CXXIV.

<sup>(2)</sup> Vedi & CLXXXII.

Longobardo sedeano tutti o potean sedere ne' Placiti comecittadini o Romani, o Salici o Bavarici. E lo stesso Adalardo era straniero all'Italia. Innanzi a lui nondimeno l'Abate Longobardo Ildeperto consegui una piena giustizia (4).

Nell'anno seguente gli Abati di Nonantola e di San Salvatore di Brescia fecero tra loro un cambio di terre. Anche Adelardo prescdè a questo atto, in cui chiaramente s'additò la legge civile, secondo la quale viveano i due Monasteri. La permuta, disserso gli Abali, dee'essere utile ad entrambe le parti, come comandano le leggi de' Re Longobardi risquardo a controtti che si fanno tra le Chiese in presenza di motti e d'idone testimoni (2).

#### 5 CCXXX. Anni 814-815.

Allargamenti del nuovo Comune Longobardo. —
Legge sulle consuetudini.

Bastano, credo, gli esempi allegati fin qui per mostrare gli allargamenti del nuoro Comune Longobardo, cioè del Comune misto di molte cittadinanze per la conquista di Carlomagno. Quanti più stranieri di varie nazioni venivano in Italia, tanti aveano od aver poteano il lor luogo nell'amministrazione della città, e nelle solennità de' Placiti. Dopo i Longobardi, più numerosi forse cominciarono ad essere in al Comune i nuoci Romani così Giustinianei che Trodosiani, come più vieini al regno Longobardo; ma i Franchi e gli altri popoli Germanici furono più favoriti de' Longobardi, e più svente investiti de' Bensfej (3). Sospetta i Segnor di Savigny (4), potersi agevolmente ne' Placiti (e però nel Comune delle città Longobarde) discerner gli uno min Romani da' Longobardi, se a' primi si voglia ristrin-

<sup>(1)</sup> Murat. An. M. Ævi, V, 053.

<sup>(2)</sup> Tiraboschi, Storia di Nonantola, II, 37.

<sup>(3)</sup> Vedi & CXCVII.

<sup>(4)</sup> Tom. 1, 197-198.

gere il nome di Giudici, a' secondi quello di Scalinii; al che si può consentire, sebbene i nomi siano il più delle volte ingannatori. Ma che questi Giudici Romani avessero dopo Carlomagno continuato la successione degli antichi Decurioni e degli altri Officiali delle Curie Romane, ciò è quello che credo aver fin qui dimostrato alieno dal vero, col porre in chiarezza che nuoro in pel fatto di Carlo in Italia il popolo de' cittadini Romani e diverso al tutto da quello, a cui ne i Duchi ne Rotari ne altro Re Longobardo concettero giammai aleun dritto di guidrigido e di cittadinanza; nuovo, io dico, in Italia si come nuove furonvi le generazioni de' Salici, de' Borgognoni e degli Alemani.

Ciascuno di questi popoli avea care le sue consuetudini (4), molte delle quali non furono giammai ridotte in iscritto (2). Nella prima licenza dopo l'arrivo di Cario in Italia, potè a lui sembrar pericolosa qualcuna di tali consuetudini; e però fin dal 793 il suo figliuolo Pipino provvide, non doversi attendere ad esse ne' casi dove la legge disponeva in contrario (3). Ma debol freno era questo: e Carlo dovè anche allargarlo, mercè una legge (4), della quale il Pertz non potè rintracciare la data (5) e che manca ne' Capitolari del Baluzio. Carlo dichiarò, che la consuctudine lunga, se non ne rimanesse impedita l'autorità pubblica, si dovesse tenere per legge del regno Italico. Egli non eccettuò le consuetudini d'alcun popolo ivi abitante; il perchè nel nuovo Comune Longobardo trovarono il loro luogo eziandio quelle de' nuovi Romani Teodosiani e Giustinianei. non le altre de' pronipoti di que' Romani, a' quali ne i Duchi ne Rotari asseguarono alcun quidrigildo, e però tolsero la cittadinanza nativa. Uno scrittore di grande inge-

<sup>(1)</sup> Vedi & CCXXXIV.

<sup>(2)</sup> Vedi S LXXVIII.

<sup>(3)</sup> Balut. Capit. I, 260. — Leg. 35 Pipini, inter Langobarda's: Ubi lex deest, praecellat consuctudo, et nulla consuctudo superponatur legi. — Vedi § CCXXXII. Tratta dal Tit. xii, Lib. V Cod. Theod.

<sup>(4)</sup> Leg. 148 Caroli, inter Langobardas: Ut longs consuetudo, quae auctoritatem publicam non impedit, pro lege servetur, etc. etc. etc. (5) Mar. G. (1981)

<sup>(5)</sup> Mon. Germ. 111, 193.

gno, in un'opera giustamente lodata (1), tocco degli effetti della legge di Carlo risguardo alle franchigie de' Comuni d'Italia dopo il Mille.

Tutto nella Storia d'Italia or si prende a considerare fuorche il primitivo Comune Germanico de' Longobardi e de' Barbari venuti con Carloniagno; come se niun Comune a' giorni di Tacito vi fosse stato in Germania (2). Che importa il sapere se fossero murate o no le città degli antichi Germani? Ovungue un grande o niccol numero di famiglie viva o nelle selve o nelle più splendide città, cinte di fosso e di muro, ivi è necessariamente un Comune, sebbene amministrato con varie forme. La forma del Germanico antico accostavasi e forse vincea quella del Comune o Municipio Romano per la libera scelta de' Magistrati e per la franchezza de' cittadini che componeanlo; nè parlo già de' Comuni del tempo di Giustiniano, ma degli altri spettanti a' più bei giorni di Roma. Laonde bisognava studiar la natura del Comune Germanico in Italia dopo la venuta d'Alboino, più ehe non l'indole disgradata de' Comuni Giustinianci: studiar, cioè, il Comune de' vincitori anzichè quello de' vinti, se pur a' vinti ne fosse rimasto alcuno, ciò che non si è dimostrato, e che, in caso contrario, sarebbe si facile il dimostrare,

Carlo era morto nell' 814, e Ludovico Imperatore, suo figliuolo, nell'anno appresso donò al Monastero di Santo Antimo il Gaggio o bosco detto Ceciliano; pertinente, com'egli dice, alla città di Siena (8). Donògli altresì la Corte della Pescaia con tutti gli Addii, la quale spettava (son parole di Ludovico) al Pubblico della città di Chiusi. Beco dunque le possessioni ed ecco gli Addii (4) di città Longobarde, quali Siena e Chiusi: ecco il Pubblico, cio il Io-

<sup>(1)</sup> Coule Federigo Sclopis, Storia della legislazione Italiana, 1, 28. Torino, 1840, iu-12.

<sup>(2)</sup> Vedi S XCV.

<sup>(3)</sup> Giuguria Tommasi, Storia di Siena. Venezia, 1625, in-4.— Si vegga più corretto assai tal diploma presso il Pizzetti, II, 345-548. (4) Vedi § CLXXXII.

mune, delle eittà (1); ed ecco finalmente i fondi pubblici delle Comunità passati, forse per dritto di confisca in qualche ribellione o tumulto, nelle mani del Re.

## § CCXXXI. Anni 815-819.

Nuove leggi di Ludovico intorno al guidrigildo.

Il novello Imperatore pubblicò sessantuna leggi pel suo regno d'Italia; comprese, ma senza data, nella raccolta Longobarda. I Capitolari de' Franchi assegnano l'anno 819 (2) ad una delle più ragguardevoli di sì fatte leggi (3), la quale fu soggiunta cziandio pella legge Salica. Comando Ludovico, dover ogni micidiale, per ninna o per lieve causa, pagare il quidrigildo alla famiglia dell'ucciso; fosse indi cacciato in esiglio a beneplacito del Re d'Italia. Ecco da un lato ristretta la legge con cui Liutprando toglieva tutte le , sostanze a' rei d'omicidio volontario (4); ed ecco dall'altro puniti costoro con pena corporale, fossero Franchi o Longobardi o d'altra nazione. Insigne rivolgimento se fosse stato durevole; ma il tentativo riusci tanto poco efficace quanto il precedente di Clotario II e di Childeberto II (5). Tornando al guidrigildo, Ludovico non aboli risguardo a coloro, i quali non aveano possibilità di pagarlo, gli ordinamenti antichi della Crenecruda, rinnovati nel 798 da Carlomagno.

<sup>(1)</sup> Vedi § CXXXVIII.

<sup>(2)</sup> Capitula addita ad legem Salicam, cap. VII; apud Balutium, I, 600.

<sup>(5)</sup> Leg. 15 Ludovici Pii, inter Langobardas. (4) Vedi S CXXV.

<sup>(5)</sup> Vedi SS XLIX, CCVI.

#### 5 CCXXXII. Anno 823.

Capitolare d'Olona ed altre leggi di Lotario. — Ritorno delle vedove Romane alla lor legge personale.

Ludovico avea per collega nell'imperio e nel regno Longobardo il suo primogenito Lotario, che venne in Italia, e fermatosi nella Corte d'Otona vi promuigò nell'823 un Capitolare, stampato per la prima volta da Carlo Dati (1), o più correttamente dal Batuzio (3). Il Pertz non ha guar pubbliconne un altro dell'825, dato anche in Otona e somministratogli da un Codice di San Paolo di Klagenfurt. Ivi si legge la sottoscrizione di circa dugento Longobardi, che giurano d'osservare il nuovo Capitolare (3). Di tal sottoscrizione alte leggi parlerò appositament nella Storia.

Quelle d'Olona sono trentatre nella raccolta del Baluzio, le quali senza data ed alla rinfusa veggonsi annoverate fra le cento e sei, attribuite a Lotario nella collezione Longobarda. Un'altra legge, priva parimente di data, comandò non potere i figliuoli di chi passasse al Chiericato diventari Notari, Sculdascii, Giudici e Conti (4), essendo rinate le dispute, alle quali avea voluto metter fine il Re Liutprando (5), su' privilegi trasmessibili a' figliuoli da padri divenuti Clerici. Lotario di nuovo raccomandò i duelli giudiziari, ma co'soli bastoni e con lo scudo, eccetto ne' casì d'infedetal (6).

I Longobardi, quantunque in generale non fossero il popolo più caro a' Re d'Italia della nuova Dinastia, pur tutta volta chiesero in Olona ed ottennero la conferma delle consuettudini antiche. Vogliamo, che gli uomini abbiano tal con-

<sup>(1)</sup> Firenze, 1675.

<sup>(2)</sup> Capit. II, 321-328.

<sup>(3)</sup> Pertz, Mon. Germaniae, IV, 252-253.

<sup>(4)</sup> Vedi & CLI.

<sup>(5)</sup> Vedi § CL.

<sup>(6)</sup> Leg. 31 Lotharii, inter Langobardas.

suetudine quate in antico fu quella de Longobardi (4). Così diceva Lotario, e dalle sue parole potrebbe dedursi d'aver egli permesso di seguitarle a tutti gli altri popoli d'I-talia. Se ciò è vero, anche a' nuori Romani di qualunque sorta fecesì abilità di conformarvisi. Non di rado Lotario nelle leggi d'Olona e nelle altre sue Longobarde confermò particolarmente aleuna delle consuetudini antiche di questo popolo intorno alla restaurazione delle Pievi (3), al servizio degli uomini liberi (3), a' ponti ed a simili opere pubbliche (4) confidate al Comune Longobardo (5).

Fra le prime leggi d'Olona una en e ha (6), con la quale ordinò Lotario, ehe le donne Romane, vedove de Longobardi, s'assolvessero dal vivere secondo la legge de' mariti perduti, e tornassero alla Romana: facessero lo stesso le donne di tutte le altre nazioni del regno Longobardo. Essendo libero a ciascuna di queste l'uso delle varie leggi personali, era chiarissimo il dritto delle vedove di tornare alla propria e nativa, cio ed una delle molte leggi personesse in Italia; pur tuttavolta Lotario giudicò, esser necessario un Capitolare a dileguare ogni dubbiezza su tal dritto delle vedove.

<sup>(1)</sup> Folumus ut bomines talem consustationem habeant sieut saliquius Langobardorum fuit. Cap. 15 Memoriae quod Domnus Imperator suis Comites praecepit (Olonae). — Peruz (Mon. Germ. III, 255) la trasse dal Codice di San Paolo di Klagenfurt, al quale s'accosta Palro di Chigi eld elcimo secolo.

<sup>(2)</sup> Leg. 20 Lotharii, inter Langobardas.

<sup>(3)</sup> Leg. 29 ibid.

<sup>(4)</sup> Leg. 41 ibid.

<sup>(5)</sup> Vedi S CCXXX.

<sup>(6)</sup> Leg. 14 Lotharii, inler Langobardas. — Vedi § CCXIX.

## S CCXXXIII. Anno 824.

Se fosse libero a ciascuno in Italia il passaggio da una legge personale all'altra.

La semplice lettura del primo Capitolare d'Olona basta, se non m'inganno, a recider tutte le dispute; mostrando che niuno polea passare a suo senno da una legge personale all'altra senza un qualche provvedimento, simile a quello di Lotario per le vedove, od almeno senza un privilegio del Re. La perpetua durata del guidrigildo ingiurioso de'Romani Teodosiani delle Gallie fino a Carlomagno giova mirabilmente ad illustrare eiò che lo stesso Carlo volle in Italia. Nè l'essersi seritto fin qui che ciascun popolo d'Italia dovesse giurare, far le seritture, suecedere, comporre, perdere ed acquisitare i servi secondo la propria legge, dee tenersi per un consiglio, il quale si potesse violare da tutti, passando ciascuno senza freno dall'una in un'altra cittadiananza.

Pereiò si è visto che nè Bobbio nè Farfa nè altri Monasteri ed Ecelesiastiei del regno Italico, i quali eran Longobardi prima di Carlo, avessero dopo lui esesato d'essere tali o passati fossero alla legge Romana; tuttochè gli Ecclesiastiei, se avessero eletto di fare aleuno di simili pasaggi, avrebbero avulo gran credito presso Carlo ed i suoi successori. De' quali passaggi non si trova, per quanto io sappia, niun esempio durante la dominazione de' Carolingi: e se, dopo la eaduta della loro famiglia, si potesse additarne aleuno esempio, sarebbe lecito d'annoverarlo fra gli abusi spettanti ad altro secolo, non fra gli effetti legali delle consuetudini o de' Capitolari appo i Franchi.

Per dritto comune, il nascimento formava la legge che i itulatini delle varie nazioni doveano segultare in Italia, prima del Clericato, e dopo: il matrimonio sospendea per le donne la lor legge nativa, ma esse la riaveano per vedovanza. V'erano poscia i modi legali, che sempre vi furono e vi saranno, a lascâree in alcuni casi la propria e prendere una diversa cittadinanza; ció non è una libera faceltà di ciascuno, ma un privilegio conceduto sotto certe condizioni dall'autorità pubblica, o per grazia del Re, o per conferire ad alcuno (del che addurrò in breve un esempio [41]) un qualche officio presso una diversa nazione in premio della fedeltà e del valore, o per qualunque altra ragione. Se vi fossero stati pubblici registri, dove si notasse il nascimento e però la legge d'ogni cittadino, si come pensa il Signor di Savigny (2), è incerto; ma il solo cangiamento che s'avrebbe potuto notare in tali registri per dritto comune, oltre un qualche privilegio, era delle donne quando passavano a marito, e quando riprendevano l'uso della lor legge da vedove.

#### S CCXXXIV. Anno 824.

Affetto de' Barbari per le loro leggl personali.

L'uso delle professioni di legge, che divenne si universale in Italia dopo Carlomagno, dimostra quanto ciascun popolo Barbaro si recasse ad onore di vivere secondo il suo nativo diritto. Ciascuno serbava con orgoglio e con amore la qualità della propria cittadinanza; ciascuno godea di chianiarsi Ripuario, Salico, Bavaro od Alemanno. Si fatte qualità si trasmisero di generazione in generazione, tenendo sempre vive la rimembranza e la boria del nome di ciascun popolo, e sovente l'odio ed il dispregio dell'uno verso l'altro. Qual maraviglia, se nel Medio-Evo gli auimi si veggono cotanto divisi nella nostra penisola, sebbene tutt'i cittadini avessero un luogo nel nuovo Comune Longobardo? Se pur fosse mancata ogni altra ragione, bastava quella delle tante cittadinanze a disgregarli. Ma ora non Parlo di ciò: fo cenno soltanto alla difficoltà che doveva esservi non tanto nell'ottenere quanto nel desiderare e nel

<sup>(1)</sup> Vedi § CCXL1X.

<sup>(2)</sup> Tom. I, 108.

chiedere un privilegio per passare da una cittadinanza e da una legge all'altra. I soli Romani Teodosiani e laici delle Gallie doveano bramar di passare al miglior guidrigildo così de' Salici, come de' Romani Giustinianei.

## & CCXXXV. Anno 824.

Il cinquantesimo anno dopo la conquista di Carlomagno risquardo agli stranieri.

Già s'avvicina l'anno cinquantesimo trascorso dalla conquista d'Italia; e già è spenta od invecchiata la turba de' varj popoli Romani e Barbari da Carlo recata in Italia. Tutti costoro erano, come già dissi (1), Guargangi ovvero stranieri, ma naturalmente, non più civilmente per l'abolizione avvenuta della legge 390 di Rotari. Ora i figliuoli di costoro non erano Guargangi neppur naturalmente, perchè generati la più gran parte in Italia. Perciò, dopo il cinquantesimo anno dalla conquista di Carlomagno, la diversità delle nazioni di questa divenne artificiata e non naturale: ma tanto più gagliarda e tanto più durevole, Sovente nuovi stuoli di stranieri vi sopraggiungeano così Romani che Barbari, non più sottoposti al dritto di peregrinità, i quali con tutte le loro forze si teneano ristretti nelle lor cittadinanze particolari e nelle leggi personali di ciascuna: ma tutti, Romani e Barbari, nati da indi in quà o giunti or ora nel regno Italico, furono compatrioti senza essere propriamente concittadini, quantunque spettassero tutti al nuovo Comune Longobardo.

<sup>(1)</sup> Vedi S CCXXI.

## S CCXXXVI. Auno 824.

## Scelta della legge in Roma.

Roma era turbata grandemente dalle fazioni, e Lotario Imperatore, volendo sedar que' moti, avvicinavasi nell'824 alla Città, S'accordò egli col Pontefice Eugenio II, e, fra gli altri ordinamenti atti a ricondurre la pace, dispose che s'interrogasse il Senato ed il Popolo Romano per sapersi con qual legge piacesse loro di vivere, acciocchè poi vivessero veramente secondo quella, ed, in caso di trasgressione, provvedesse il Pontefice, indi l'Imperatore (4).

Meglio di qualunque altro il Savigny (2) dimostro, che la legge dell'824 data da Lotario risguardava solamente Roma, e non il regno Italico, tuttochè inserita nella raccolta Longobarda, Carlo Sigonio (3) ed il Cardinal Baronio (4) s'erano contentati di riferire senza più la legge di Lotario: il Muratori (5) soggiunse, che la scelta del Senato e del Popolo Romano si dovesse intendere delle leggi Romana, Salica, Bavara e Longobarda, perchè tutte avean corso in Roma, ove concorreano tanti Longobardi e Franchi. Or come avrebbe dovuto farsi la scelta della legge? Con deliberazione comune del Senato e de' Capi del Popolo, rispose il Lupi (6), dal quale io non mi discosto, non ostante l'opinione del Savigny (7), che pensa essersi aperti pubblici registri ad interrogare un per uno i cittadini di Roma.

Ciò risguarda il modo a deliberare; ma intorno alla materia, di cui deliberossi, tengo per certo non esservi stati un Pontefice od un Imperatore tanto insensati, che avesse potuto venir loro in mente di mandar la grida, se il Se-

<sup>(1)</sup> Holstenii Collectio Romana, II. 218.

<sup>(2)</sup> Tom. 1, 119. (3) De regno Ital. sub anno 825.

<sup>(4)</sup> Annal.

<sup>(5)</sup> Annali d'Italia, sotto l'824. (6) Cod. Bergomens. I, 220-221.

<sup>(7)</sup> Tom, 1, 117.

nato ed il Popolo volessero scegliere una legge, per la quale si permettesse a ciascuno in Roma di non esser più cittadino Romano. E non dico mandar tal grida nella Città sul Campidoglio e dinanzi all'atrio di San Pietro, ma in Illubri, che ad Orazio sembrava un luogo si tristo. Eugenio II avrebbe dunque tollerato che a qualunque cittadino Romano si facesse abilità di crearsi cittadino Salico, Ripuario, Bavaro ed Alemanno? che gli abitanti della Città nigliassero a vivere col guidrigildo Germanico? e che, nel easo in cui ad un omicida Romano mancassero i danari per pagarlo, se uccidesse un Longobardo, si recassero in Roma gli usi della Crenecruda? Bel modo sarebbe stato questo a comporre i tumulti Romani, dare un guidrigildo a' faziosi più ricchi, ed a' più poveri la Crenecruda. Ne bastava prescegliere una legge bella e composta come la Salica o la Longobarda, ma bisognava fare una scelta de' Capitolari, che aveano arrecato si grandi cangiamenti a tutte le personali de' popoli soggetti. Bisognava parimente sottoporsi a' giudizi di Dio, ed a' combattimenti giudiziari. o co' bastoni e gli scudi, od eziandio con la spada, si come altrove raccomandò Lotario in alcuni casi (4), Altro, ben altro fu l'intendimento d'Eugenio e di Lotario nel dare la scelta della legge al Senato ed al Popolo, del che parlerò nell' Istoria

## S CCXXXVII. Anno 829.

Studj di dritto Romano alla Corte de' Re Franchi. Libro d'Agobardo contro i duelli giudiziarj.

Qui ritorno alla mia ricerca e dico, essere stato un Vescovo nato Franco o Longobardo così tenace del suo nazional dritto, quanto un cittadino Romano del suo, nell'834. La cognizione del dritto Romano, considerato come scienza e disciplina, s'era per l'appunto a que' giorni diffusa maggiormente tra' Franchi nella reggia di Carlomagno e di Lu-

(1) Vedi § CCXXXII.

dovico, illustrata da un Alcuino e da un Eginardo; ma i nopoli d'origine Barbarica, nell'udir lodare questa scienza del dritto Romano, e nel seguirne tuttodi essi medesimi e nell'abbracciarne per necessità or l'una ed or l'altra regola, vieppiù si stringeano ad aver cara la legge nativa, eziandio stando in Roma, dove oramai tanti stranieri giungeano quanti altra volta ne vedea giungere il Pretor Pcregrino. Lo stesso Imperator Ludovico, il quale pochi anni prima erasi accostato alla legge Cornelia minacciando agli omicidi, oltre il guidrigildo, anche l'esiglio, pubblicava nell'829 gli atti del sesto Concilio di Parigi, e dicea, che la legge Romana, essendo la madre di tutte le leggi, volcasi con le norme date da questa punir del fuoco molti esecrabili delitti, che si commetteano in Francia ed in Italia (1). Or chi potrà eredere anche per questo, che Lotario suo figliuolo avesse voluto nell'824 permettere a que' di Roma d'abbandonar la legge Romana?

Agobardo, Arcivescovo di Lione, fioriva in questa eti, caro in principio a Ludovico Imperatore. Indarno sperò di ricondurre il suo secolo ad alcuni dettanti fondamentali del dritto Romano, serivendo il suo trattato contro gli empi combattimenti giudiziari (2) ed un altro contro le fallaci pruove, decorate col nome de' giudizi di Dio (3). Come in Italia gli usi de' Longobardi e l'Editto di Rotari, così nelle Gallie i costumi de' Borgognoni e la legge di Gondebaldo avaeno diffiusa la dottrina e la pratica de' duelli giudizia-rì. Agobardo con nobile ardire prese a condamarle, ripetendo i detti di S. Paolo (4), che oramia più non avrebbe di Cari della di dovuto scorgersi alcuna differenza di nazio-

<sup>(1)</sup> Balutii, Capitul. Addulio IV, cap. 160; I, 1237. — Vedi la sua nota, II, 1257. — Vedi anche Additio 1, cap. 21; I, 1143, non the le note dello stesso Baluzio, II, 1244. (2) Sancii Agobardi Opera, curante Balulio. Parisiis, 1665-1666.

<sup>2</sup> vol. in-8: Liber adversus legem Gundobadi et impis certamins, quae per eam geruntur; I, 107-121. (3) Liber contra opinionem putantium divini judicii veritatem igne,

<sup>(3)</sup> Liber contra opinionem putantium awin jutici vertuiem igne, vel aquis, vel conflictu armorum patefieri; 1, 301-329.

(4) Storia d'Italia, 1, p. 965.

ni, spettare ad una stessa natura il Barbaro e lo Scita, l'Aquiiano, il Lougobardo, l'Atemano e di Borgognone; il libero agli occhi di Dio essere uguale al servo (t); tutti perciò aver dritto a far testimonianza l'un verso l'altro: donde seorgeasi l'iniquità delle leggi, e massimamente della Gondebalda, che niuno potesse testificare nella causa d'un cittadino, se nato non fosse in mezzo a quello stesso polo (3). Ed ol. l'piacese a Dio, egti dieca, che tutti gli uomini sottoposti ad un modesimo Re vicessero con una medsimo tegge! (3) Così prima di Carlomagno avveniva presso i Longobardi, fin dal tempo de' Duehi e di Rotari.

Dal non riceversi testimoni se non della stessa nazione, soggiunge Agobardo, procede l'assurdità che i delliti commessi ne "pubblici mercati e nelle raqunate del popolo da un Borgognone procar non si posseno; e che anzi permettasi d'opevoli, mancando i testimoni, di negar tutto cou uno apgiuro (4). Per la legge Gondebalda le pugue giudiziarie sono il miglior modo a scaprire il vero: di qui nasce, che socoute per le più vili cose anche gl'infermi ed i vecchi siano chiamati a questi ferali combattimenti (5). Bell'arte a scoprire la verila, e soprattutto se l'uno e l'altro combattene rimanagam

(1) Secundum eum, qui creavit hominem, non est Gentilis et Iudaeus, Barbarus et Scytha, Aquitanus, Langobardus, Burgundio et Alemannus; servus et liber. — Lib. adv. Gundobadum, cap. III.

(2) Inter quinque homines simal sedentes et non habentes commune legen, si subito contigerit alicui ex ipsis disceptatio in judicitis, nullum poterit habere testem de suis carissimis, cum quibus simul gradichotur, eo quodi nois recipiatur testimonium alicujus super Gundobadum. — Lib. cit. csp. 1V.

(5) Utinam placeret Deo, ut sub uno Rege una omnes regerentur lege! — Ibid. cap. XIV et ultimo.

(4) Ex qua re oritur..... ut si aliquis in coetu populi aut etiam in mercato publico commiserit aliquam pravitatem, non coarguatur testibus, sed sinatur perjurare, quasi non fuerint per quos agnosci veritas possit. — Ibid. cap. VI.

(5) Accidit ut frequenter infirmi et senes lacessantur ad certamen, etiam pro vilissimis rebus: quibus feralibus certaminibus...etc. — Ibid. cap. VII.

morti sul campo! (1) Come può Iddio volere mostrar la sua volonità in favor della causa più giusta, s'egli pe' suoi non perscrutabili sini permette che i Saracini s' impadroniscano di Gerusalemme, i Goti di Roma ed i Longobardi dell'Italia? (2)

Ecco in qual guisa l'Arcivescovo di Lione, vivendo in mezzo a' Borgognoni, giudicava che il trionfo de' Barbari sull'Imperio, ed in ispezialità quello de' Longobardi Ariani, fosse stato una punizione del Cielo: ma egli tacque di Clodoveo e della conquista che i Franchi aveano fatta delle Gallie. E volendo proporre alcun modo a toglier di mezzo i danni e le iniquità de' duelli giudiziari alla Barbara, supplicava l'Imperatore che i Borgognoni, autori primieri di tal vituperio nelle Gallie, fossero trasferiti alla legge de' Franchi, ovvero a quella de' Salici e de' Ripuari, Con sì fatto ritrovato i nostri Borgognoni, conclude Agobardo, non sarebbero più si tenaci dell'uso di combattere nelle cause civili, e di far combattere anche i deboli e gl'impotenti; la nostra Lionese regione se ne rifarebbe alquanto, sollevandosi dallo squallore di tal miseria, ed eali medesimo il Borgognone de nostri paesi diventerebbe più nobile, passando alla legge de' Franchi (3).

Ho schivato a bella posta d'esporre, nè qui m'impegno a dichiarar la mia opinione se Clodoveo imponesse un guiárgildo a Visigoti (4), e qual fosse il guidrigildo imposto da' suoi figliuoli a' Borgognoni (5). Ma, supponendo che tutt' l Barbari Germanici e non Germanici, cioè a tutt'i popoli non Romani di Francia, se ne fosse conceduto uno

<sup>(</sup>i) Hic interrogo, utrum causa utrique mala fuerit, pro qua bellator uterque occumbit? — Ibid. cap. XIV.

<sup>(2)</sup> Si in hac vita semper innocentes essent victores, et noxii vinterentur... non Sancta Civilas Hierusalem Sarracenis subjicerctur, nec Roma Gothis, nec Italia Langobardis. — Ibid. cap. IX.

<sup>(3)</sup> Si placeret Imperatori, ut eos trasferret ad legem Francorum, et ipsi (Burgundiones) NOBILIORES EFFICERENTUR, et hace régio ab squaloribus miseriarum quantulumcumque sublevaretur.— Ibid. cap. VII.

<sup>(4)</sup> Vedi § VII.

<sup>(5)</sup> Vedi S XII.

eguale a quello del popolo dominatore, ovvero de' Franchi, egli si scorge dalle ultime parole qui recate d'Agobado, che questi Franchi tenensi sempre, anche dopo la morte di Carlomagno, pel popolo più nobile d'ogni altro nelle Gallie. Aumento di stima e dignità ne sarebbe perciò venuto a' cittadini e guerrieri Borgognoni, se l'Imperatore avesse comandato che lasciassero la legge Gondebalda per la Salica.

#### S CCXXXVIII. Anno 833.

### Giudicato di Siena

I Placiti del regno Italico serbavano la loro forma Longobarda, sebbene v'intervenissero sovente gli uomini liberi di tutte le nazioni, e fossero il più delle volte preseduti da' Vescovi Franchi, L'antica lite de' Vescovi di Siena e d'Arezzo erasi ridestata, ed una incidenza novella ne surse, che Vigilio, Abate del Monastero di Santo Antimo non lungi di Montalcino, avesse occupato il Monastero di San Piero sull' Asso, pertinente a quella famosa controversia. Petrone, Vescovo d'Arezzo, richiamossene a' Giudici, che si congregarono in Siena e diedergli vinta la causa. Erano due Vescovi, Messi di Ludovico, Agiprando di Firenze e Pietro di Volterra, il Conte Alderico, gli Scabini di Siena e di Volterra, non che molti Vassi dell'Imperatore. A' giudizj più solenni o straordinarj non mancavano tali Messi, tratti dall'ordine Vescovile il più delle volte; ma, se i Vescovi non avessero una tal qualità, sedeano sovente ne' Placiti con l'altra di principalissimi fra' cittadini e possessori Longòbardi, obbligati a sostenere qualunque peso municipale, come abbiamo veduto aver fatto nel 798 il Vescovo di Verona risguardo alle mura della città (1).

<sup>(1)</sup> Vedi § CCX.

### S CCXXXIX. Anno 835?

## Querele di Floro, Diacono di Lione:

In Francia gli Ecclesiastici fino da' primi tempi della Monarchia ebbero per molte lor controversie un particolare lor Foro, che fino a Carlomagno non fuvvi nel regno Longobardo. Si mantennero sempre saldi nel godimento di tal privilegio Clericale; ma quando scoppiarono le divisioni tra gl'Imperatori Ludovico e Lotario, Modeino, Vescovo d'Autun e seguace delle parti del padre, prese a sospingere verso il Foro puramente secolare i Clerici di Lione, d'onde l'Areivescovo Agobardo era stato bandito perchè fautor del figliuolo. Floro, Diacono della eittà, si fece a riprenderne amaramente Modoino con alquanti versi, ove gli parlò in nome della Chiesa Lionese, pregandolo di rammentarsi, che questa era difesa dalle leggi di Costantino, d'Onorio e di Teodosio, Giammai, soggiunge, i Ministri di essa furon vessati, e giammai le sacre cose aggravate dal peso del secolo. E c'ebbero sempre due ordini, tutelati ciascuno da' suor particolari Giudici. Tu operasti, che venisse meno la riverenza verso il sacro, mentre anche il plebeo è governato dalla propria legge (1).

Da tali parole apprendiamo ciò che gli Ecclesiastici dello Gallie intendessero nel nono secolo, e ciò che aveano sempre inteso ne' secoli precedenti, allorchè diceano che la Chiesa vivesse particolarmente a legge Romana, giacchè

## (1) Mabillon, Analecta, 1, 496-502:

Numquam prisca meos vecavunt jura Ministros, Pondere nec soecli res onerata sacra est. Semper distinctus duplex hic Ordo recurrit; Iudicibusque suis utraque pars viguit. Ordinibus sacris reverentia debita cessit (per discessit); Plebojos rezit lex sua quemque viros.

Vers. 79-84 Flori ad Moduinum Augustodunensem. - Vedi le note di Mabillon, pag. 410.

tutt'i Romani viveano quivi col dritto Romano. Intendeano gli Ecclesiastici non solamente la parte del Codice Teodosiano pertinente all' ordine Sacerdotale, ma soprattutto le immunità del Foro laicale. Nè un Salico eredeva punto di farsi Romano coll'ascendere al Sacerdozio: egli si rimaneva Barbaro nell' intendimento del suo nazionale orgoglio, e consentiva d'essere sol Romano in quanto a' privilegi Chericali. E se, verso la fine del sesto secolo, un Suddiacono Franco per nome Riculfo videsi condannato alla lortura ed alla morte (1), ciò avvenne perchè costui, sperando cangiar la successione del Re Chilperico, appose a Gregorio Turonese d'aver caluministo la Regina Fredegonda: nel qual caso la vendetta d'una Fredegonda fu politica e straordinaria, non dettata per le disposizioni del Codice Teodosiano.

### S CCXL. Auno 837?

Combattimenti giudiziari per le Chiese nelle Gallie.

Ma non pel Godice di Teodosio nè per gli altri privilegi Clericali gli Ecclesiastici e le Chiese delle Gallie andavano interamente immuni dalla legge Salica, tenuta, come già dissi (2), per legge territoriale; del che posso recare un esempio insigne degli ultimi anni di Ludovico, dopo le sue dissensioni con Lotario: esempio ricordato da non pochi scrittori, ma con disegno contrario al mio, del provar, cioè, bei il Clero vivesse da per ogni dove a legge Romana, e così nelle Gallie come in Italia. Il Signor di Savigny, a fermar quest'ultimo concetto, allega (3) le leggi de' Ripuarj su' Tavolarj e di Liutprando su' figlinoli de' Chierci, alle quali luo già risposto (4); e ricorda i detti d'Adrevaldo, Monaco Floriacense, il quale verso l'anno 875 serisse de'

<sup>(1)</sup> Gregor. Turon. lib. V, § 50.

<sup>(2)</sup> Vedi S XVII.

<sup>(3)</sup> Tom. I, 105 nota (e). Ediz. 1839.

<sup>(4)</sup> Vedi SS X, CL.

miracoli di S. Benedetto (1). Di questi detti d'Adrevaldo è necessario che io faccia una qualche menzione.

Matfrido, Conte d'Orléans, e Lantberto aveano abbandonato la parte di Ludovico Imperatore per darsi a quella di Lotario; il che riempi di spavento e di guerra le rive della Loira. Ivi era il Monistero di San Benedetto, a cui presedeva l'Abate Bosone. Alcun tempo dopo quelle discordie (2), Ilduino, celebratissimo Abate di San Dionigi ed autore de' libri Areopagitici, mosse lite all' Abate Bosone intorno al dominio d'alcuni servi; e fu fama che i Monaci di San Dionigi, per quanto ne scrive Adrevaldo, avessero co' doni corrotto uno de' Giudici, nato nel Gatinese. Molti Maestri e Gindici, soggiunge questo scrittore, assembraronsi nel Placito, ovvero nel Mallo, al quale presedeano Giona, Vescovo d'Orléans (3), ed il Conte Donato. Ma non si poterono accordare; perchè alcuni di costoro, avendo cognizione soltanto della legge Salica, mal sapeano discernere ciò che prescrivca la Romana intorno a' possedimenti delle Chiese. Il Placito adunque si tramutò in Orléans, ove innanzi al Visconte Genesio convennero altri Maestri, Giudici e Dottori, tratti così da quella Provincia come dall'altra del Gatinese, i quali presero a disputar con molta vecmenza (4).

Durando i Giudici più che non bisognava nelle loro contese (6), posero finalmente il partito d'ordinare il combattimento con gli scudi e co' bastoni fra gli Avvocati de' due Monasteri. Ed ecco il Giudice Gatinese, ch'ebbe voce d'essersi lascialo sedurre, temendo non avesse l'Avvocato di San Dionigi a soccombere nella pugna, saltò fuori e disse, non doversi per gli affari delle Chiese combattere; più giusto essere, che i servi si dividessero fra gli Avvocati

<sup>(1)</sup> Apud Ioh. a Bosco (Dubois) in Biblioth. Floriacensi, 1605.
(2) Decurso inde non modico tempore. — Adrevaldus, cap. XXV.

Edit. Mabillon, in Actis Benedict., saeculo II.

(3) Morto nell' 842, secondo i PP. Le Cointe e Mabillon; donde

si ritrae ad un bel circa la data del Placito.

(4) Acerrime utraque ex parte disputabant.— Adrev. cit. cap. XXV.

<sup>(5)</sup> Longiuscule litem Iudicibus protrahentibus. — Id. Ibid.

di San Dionigi e di San Benedetto sulla Loira. Piacque al Visconte Genesio si fatta sentenza, e tutti gli altri vi si accostarono.

Questo fatto non era da scegliere per dimostrare che le Chiese vivessero nelle Gallie a legge Romana, Viveano, si, gli Ecclesiastici delle Gallie, se a lor fosse piaciuto, pureliè nati di sangue Romano, quando già eran sicuri d'avere il massimo quidrigildo tra' Franchi; viveano, se si trattasse di privilegi Clericali non contrari al pubblico dritto contenuto nella legge territoriale, ovvero nella Salica del popolo dominatore. Perciò il giudizio fra Ilduino e Bosone Abati agitavasi dinanzi a Giudici anche Salici fra gli altri. e si terminava con ordinarsi un combattimento giudiziario; cose al certo non Romane, le quali avrebbero senza dubbio dovuto increscere ad un Ecclesiastico, si come Adrevaldo. Ma no: Adrevaldo, che potrebbe supporsi essere stato d'indole Romana, e che avrebbe dovuto contentarsi d'una uguale divisione de' servi fra due Monasteri Benedettini, era cotanto Salico della sua natura e tenea per si giusta la causa di Bosone, che avendo una infermità tolto al Giudice Gatinese l'uso della lingua, giudicò il buono Adrevaldo, esser questo un castigo datogli da Dio per aver impedito il combattimento giudiziario. Secondo Adrevaldo, il modo più acconcio a scoprire il vero stava nelle armi; ciò che non credea l'Arcivescovo di Lione Agobardo nelle Gallie; ciò che il Re Liutprando non avea creduto in Italia.

## S CCXLI. Anno 837?

Legge di Ludovico per le Chiese del regno Longobardo.

Assai meno da seegliere per la dimostrazione che gli Ecelesiastici di Francia e d'Italia vivessero in generale a legge Romana, era l'ordinamento di Ludovico Imperatore intorno alle Chiese (1), attribuito da Stefano Baluzio all'an-

(1) Leg. 55 Ludovici Pii, inter Langobardas: Ut omnis ordo Ec-

no 837 (4). Ogni ordine di Chiese viva secondo la legge Romana, ed a tat modo si ricerchino e difendano i possedimenti Ecclesiastici, che i contratti enfiteutici damosi alle Chiese non s'asserino, ma si disciolgano secondo la legge Romana. Qui ono si tratta se non del caso specialissimo della legge Romana intorno alle enfiteusi pregiudizievoli alle Chiese. Ottimamente osservò il Savigny (2), che nulla intorno a tacso havvi nel Codice Teodosiano (quale almeno egli da noi si possiede); ma che una Novella di Giustiniano disciplici simili enfiteusi (3). E però Ludovico volte per la prima volta comunicare i benefizi di questa Novella, non mai pubblicata nelle Gallie, alle Chiese di Francia; e volte restituiri a quelle del regno Longobardo, che da lunga stagione aveano perduto l'uso delle leggi di Giustiniano Imperatore.

Or chi crederebbe, che il medesimo Signor di Savigny e quasi tutti gli serittori debbano allegare la legge di Ludovico Pio per pruova della continua durata del dritto Romano presso gli Ecclesiastici o di tutta Europa, o certamente dell' Orbe Carolino? Degli Ecclesiastici di Francia e delle regioni soggette a' Franchi sia quel che può; io mi limito a parlar solo delle Chiese del regno Italico, ed afermo, non potersi le prime parole di tal legge stacare dalle rimanenti, che circoscrivono ad un sol caso l'apparente generalità delle prime. Se altro avesse inteso Ludovico, dunque dalla sua legge dell' 837 si dedurrebbe, dila sua legge dell' 837 si dedurrebbe, dalla sua legge dell' 837 si dedurrebbe, della sua legge dell' 837 si dedurrebbe, dalla sua legge dell' 837 si dedurebbe, dalla sua legge dell' 837 si dedurrebbe, dalla sua legge dell' 837 si dedurebbe, dalla sua legge dell' 837 si ded

clesiarum lege Romana vivat, et sic inquirantur et desendantur res Ecclesiae, ut emphiteoseos contractus unde Ecclesia damnum patitur non observentur, sed secundam legem Romanam destruantur, et poena non solvatur.

<sup>(1)</sup> Balu. Capit. I., 690. — Vedi le sue note, II, 1119-1120. III
Petra reputa incerto, ed è, l'amond ital legge, ch'egli ponet ra l'818
e l'822. Ma nè il Codice di Chigi, nei d'Cavense, nè il Blancheburghese, se il Gotano dinotano il nome di Ludovico. I cerederei, estre stato Lotario l'autore della legge, che nondimeno lasereò stare
(dabitalivamente) sotto l'anno 357, e sotto il nome di Ludovico. —
Vedi Petra, Mon. Germaniae, III, 228.

<sup>(2)</sup> Tom. I, 100. Ediz. 1839.

<sup>(3)</sup> Nov. CXX, cap. viii, anno 541.

non prima di tale anno le Chiese Longobarde fossero state costrette all'osservanza del dritto Romano.

Questi leggieri sogni della nostra immaginativa svaniscono tosto solo che s'apra una o due delle molte collezioni de' documenti d'Italia dopo l'età di Ludovico il Pio. In ciascuna di queste vedrassi, che le Chiese del regno Longobardo fino al Mille ed oltre possederono le loro terre cogli Aldii e co' servi alla Longobarda; che fecero i lor contratti e permute, secondo l' Editto di quella nazione modificato da' Capitolari: che nelle donazioni dettero ed ottennero sempre il Launechildo: che tutt'i pubblici giudizi si celebrarono co'riti Longobardi ora de'quadii e de' Sagramentali, ora de' combattimenti giudiziari (4). E però un Professore di Pisa (2), il quale o non seppe o non volle opporsi alla sentenza di Muratori (3), seguitata ben presto dal Grandi (4), che gli Ecclesiastici Longobardi vivessero a legge Romana, veggendoli nondimeno vivere dopo l'837 a legge Longobarda, prese a dettare, quasi una singolarità molto notabile, un trattato intorno all'uso del dritto Longobardo presso gli uomini di Chiesa nel Medio-Evo. Vide il vero, ma non pervenne a raggiungerlo.

#### S CCXLII. Anni 840-858.

Atti Longobardi d'alcune Chiese del regno Italico dopo la legge di Ludovico Pio.

Non erano ancora trascorsi molti anni dalla pubblicazione della legge contro l'enfiteusi dannose alle Chiese, allorchè

<sup>(1)</sup> Vedi § CCXLVI.

Francisci Antonii Pieri, De usu juris Langobardi apud Ecclesiasticos Medii Ævi. Florentiae, 1744, in-4.
 Ad leg. 100, lib. VI Liutprandi. Leggi e note stampate nel 1725.

<sup>(4)</sup> Epistola ad Iosephum Averanium, de Pandectis. Pisis, 1726, in-4. Lettera composta fin dal 1723. — Vindiciae pro sua Epistola de Pandectis. Editio secunda cum documentis. Florentiae, 1727, in-4.

Rodingo, Vescovo, e Maurino, Conte del Palazzo, eon altri Giudici e Scabini e Vassi dell'Imperatore (questi apparteneano tutti al nuovo Comune Longobardo) nell'anno 840 sentenziarono, che la Chiesa Lucchese di San Giacomo giurasse co' suoi Sagramentali, secondo la legge (quella, cioè, d'Astolfo), contro l'altra Chiesa Lucchese di Santo Andrea intorno alla permuta d'alcuni fondi, essendosi già riscosso il quadio (1). Liutperto, detto ancor Centolo, Arcidiacono di Pisa, col suo testamento liberò nell'842 (2) molti suoi servi, ponendoli sotto il Mundio della Chiesa Pisana, Florenzio ed Agnello', figliuoli di Lupe da Catapino, erano stati del numero degli Aldii lasciati nel 777 alla Basilica Milanese di Santo Ambrogio da Totone di Campilione, del quale ho favellato (3). Costoro negarono in prima d'essere Aldii; poscia nell'844 si sottomisero alla Basilica, e confessarono in iscritto (4), esser tenuti a servirla di giorno e di notte secondo le leggi, a cagione del Mundio posto dal Longobardo Totone, antico loro Signore,

Sotto Ludovico II Imperatore, figliuolo di Lotario, si tenne da 'suoi Messi e da' Giudici del Sacro Palazzo, non che da molti 'Rassi e Szabini un Plazito in Pisa nell' 856 (3), dove Gosfrido, Avvocato del Vescovo Pisano Giovanni, trattò e vinse la causa d'alcuni servi, onde Leone, marito d'Adelinda, pretendeva esser padrone: causa, nella quale, dopo il guadio, si dettero i fideiussori alla Longobarda. Ma più chiaro e solenne fu nell' 863 l'atto (6), con cui Ermeriso, Proposto di Bobbio, ricevé i doni di Beata, la quale per rimedio dell'anima trasferi a quella Badia la proprietà d'alcune sue terre nel Tortonese. Le due parti dichiararono, volere per maggior fermezza e sicurtà obbedire al

<sup>(1)</sup> Murat. An. M. Evi, 1, 503. - Barsocchini, II, 537.

<sup>(2)</sup> Murat. An. M. Evi, III, 1026.

<sup>(3)</sup> Vedi S CXCIV.

<sup>(4)</sup> Murat. An. M. Evi, I, 873. Già pubblicato dal Grandi.

<sup>(5)</sup> Ibid. III, 1033.

<sup>(6)</sup> Ibid. V, 749: Pro ampliorem firmitatem ritus gentis nostrae Langobardorum, accepti Launechild mantello uno.

rito della lor gente de' Longobardi; e però il Proposto Ermerisio diè a Beata un mantello, tuttoche la legge di Liutprando permettesse a' Monasteri di ricever donazioni senza il Launechildo (1). Questi atti di Lucca, di Pisa e di Bobbio ignoravansi forse dal Grandi, allorchè serivea di non esservi state altre leggi per gli Ecclesiastici Longobardi se non le Romane. Ma i cinquanta documenti da lui recati non pruovano la sua intenzione, dovendosi distinguer sempre l'antico popolo Romano soggiogato da Duchi e da Rotari, ed il nuovo introdotto da Carlo in Italia. Giova nondimeno por mente a' modi tenuti degl' ingegni migliori nel trattar questo punto della patria Istoria, e notare che il Grandi nel proporre i suoi documenti passa tosto dal giudicato fra Siena ed Arezzo nel 715 all'atto di Leone dell' 858, quasi nel tempo frapposto nulla di nuovo fosse avvenuto in Italia, e come se Liutprando o Desiderio continuassero a reggerne il freno di là dalla metà prima del secolo nono

#### S CCXLIII. Anno 864.

#### Editto di Pistes risguardo a' Romani.

La miseria politica de' Romani Teodosiani risguardo a' Franchi durava frattanto nelle Gallie; contro i quali stava sempre il minor guidrigildo, tuttochè si lasciassero, ciò che oggi a noi sembra si bello e magnifico, vivere secondo il Codice di Teodosio, e con le Curie come altresi co' Magistrati alla Romana. L'Editto promulgato in Pistes nel-1864 rinnovò tali ordinamenti; c Carlo il Calvo, figliuolo di Ludovico Pio Imperatore, volle che i giudizi si continuassero alla Romana (s'intende fino al punto, nel quale non s'opponevano al dritto pubblico della legge Salica, come s'è veduto [21), in tutte le regioni del suo regno, dovera in uso la legge Romana; protestandosi, che controvera in uso della regulatione della regulation

<sup>(1)</sup> Vedi S CXXXII.

<sup>(2)</sup> Vedi S CCXL.

questa non egli e non aleuno de' suoi predecessori avessero nulla stabilito, cioè innovato (4). Se Carlo il Calvo diesse tali cose per piacere a' Franchi, tenendoli segregati da' Romani Teodosioni, o se parlar volesse della particolar legge Romana propria de' soli Ecclesiastici (2) delle Gallie, nol ecretlerò; egli è certo nondimeno quel che solo m'importa sapere, non essersi abolito in Pistes il minor guidrigitdo, confermato nel 798 da Carlomagno, suo avo, pe' laici Romani Teodosioni.

#### S CCXLIV. Appi 865-866.

Incmaro di Reims, --- Le Tregue di Dio.

A que' giorni fioriva Incmaro di Reims, uscito dal sangue antico de' Salici, e parente di Bernardo, Conte di Tolosa; uomo, che con la sua fama riempieva tutte le Gallie. Non contentossi della cognizione del Codice Teodosiano, ma ricercò, e massimamente per la rispondenza col dritto Canonico, le Nocelle di Giustiniano. Il Clero delle Gallie, ad esempio d'Alcuino e d'Agobardo, erasi rivolto agli studi Romani; ed Incmaro avrebbe dato loro un grande incremento, se già una barbarie novella non si fosse avvicinata per contristare la Francia dopo le guerre civili de' figliuoli di Ludovico Pio e le invasioni de' Normanni, Certamente gli Ecclesiastici d'origine Romana e Salica non credevano tutti, come credeva in buona fede Adrevaldo Floriacense, che Iddio Signore venisse ad ogni ora dimostrando la sua volontà ne' duelli. L'Arcivescovo di Reims, cotanto vago del dritto Romano, era de' primi a riprovare quegli usi; e le leggi de' Re Franchi sentivano l'insufficienza del quidrigildo Salico a reprimere i delitti di sangue presso un popolo non meno violento che orgoglioso della sua mag-

<sup>(1)</sup> Cap. XX el XXXI Edicti Pistensis, apud Balutium, II, 183 et 190. — Vedi Pertz, III, 491 el 494, cap. 16 et 23.

(2) Vedi § CCXXXIX.

gioranza su Gallo-Romani. Ma niuno può vincere al tutto il proprio secolo; ed Inemaro, a malgrado della sua dottrina Romana, si rimaneva Salico, si come in Italia si rimanevano Salici o Longobardi gli Ecclesiastici nati di sangue Barbarico. Tale fra gli ultimi un Teotperto, Arciprete di San Giuliano, che a questi giorni professava di vivere a legge Longobarda (1).

Carlomagno, Ludovico Pio e Lotario non solo per la Francia, ma eziandio per l'Italia sostituito avevano in molti casi le pene corporali alle pecuniarie; ordinamenti, che non rispondeano alla natura Barbarica. Non parlo qui dello stato dell'umanità, quando s'approssimava il decimo secolo, uno de' più ferrei per l'Italia e per tutta Europa. Gran trionfo della religione fu l'aver potuto stabilire gl'indugi, che chiamaronsi Treque di Dio. Ludovico II Imperatore nella sua spedizione verso Benevento promulgò alcune leggi per l'Italia Longobarda, e tolse l'opportunità della Quaresima dell'867 per minacciar pena di morte a chiunque in que' sacri giorni commettesse adulteri violenti ed incendi, ed a chiunque violasse le Chiese (2). Triplicò a' ladri le pene pei furti, durante quella Quaresima. Tutto ciò non bastava punto a reprimere la fiera indole de' malvagi, si che i combattimenti giudiziari uniti al guidrigildo continuarono, per quanto sen dolesse Agobardo, ad essere la delizia de' Barbari ed a sembrar loro la sola prerogativa degna d'un uomo libero e d'un cittadino valoroso.

<sup>(1)</sup> Vedi § CCLI.

<sup>(</sup>a) Constitutio promotionis exercitus partibus Beneventanis, sub Indictione quintadecima, spud Camil. Pellegrino: ex Codice Casinesi, num. 353, saeculi X. — Vedi Balut. Capit. II, 457-463. — Mural. Sc. Rev. Ital. 1001. II, part. I, pag. 264-265. — Pertz, Monumenta Germaniae, III, 564-566.

#### § CCXLV. Anni 866-867.

Capitolare Beneventano di Ludovico II sul servizio militare, secondo la ragione del guidrigildo.

Insigne documento a dinotare l'universalità del guidrigido in Italia dopo la morte di Carlomagno è il Capitolaro
promulgato nell'867 dal suo pronipote Ludovico II. Nine
Conte o Gastaldo conceda ceruna esenzione dal servizio militare ad alcuno. Chiunque ha tanti mobili quanti bastino a
pagare il suo guidrigildo, vada contro il nemico: e chi no
ne possiede quanti bastino a pagarne la metà, si congiunga
con un altro della stessa qualità, e vadano insieme d'accordo
per mantenersi l'un l'altro alla guerra. I poeeri e quelli che
hanno in mobili un valsente di soldi dieci, siano deputati alla
difesa de' lidi maritimi. Solo colui, che non ha dieci soldi,
non sia tenuto a nulla (1).

Così dicca l'Imperatore, volendo sollevar tutta l'Italia contro i Saracini. E qui egli non parlava de' possessori Ecclesiastici e Laici delle terre o beneficiarie od altodiati, che tutti erano senza più obbligati al servizio militare; ma solo de c'ittadini più poveri e plebei, ridotti a non avere se non qualche mobile in casa: tanto dovea riuscire universale quello sforzo contro i nemici. Niuno adunque de' cittadini del regno Italico, purché possedesse un dicci soldi, fu liberato dall'obbligo d'andare all'oste o di custodire le spiaggie: lanode anche i muori Romani Giustinianei ebber l'invito; e, poiche l'ebbero, godeano dunque d'un qui-drigida, che solo potca renderli cittadini. Perciò l'Inperatore chiamolli, ciascuno secondo le ragioni del proprio yudirigitdo, cioè di quello, pel quale sarebbero stati apprezzati (2), nel caso che fossero uccisì.

<sup>(1)</sup> Capit. Ludovici II, § 1. (2) Vedi § CCXVII.

# \$ CCXLVI. Anni 866-867.

Fondazione della Badía di Casauria, vivente a legge Longobarda.

A questi giorni Ludovico II fondò in Abbruzzo la Badia di Casauria sopra un'isola del fiume Pescara, situata
nell'antico territorio di Penne: luoghi appartenenti oggi alla
Diocesi di Chieti. Comperò da un Franco per nome Sisenando il soulo ad edificarla; e ad arricchirla fece nobili
acquisti di terre spettanti ad altri Franchi, non che al Vesevo di Penne. Altri fondì acquistò per la Badia in Roma, in Toscanella del Patrimonio di San Pietro e nelle
Contee d'Osimo e di Fermo, come si legge ne' Monumenti
Casauriensi raccolti e pubblicati da uomini dottissimi (4).

In una Badia fondata dopo la legge di Ludovico Pio intorno alle Chiese del regno Italico si può avere indizio ed anzi la più chiara dimostrazione che nell'837 quell' Imperatore altro non volle, se non solamente distruggere alla Romana tutte l'enfiteusi dannose alle Chiese d'Italia (2). Il perché dal nono fino all'undecimo secolo (di ciò gli anzidetti Monumenti fanno perpetua testimonianza) Casauria visse come ogni altro antico Monastero a legge Longobarda e non Romana; ebbe gli Avvocati combattenti; giurò per mezzo de 'Sagramentati (3); possedé Aldir; ed un suo Abatolfo (4). Altri esempl potrei allegare di Monasteri surti dopo Ludovico Pio e che vissero a legge Longobarda; ma basta quel di Casauria, edifeata da un suo ninote.

<sup>(1)</sup> Duchesne, Ughelli, Dachery, Baluzio, Muratori,

<sup>(2)</sup> Vedi § CCXLI.

<sup>(3)</sup> Vedi S CCLXVII.

<sup>(4)</sup> Vedi S CCLXV.

#### § CCXLVII. Anno 868.

## Professione di legge Romana in Salerno — Pietro, Console e Duca.

La frequenza delle molte cittadinanze unite nel muero Comune Longobardo avea nella seconda metà del nono sceolo renduto più volgari le professioni di legge. In Roma eziandio coninciavasi a conoscerne l'uso. Di ciò trovo un sempio nell'anno 868 (4), quando Ludovico II comperò per ottocento libbre d'argento la Corte e la Cappella di San Biagio della Città: fondi spettanti a Pietro Console e Duca di Roma; il quale avealo seguito in Salerno, dove si celebrò l'atto dell'acquisto. Con Pietro erano Gregorio e Giovanni, figliuoli di Leone, come altresi Giovanni, Duca; tutti di Roma, i quali andarono con l'Imperatore in Salerno e soltoserissero da testimoni, affermando ciascuno di vivere a legge Romana.

Di tali Duchi non v'era penuria nella Città. Il titolo preso da Pietro di Console in presenza d'un pronipote di Carlomagno, stato Console nell' 800, non vuol dimenticarsi da chi dee scrivere la storia del Senato Romano sotto i Carolingi: titolo cresciuto a dismisura ne' secoli seguenti. Da tanti Consoli e Duchi mal si sarebbe sperato che abbandonassero la legge Romana, come si dice avere Lotario sperato nell' 824.

# § CCXLVIII. Anno 87n.

## Ordini beneficiarj per gli Ecclesiastici del regno Longobardo.

I costumi beneficiarj, che in breve si dissero feudali, aveano pieno vigore nell'Italia Longobarda non solamente a prò de' Laici, ma eziandio degli Ecclesiastici, che però

(1) Chronicon Casauriense, apud Murat. Scr. Rer. Ital. Tom. II, Part. II, col. 932.

TROYA, Cond. de Romani, ec.

eran tenuti o d'andare o di mandare alle guerre. Per virtid del movo d'ittlo beneficiro gli Ecclesiastici venivano sempre più discostandosi dalla vita Romana, e dagli ordinamenti de' Codici di Teodosio e di Giustiniano intorno al Cericato. Si vegga ora se Ludovice Pio avesse potuto nel l'837 comandare in generale alle Chiese di vivere a legge Romana.

Maguafredo, nato in Alebio di Valtellina, ucciso aveva Melseune, Altido del Monastero di Santo Ambrogio di Milano. Doveva il micidiale pagarne il prezzo al patrono, secondo la tassa Longobarda; e però venuto al cospetto di Pietro, Abate di Santo Ambrogio, cercò nell' 870 ed ottenne comporre il delitto, cedendo una sua terra ed alquanti mobili (4). La legge dell' 887 non operò dunque, che il Monastero possedesse i suoi Aldii e le sue terre alla Romana.

\$ CCXLIX. Anni 872-874.

#### Placito di Valva e di Casauria.

Simili esempi s'hanno in un Placito dell'373 tenuto per comandamento di Ludovico II in Valva, dove Sanson, Gastaldo di questa città, insieme con tre Scabini e con Adelmundo Sculdascio, dopo dati ed il guadio solito ed i fideriussori alla Longobarda, reintegrarono il Monastero di San Vincenzo al Volturno nel possesso d'una turba di servi, che diceano d'esser liberi unomini (2). Altri assistettero, secondo il costume, al giudizio, ma senza dire la lor qualità, eccettuato un Gualberto, Notaro e Seria. Fin qui unon veggo se non Longobardi; e non Romani; de' quali ultimi niuno sembra essersi allora trovato in Valva. E Longobarda era (3) l'origine del Monastero di San Vincenzo,

<sup>(1)</sup> Mural. An. M. Ævi, II, 237.

<sup>(2)</sup> Chronic. Volturn. pag. 396, apud Murai. Sc. Rev. Ital. Tom. I, Pari. 11.

<sup>(3)</sup> Vedi S CX.

secondo la quale regolavansi le possessioni delle antiche terre Aldionali, donategli da' fondatori. Più memorabile assai è un Placito celebrato l'anno 874

nella Badia di Casauria. Muratori lo diè in luce (4), ma già Stefano Baluzio lo aveva fatto pubblico (2) ed illustrato (3). Gundi, femmina Longobarda, sposò Giusto, della nazione de' Franchi. Credette il Baluzio che a Giusto, il quale dovea vivere a legge Salica in Italia, fosse piaciuto di passare alla Longobarda. Se quel dotto nomo avesse potuto vedere un documento (4), donde risulta essere il marito di Gundi diventato Gastaldo, avrebbe di leggieri consentito che costui, non per effetto di sua libera facoltà ma certamente d'un privilegio, avea conseguito la cittadinanza Longobarda, perché decorato d'un officio pubblico presso questa nazione (5). Il nuovo Gastaldo adunque, tuttoché nalo fuori d'Italia, visse a legge Longobarda insieme con Gundi e co' figliuoli comuni, Amalfredo, Pietro e Guaningo. Morto Giusto, la vedova Gundi prese il velo religioso in presenza del Vescovo Grimmaldo; sollecitata poscia dal Salico Sisenando (era forse il venditore dell'isola di Pescara) lo tolse a marito, col consenso del suo primogenito e Mundualdo Amalfredo. Allora Maione di Pescara, Avvocato dell' Imperatore, trasse in giudizio gli sposi ed il Mundualdo nel Placito, che il Conte Eribaldo tenne fra le mura della Badía; ivi, secondo i provvedimenti di Liutprando contro le Monache rimaritate (6), la donna con tutti gli averi cadde in potestà del Palazzo Imperiale de' Re d'Italia, mentre Amalfredo era condannato a cencinquanta soldi e Sisenando a seicento. Ecco la legge puramente Longobarda punire un Franco, ed assumer quindi le qualità di territoriale in un caso non preveduto dalla Salica, e non

<sup>(1)</sup> Additam. ad Chron. Casauriense, col. 912-944.

<sup>(2)</sup> Appendix Actorum Veterum ad Agobardum, pag. 159-161.

<sup>(3)</sup> Notae ad Agobardum, pag. 135-137.

<sup>(4)</sup> Murat. loc. cit., col. 939.

<sup>(5)</sup> Vedi § CCXXXIII.

<sup>(6)</sup> Leg. 1, lib. V Liutprandi. - Leg. 46, lib. VI Liutprandi.

contrario a' Capitolari de' Franchi. Ecco altresi la prosapia Salica del Gastaldo Giusto sottoposta fermamente al diritto Longobardo, che non avrebbe potuto abbandonare senza la giusta causa d'un novello privilegio del Re.

# 5 CCL. Anni 874-880.

Lettera di Giovanni VIII al Clero, all'Ordine

Sedeva in quel tempo Giovanni VIII del quale abbiamo una lettera ch'egli scrisse al Clero, all' Ordine ed alla Plebe di Valva, Fu questo l'effetto delle Formole del Libro Diurno (4), raccolte nuovamente nel nono secolo (2), e però con maggior cura osservate allora da' Romani Pontefici. Ma bene al tempo di Giovanni VIII avrebbe il muovo Comune Longobardo in Valva potuto prendere il nome Romano d'Ordine e di Curia, senza che in quella città vi fosse un solo Romano così Teodosiano che Giustinianeo. In sul cadere del nono secolo i nomi Romani si trasfondeano promiscuamente a cose Longobarde, come i Longobardi alle Romane; e somma semplicità sarebbe il volere per essi discernere le varie nazioni dell'Italia Longobarda, se le professioni di legge od altre circostanze d'alcun rilievo non vengano a confermare l'indizio ritratto dai nomi. La lettera di Giovanni VIII al Clero, all' Ordine ed alla Plebe di Valva non basta dunque sola per sè a farci credere, che ivi fosse radunata una Curia di Romani o Teodosiani o Giustinianei: e ben poterono essere Longobardi quelli, su' quali avea giurisdizione il Gastaldo Sanson, anche se al nuovo Comune Longobardo si desse in Valva il nome di Curia. Non si è forse già visto che i Longobardi fin dal tempo di Desiderio, uomi-

<sup>(1)</sup> Vedi § XXXV.

<sup>(2)</sup> Zaccaria, Biblioth. Ritualis, etc. etc. etc.

ni (4) e donne (2), pigliavano il titolo di Chiarissimi e d'Illustri (3), quasi vivessero nella reggia di Bizanzio?

#### 5 CCLI. Anno 88o.

#### Gli Scabini Romani.

Anche il nome di Scabini, ch'era Germanico del tutto, vedesi ora comunicato di mano in mano a' muovi Romani del regno Longobardo; laonde s'odono due Scabini, Vitelmo ed Amalrico, appellarsi Romani (4), e seder cogli altri Scabini o Longobardi o Franchi nell'880 in Pavia. Il Placito si tenne innanzi a Boderado Conte del Palazzo, e verano Giovanni ed Aicardo Vescovi di Pavia e di Vicenza non in qualità di Messi del Re, ma di cittadini Longobardi, viventi col guidrigildo fermo di novecento soldi. Poscia Berengario e Suppone Conti seguivano, Giudici del Sacro Palazzo; indi Laudeperto e Pelprando, Giudici di Pavia, e però spettanti al nuoco Comune Longobardo, Innanzi a costoro uno Scabino Torinese per nome Roderico, Avvocato di San Pier della Novalesa, domandò in nome dell'Abate Amblulfo, che Maurino fosse dichiarato servo del Monastero; e si dettero gli usati guadi, sì che nel giorno prefisso, al cospetto eziandio de' due ricordati Scabini Romani, si proferì la sentenza, e Maurino perdè la lite. Cinque anni dopo, l'Arciprete Teotperto, del quale ho toccalo (5), fece la sua professione di vivere a legge Longobarda (6).

<sup>(1)</sup> Vedi S CLXXII.

<sup>(2)</sup> Vedi S CLXXIII. (3) Vedi S CLXII.

<sup>(4)</sup> Murat. An. M. Ævi, I, 359, ristampato fra le Carte Piemontesi, I, 62.

<sup>(5)</sup> Vedi S CCXLIV.

<sup>(6)</sup> Fumagalli, Cod. Ambros. num. 39.

#### 5 CCLII. Anno 885.

#### Placito del Montefeltro.

Or darò un altro esempio di giudicati simili a quello di Viterbo dell' 806 (1). Nell'anno terzo del Pontefice Adriano, e nel quinto dell' Imperatore Carlo il Grosso, cioò nel' 885, non lungi dalla città Feretrana, ovvero di San Leo, nella Corte di Stirvano, chiamata Cereto, celebrossi un Plocito, seoperto nel 1749 in San Marino dal dotto Annibal degli Abati Olivieri, ed acecunato dal Cardinal Garampia di Contarini (2); posto indi alla luce da Giovan Batista Marini (3), dal Fantuzzi (4) e dal nostro Melebiorre Delfico (5) Giovano; Vessovo Feretrano, ed Orso, Glorioso Duca.

sedettero nel Placito, e con essi Domenico da Carpegna, Pietro, Leone, Maurizio, Leontazio, tutti Dativi ovvero Giudici dell'Esareato, non che un altro Pietro e Lorenzo, entrambi Tabellioni e Datiri ad un'ora, oltre aleuni semplici Tabellioni. Veran del pari Faroaldo, Maestro de' soldati, ed il suo figliuolo Martino. Intervennero altresì al Placito qualtro Scabini, cioè Romano, Onesto, un secondo Romano da Sorbo, il quale chiamasi ancor Tabellione, con due Gastaldi, Gregorio e Laurio. Al lor cospetto si fece Deltoue, Vescovo di Rimini, chiedendo riavere i fondi Casole, Ravelini, Pignoria, Gritiano e Flagellaria, che dieva essere occupati da Stefano, Abate del Monastero di San Marino sul Monte Titano; ma non avendo il Vescovo potulo dimostar la sua intenzione, Stefano andonne assoluto priudicato (così diecsi nel Placito) de' Datrie e degli Scabini.

<sup>(1)</sup> Vedi S CCXXIII.

<sup>(2)</sup> Contarini, de Episcopatu Feretrano, pagg. 30 e 96. Venetiis, 1753, in-4.

<sup>(3)</sup> Saggio di ragioni della città di San Leo; pag. 269-270. Pessro, 1758, in-4.

<sup>(4)</sup> Mon. Ravennati, 11, 13.

<sup>(5)</sup> Memorie storiche di Son Marino, pag. 1 dell' Appendice. Milano, 1804, in-4.

Qui non istarò a vedere se la Corte di Stirvano, dove si congregarono costoro, appartenesse all'Esarcato di Ravenna od al Regno Longobardo (4) lungo la sinuosa linea che in quei luoghi divide il territorio presente di Toscana dalla provincia de' Monti Feltrii, ossia dalla regione posta tra Feltro e Feltro, come Dante scrisse: ma ciascuno scorge da sè che concorsero al giudizio gli Officiali propri dell'uno e dell'altro Stato, cioè i Dativi del Romano ed i Gastaldi e Scabini del Longobardo. La concorde loro sentenza ci mostra in qual modo gli Officiali del regno Longobardo si congiungessero co' Ravennati. Ma se la Corte di Stirvano era del pari che Rimini posta nell' Esarcato, s'avrebbe un esempio degli accrescimenti della Colonia od Università Longobarda nel paese di Ravenna, e riuscirchbe più facile il comprendere come reciprocamente in tutto il regno Italico la Scuola de' Romani si venisse aumentando nel nuovo Comune Longobardo, non volendosi giammai dimenticare che nel 727 Liutprando aveva introdotto in alcuni luoghi dell'Esarcato il reggimento dell' Editto pe' Longobardi quivi stabiliti

# § CCLIII. Anno 885.

# Vitaliano, Console in Ravenna.

L'anno del Placito Feretrano è il medesimo, in cui un decumento, pubblicato dagli Annalisti Camaldolesi (2), ri-orda che in Ravenna, oltre i Datici esimili Giudici, v'e-rano i Consoli. Vitaliano prende ivi questo titolo (3); ma sezza congiungerlo coll'all'in oli Duca, si come faceva Pie-tro in Salerno (4). La qualità di Console si diffuse dopo il nono secolo in Roma e per l'Italia, e dura tuttodi, oli "quanto diversa dall'antica, non che dalla più recente onde

<sup>(1)</sup> Marini, loc. cit., pag. 81.

<sup>(2)</sup> Annal. Camald. 1, 13 Appendice. (3) Fantuzzi, Mon. Raven. IV, 165.

<sup>(4)</sup> Vedi & CCXLVII.

Carlo s'era fregiato nel primo anno di tal secolo. Ma niuno dirà che pel titolo di Vitaliano il vero Consolato non si fosse spento da lunga età presso i Romani, o che quello di Carlo fosse da paragonarsi all'antico. Ciò che merita notarsi risguardo a Vitaliano è la Novella di Leone, detto il Filosofo, a Stiliano, con cui quell'Imperatore, nello spazio interposto fra l'anno 886, quando egli sali sul trono, e l'anno 893, allorchè Stiliano usci di vita, dichiarò solennemente abolito il Consolato (4).

# CCLIV. Anni 885-893.

Abolizione solenne delle Curie nell'Italia Greca.

Lo stesso avvenne alle Curie, per effetto d'una simil Nocella di Loone a Stiliano, in tutto l'Imperio d'Oriente, non
che nelle parti d'Italia obbedienti a' Greci di Bizanzio,
sotto i quali vivevano ancora non poche delle più insigni
città della nostra penisola. Le antiche leggi, dieca Leone,
aveano imposto gravi ed intollerabili pesi a' Decurioni; elai
dale Curie aceano attribuito il privilegio di costituira alcui
Magistrati e di governare con autorità propria le città. Ma
le cose civili ora si veggono trasformate in altra guisa: e
tutto pende oramai dalla sollecitudine della Maestà Imperiale. Si tolgano perciò le Curie di mezzo; argomento, che più
non dese andar brancolando pel suolo delle leggi (2).

A tali parole del Greco, la parte a lui soggetta d'Italia, se volle rimanersi fedele a Bizanzio, perdette ogni ve-

<sup>(1)</sup> Novella XCIV Leonis.

<sup>(</sup>a) ... Inter veteres de Decurionibus et Curiis latae leges quae dang gravia et inolerabilin Decurionibus numera nijunzerunt: Curii autem privilegium ut quosdam Magistratus constituerent, suoque austoritate civitates gubernarent, proabeurunt. Quae nunc, co quad resiciles in alium statum transformates sint, omnisque ad una Imperatoria Migistatis solicitudine aque administratione pendeant, neireassum circa legale solum oberrent, nostro decreto illinc submoventur. — Nov. XIVI Imp. Leonii.

stigio d'amministrazione Municipale. Roma e Ravenna conservarono dopo la venuta de' Longobardi più il nome che la sostanza delle Curie, non potendo alcuno ignorare quale orrido governo facessero dell'Italia gli Esarchi ed i Duchi de' Greci. Nè Leone Imperatore aboliva il Consolato e le Curie con le sue Nocelle, ma dichiarava che tutto da gran tempo era sparito. La qualità di Console divenne tuttava più frequente in Italia ed in tutta l'Europa dopo l'età di Leone il Filosofo. Nell'889 si vede Giorgio decorato di tal titolo in Ravenna (4); titolo, il quale generò indi sazietà e ricadde nell'avvilimento.

### S CCLV. Anno goo.

# Professione di legge Romana in Bergamo.

Gran novità certamente sarebbe stata che solo i primi Longobardi, cioè i Duchi e Rotari, avessero preso a sollevare le Curie Romane del regno loro dall'abiezione in cui erano cadute dal secolo di Teodosio fino a quello di Giustiniano. L'ipotesi arbitraria della durata di esse dopo i Longobardi contraddice a tutta la Storia d'Italia, e la Scuola de' nuovi Romani Giustinianei, che Carlo innestò con le Università o Colonie de' Barbari nel muovo Comune Longobardo, era si poco numerosa in Italia, che gran fortuna si reputa il trovare nel nono secolo una professione di legge Romana. Quella dell' 807 in Lucca è la più antica, per quanto io sappia; l'altra degli Ottimati Romani, che seguitarono Ludovico II in Salerno, procedea da cagioni diverse, cioè dalla frequenza degli stranieri di tutta l'Europa in Roma: un'altra se ne trova in Bergamo dell'anno 900, ed è la prima del ricchissimo Archivio di questa città (2). Un Ariberto, Vasso del Re, dice di vivere secondo la legge sacra de' Romani: costui (se non parlò del dritto Canoni-

<sup>(1)</sup> Fantuzzi, Mon. Ravennati, II, 308.

<sup>(2)</sup> Lupi, Cod. Bergom. I, 1083.

eo) sembra essere nato fra' Teodosiani venuti di Francia in Italia.

§ CCLVI. Anni 900-915.

Se al tempo di Berengario I, Imperatore, cessasse in Italia il predominio de' Franchi.

Il nono secolo cominciava, e già da dodici anni la stirpe maschile di Carlomagno era mancata in Italia. Eberardo, Duea del Friuli, avea sposato Gisla, figliuola di Ludovico Pio Imperatore; d'indi naeque Berengario, anch'egli Duca del Friuli, che dopo la morte di Carlo il Grosso nell'anno 888 fu da molti Longobardi eletto a Re d'Italia. Ma non pochi altri parteggiarono per Guido, Duea di Spoleto. Costui fu nadre di Lamberto, e Franco di nazione: il perchè vissero entrambi a legge Salica. Qual fosse la legge di Berengario è incerto; ma ben si può ereder Salico un nipote di Ludovico ed un guerriero, a cui si confidava quasi ereditariamente una provincia posta in su' confini del regno. I versi dell'Anonimo contemporanco che dettò il Panegirieo di Berengario, lo salutano col nome di Principe Italico, perehè nacque in Italia. Tal qualità rallegrò certamente i Longobardi fautori della sua parte allo stesso modo elle poseia Giovanni Villani ed altri serittori del Medio-Evo fecer gran festa nel raccontare, che la Corona di ferro più non ornò il Capo d'un Franco nè di qualunque altro straniero, per la seelta di Berengario, Lui vivo, Guido e Lamberto di Spoleto ebbero la Corona Imperiale dal Pontefice, trasferita indi nel 904 a Ludovico III del sangue di Carlomagno, e data finalmente allo stesso Berengario nel 945. Ma Rodolfo, Re della Borgogna Transiurana, venne in Italia contro Berengario, e gli suecedette. Ugo di Provenza con Lotario suo figliuolo (gente, al pari di Rodolfo, nata fuori d'Italia), indi Berengario II d'Ivrea ed Adalberto, Saliei entrambi, occuparono il regno.

Queste eose a tutti note ho voluto rammentare sol per vedere se Italiani fossero i Re sueceduti a' Carolingi: opinione acereditata dalle parole dianzi riferite del Panegiris dai Berengario. Nel 900 il nome d'Italico aveva un siguificato affatto diverso da quello de'nostri giorni, or che
ciascuno degli Stati d'Italia vive con la sua legge territoriale, si come viveano prima di Carlomagno i Longobario.
Tali furono dopo Carlo il vanto e la necessità de' cittadini
abilatori d'Italia, che ciascuno dovesse pensare, non al luogo
del suo nascimento, ma si alla legge personale che professava, ovvero alla propria nazione o cittadinauza. Di ciò solamente andavano superbi un Salico, un Ripuario ed un Alemanno; ciò solamente, non il suolo nativo, formava,
per così dire, la sua patria.

Tante patrie diverse, le quali tutte accoglieansi nel nuovo Comune istitutio da Carlomagno, doveano gravar non poco l'antica ed unica de' Longobardi. Gran beneficio sembrò dunque a costoro l'aver Ottone I posto fine alla dominazione de' Fanenhi, vincendo Berengario II ed Adalbero, i quali certamente si valsero dell'opera e della possanza de' Salici loro coneittadini per tenere in freno il regno Ilacio. Rotto il Salico giogo, i Longobardi, se mai più non furono i soli, almeno più non furono i secondi nel nuovo loro Comune: insigne avvenimento, che die forze novelle alla natura Longobarda, e fece eredere che gli Ottoni avessero per la prima volta con le loro concessioni fondato il Comune d'Italia verso il Mille.

### § CCLVII. Anni 900-945.

Atti fra uomini di nazioni diverse, pertinenti al nuovo Comune Longobardo.

Le professioni di legge Romana divennero assai più frequenti nel decimo secolo, e posso additarne ben otto esempj nelle sole Carte Piemontesi (4), per essersi aceresciuta la

<sup>(1)</sup> Historiae Patriae Monumenta, I: Col. 127, auno 926: Daniele, Prete nel luogo detto Garenciano;

progenie de' popoli Romani, a' quali Carlomagno concedè l'uso delle leggi personali. Ma sempre scarso fu il drappello di questi muori Romani a petto al gran numero de' Longobardi. Le schiere assai maggiori de' muori Barbari nepur superavano il popolo, che fu padrone unico del regno Italico prima di Carlo. Talvolta eziandio piegavansi esse ad alcuni costumi ed obbedivano ad alcune leggi Longobarde.

Anselmo, Conte di Verona e generato dalla stirpe de' Franchi, dichiarava nell'anno 914 d'aver avuto la donazione d'alcune case nel Castel di Nogara, e d'averne dato il Laumechildo ad Audeberto, Diacono della Chiesa di Vrona (4). Lo stesso Conte Anselmo nel 1918 donò alla Badia di Nonantola si fatte case, investendone col rito Salico della consegna di due guanti l'Abate, che diègli un paio di manicie, cioè, anche di guanti, per Laumechildo (2).

Il Marchese Berengario, Franco del pari, avendo nel 945 donato la Corte di Guitzacara o di San Cesario al suo di letto Fassallo Riprando, ricevè per Lauwechildo una Crona, ovvero un mantello (3). La legge Longobarda, ne' essi qui accennali, ebbe forza di territoriale su' Franchi.

col. 193, anno 961: Paolo di legge Romana, e marito di Leuperga Longobarda in Asti;

# 238, " 973: Giovanni, del luogo Bagenna;

" 270, " 984: I fratelli Gausberto, Stavelione ed Odelberto con altri di Montalto;

" 274, " 987: Uberto, Diacono d'Asti;

" 309, " 996: Marchese Anselmo nel Castello Malíano;
" 321, " 999: Teuperto, Diacono di Novara;

" 321, " 999: Teuperto, Diacono di Novara;

" 324, " 999: Un figliuolo di Lamberto con Ildeza sua

moglie in Genova.

Nelle stesse Carte Piemonlesi potran vedersi ventitirè altri esempi d' Ecclesiastici e laici viventi nel secolo undecimo a legge Romana; dal 026 al 1088.

(1) Mural. An. M. Evi, I, 247.

(2) Tiraboschi, Storia di Nonantola, II, 98-99-

(3) Ibid., 118-119.

## § CCLVIII. Anni 900-948.

Ecclesiastici viventi a legge Longobarda nel decimo secolo.

Risulta eziandio da tali esempj, che un Diacono di Verona ed un Abate di Nonantola viveano a legge Longobarda nel secolo decimo. Egli è gran tempo che non ho più ricordato i numerosi atti Longobardi spettanti a Farfa, per vie meglio additare di non aver bisogno del Registro Farfense a raccogliere da per ogni dove i documenti di tal dritto presso gli Ecclessiatici, od a dimostrare il vero intendimento della legge pubblicata nell'837 intorno alle Chiese, non che l'interpretazione fattane per tutto quel secolo L'imbarazzo sta nella gran dovizie di simiglianti ricordi: pur ne sceglierò alcuni, traendoli sol dalle Carte Piemontesi e dalle Muratoriane.

Raimbaldo, Abate di San Vincenzo al Volturno, concedè nel 926 al Franco Rainardo per ventinove anni una cella nel territorio di Valva con tutti gli Aditi e le Albie e con tutte le Appendici Aldionali (1). Edelberto, Diacono d'Asii, dono alcune terre nel 929 ad Umberto Prete, il quale digil due mancicie per Lamacchildo (2).

Lo stesso Raimbaldo Abate di Volturno, in una lite ch'egli ebbe nel 937 in Capua contro un certo Malone, oltre i soliti guadii, giurò egli ed undici Monaci suoi Consagramentali (3); ciò che avvenne in virtù delle leggi d'Astolfo. Poscia l'Abate Leone, suo successore, litigo allo stesso modo innanzi ad Arcehi, Giudice Capuano, contro il Conte Padelfrido, il quale avendo rinunziato al giudizio donò le terre disputategli alla Badia Volturnese (4); laonde ne ricevette una camicia per Launechildo (5).

<sup>(1)</sup> Chron. Voltur. apud Muratori, Sc. Rev. Ital. Tom. I, Parl. 11, pag. 421: Aldii et Aldiae cum Aldariliis suis.

<sup>(2)</sup> Historiae Patriae Monumenta, 1, 154. (3) Chron. pag. 429-420.

<sup>(4)</sup> Ibid. pag. 423 424.

<sup>(5)</sup> Nel 954.

# S CCLIX. Anno 948.

Testamento e lettera d'Attone, Vescovo di Vercelli.

Ma non havvi nulla di si Longobardo come il testamento d'Attone, Vescovo di Vercelli, del quale abbiamo a stampa le opere (1). Ivi egli apertamente professa la legge della sua nazione Longobarda (2); ciò che sarebbe cosa molto volgare, se non si trattasse d'un Longobardo assai dotto di quella età. Ora in verità non intendo perche il Signor di Savigny (3), preceduto da molti scrittori, alleghi gli scritti d'Attone di Vercelli, Vescovo e Longobardo, per dimostrare che la Chiesa vivesse nel regno Italico a legge Romana. Un certo Teodorico volea contrarre nozze, al quale il Vescovo di Vercelli giudicò doversi opporre non solo, ma scriverne al Vescovo Azone una lettera (4), esponendo le ragioni del suo dissentire. Voi sapete, diceagli, che nelle nozze carnali si vuol quardare così alla legge spirituale come alla secolare (5). Ricorda perciò le leggi de' Principi sul matrimonio, ed in primo luogo quelle de' Barbari e specialmente la Salica ed una del Re Liutprando (6): passa indi alle Romane del Codice Teodosiano, del Giustinianeo e delle Novelle, notando in sul bel principio che i Romani Principi signoreggiarono su tutta la terra, e che anche al Sacerdote conveniva osservare in MOLTE COSE la loro legge. In molte adunque non in tutte le cose, scriveva il Lon-

Sancti Attonis Vercellensis Opera, curante Carolo Buroutio del Signore. Vercellis, Tom. 2 in fol., 1768.

<sup>(2)</sup> Pag. XVII. Praefat. Caroli del Signore: Ego Atto Episcopus...
qui professus sum, ex natione mea, lege vivere Langobardorum. (Testamento del mese d'Agosto 948)

<sup>(3)</sup> Tom. I, 101 nota (m), 105 nota (g), e sopratutio II, 173 nota (a). Ediz. 1839.

<sup>(4)</sup> Savigny, tom. II, pag. 296-300.

<sup>(5)</sup> Scitis, quia in carnalibus nuptiis non tantum spiritalis sed etiam saecularis lex est, etc.

<sup>(6)</sup> Leg. 5, lib. V Liutprandi.

gobardo. Ma non parlava egli di nozze? Non poneva intorno a ciò le leggi de' Barbari prima delle Romane? Le leggi Canoniche e Civili di Roma sul matrimonio non erano passate forse nel corpo dell'Editto Longobardo? Niun frutto può quindi ritrarsi nè dalle parole nè dalla persona d'Attone per dimostrare, che verso la metà del decimo secolo gli Ecclesiastici vivessero nel regno Italico a legge Romana; ed altro non si conosce in questo Longobardo, se non lo spirito che a que' giorni agitava non di rado i Barbari, sospingendoli verso lo studio delle cose Romane. Attone veniva rammentano il Codice di Giustiniano come oggidi si rammentano in Italia i Codici di Francia, di Prussia e di Russia; per causa d'erudizione o di testimonio, non di sudditanza.

# § CCLX. Anni 962-967.

# Preti Longobardi che passano a legge Romana.

Muratori, non ignorando e non potendo ignorare tanti atti Longobardi presso gli Ecclesiastici del regno Italico, non seppe uscire d'impaccio in qualche modo se non col farsi ad insinuare (4) che la legge data da Ludovico (o da Lotario) intorno alle Chiese nell'837 non era obbligatoria. Dunque non sarebbe stata più legge. Ben essa dopo lunga cià poteva ire in disuso; e certamente, come dirò, il tenpo recolle alcune mutationi: ma già ho mostrato che tal legge non fu interpretata da' contemporanei come noi l'interpetriamo nel secol nostro; che però gli Ecclesiastici continuarono a vivere secondo il dritto Longobardo; e che i nuovi Monasteri del regno Italico fondaronsi parimente a legge Longobarda (2).

La speciale protezione de' Romani Pontefici verso una qualche Chiesa o verso alcun Ecclesiastico Longobardo, i



<sup>(1)</sup> An. M. Ævi, II, 264.

<sup>(2)</sup> Yedi S CCXLVI.

dritti di Padronato acquistati di mano in mano dalla Romana Chiesa, i nuovi studi Romani che faceansi da' Prelati Longobardi, si come Attone di Vercelli, e molte cause, delle quali parlerò nella Storia, introdussero il novello costume, che parecchi Clerici ed anche alcuni laici per un qualche motivo ignoto a' di nostri passassero a vivere secondo la legge Romana, chiedendone il privilegio all'Imperatore. Di si fatte concessioni ha il Blume non ha guari trovato le formole in un Codice Vaticano di Paolo Diacono (4): effetti di nuove cagioni le quali portavano il Longohardo non solo, ma il Salico, il Bavaro e l'Alemanno a dimenticar talvolta il nativo lor dritto nel decimo secolo, preparando le vie al duodecimo, in cui l'Italia Trastiberina veduto avrebbe cessar in gran parte le leggi Barbariche, Ma questa Romana legge, a cui ora passavano i Barbari, rimaneva tuttora per ciascuno d'essi una legge personale, si come con piena ragione scrisse il Savigny (2).

#### § CCLXI. Anni 962-967.

# Il nuovissimo Comune Longobardo.

Or già tutto, all'apparir degli Ottoni, si cangia da capo in Italia, nel modo stesso che tutto erasi cangiato alla venuta de' Franchi. Le città Longobarde prendono altra faccia, la possanza de' Vescovi s'aumenta, i patti fra il Saccedacio e l'Imperio guardano a più vasto scopo, ed i Pontefici Romani sono dalla forza delle cose chiamati a tenere di freno intellettuale della civiltà de' popoli di tutta Europa. Chi ardirebbe serivere la Storia d'Italia senza fare le debite distinzioni fra' tempi de' Longobardi veri, e quelli de' Carolingi, de' Berengarii e degli Ottoni? Pur sovente s'incorre nel danno di non avere alcun rispetto alla diversità de' secoli e de' costumi; e non di rado, e' giova

<sup>(1)</sup> Vedi Savigny, I, 118. Ediz. 1839.

<sup>(2)</sup> Ibid.

ripeterlo, s'ascolta recitare una legge, forse abolita, di Rolari, a fianco d'un'altra o di Guidone o di Lotario II, Imperatori.

Io qui non prendo a tesser la Storia de' Comuni d'Halis dopo il Mille. Debbo ricordar nondimeno, che in mezzo a' rivolgimenti Ottoniani le stirpi de' Romani vinti da' Duchi e da Rotari non ottennero alcuna vita civile dopo tanti sceoli di sileuzio, e dopo si lunga maneanza d'un proprio lor guidrigildo. I nuori Romani Teodosiani e Giustinianei, a' quali Carlomagno concede le loro particolari maniere di guidrigildo, non pervennero giammai a dominare, si come fecero i Franchi, nel muoro Comune Longobardo. Il gran mutamento avvenuto sotto gli Ottoni (u, come ho già detlo (1), l'essere cessata per opera del primo tra cessi la prevalenza del popolo Salico. Ecco le vere libertà concedute o piuttosto restituite da Ottone I alle città Longobardo, quando egli ebbe vinto i due Salici Berengario II ed Adelbetro, che si malamente s'appellano Italiani.

Ouesto Comune Ottoniano, sebbene ancor misto di molte eittadinanze, ritirossi pur tuttavolta verso i principi Longobardi, ne' quali al certo non invidiavasi agli Ordini ovvero alle Curie degli antichi Romani alcuna libertà Municipale nella scelta de' Magistrati e nella trattazione delle pubbliche faccende, che che in generale possa dirsi dell'ignoranza e dell'alterigia de' Barbari nel tenersi lontani da ogni cura del Comune. I Longobardi non poteron durare in tale stato d'ignoranza e d'alterigia che ne' primi anni dopo Alboino: e tosto i soli edifici fatti costruire da Teodotinda mostrarono quati bisogni cittadineschi si fossero in Italia generati appo i suoi popoli Germanici. Al Comune antico Longobardo, cioè al Comune composto d'una sola cittadinanza, il nuovo tolse lo splendore, ammettendo le rivalità delle diverse cittadinanze d'ogni sorta; surse indi l'altro liberato datta maggioranza de' Franchi, al quale ho dato e darò il nome di nuovissimo. I guerrieri Teutonici venuti con Ottone I. da' quali si vantano di procedere al-

<sup>(1)</sup> Vedi S CCLVI.

eune delle più illustri famiglic d'Italia, non tolsero la dominazione a' Longobardi; ed Ottone stesso fu invocato da non pochi tra essi per liberarli da' Re Salici.

\$ CCLXII. Anni 962-967.

Se i Comuni d'Italia fossero stati d'origine Germanica e non Romana.

Qui ascolto chieder da molti, se i Comuni d'Italia dopo il Mille fossero stati d'origine Germanica o Romana. Se parlasi della lor libertà Municipale, i Longobardi l'avcano intera nelle lor selve di Germania ed intera l'ebbero fino a Carlomagno nelle città d'Italia, quando ne ricostruirono le mura, distrutte in gran parte da essi; l'ebbero al pari e forse più di quella de' Romani, anche non tralignanti. Se parlasi della potestà difenditrice delle franchigie Municipali, chi potrà volerla cercare fra i vinti e non fra' vincitori? E supponendo che i vinti avessero avuto da' Duchi e da Rotari un quidrigildo con una cittadinanza Romana, conservando gli Ordini ovvero le Curie. Longobardi sarebbero divenuti questi Ordini quando negli affari pertinenti a tutti gli abitatori del regno Italico ed i vinti ed i vincitori doveano insieme congregarsi. Là sono veramente i Comuni dov'è la spada per difenderli : ma nel regno Longobardo già da lunga stagione la spada più non pendeva dal fianco del Romano.

Inutili adunque mi sembrano si fatte interrogazioni, e ciasumo a sua voglia può trarre l'origine de' Comuni d'Italia così dalle moltissime franchigie naturali non dirò solo de' Longobardi na de' Barbari, come dalle memorie non mai spente dell'antica Rona. Tali memorie nondimeno rimasero inefficaci da Carlomagno fino agli Ottoni, senza cagionare aleun sensibile rivolgimento de' Comuni: e se Rotari o Liutprando permisero agli uomini di sangue Romano aver qualche ingerenza informo alle vie militari ed urbane, a' ponti, a' porti, alle Zeeche, alle mura ed agli e-

difici del regno Italico, non per questo il Longobardo s'astenne dal camminare per quelle vie, dal tragittare i flumi su que' ponti e dal chiudersi fra quelle mura, tuttoche altri supponga che avessero abitato sol ne' boschi d' Italia fino a Carlomagno. Ma le immaginarie Curie de vinit, alle quali si crede avessero i vincitori, perchè orgogliosi ed infingardi, laseiato il pensiero di curare i ponti e le vie, non raprirono il Teatro ed il Girco nelle città del regno Italico; ne ivi si dettero più spettacoli alla Romana o d'ignavi mini e saltatori o di Timeliche immonde, spesso vietate sì, ma sempre ricondotte in sulle scene dell'Imperio (1). Ne la superbia e la negghienza de' Longobardi seemavano punto la loro autorità svi vinti.

Le razze Germaniche aveano bisogno (quantunque o nol sentissero in prima od il disdegnassero) della scienza e dell'intelletto, non degli esempi delle libertà Municipali di Roma, Liutprando forse avrebbe, si come ho creduto (2) e credo, guidato più presto i suoi Longobardi alla civiltà Romana ed alla forma che i Comuni d'Italia presero dopo il Mille, se gli ordinamenti delle leggi personali non avesser travolta o sospesa per lunga età la nobile istituzione d'una legge sola e territoriale nel regno Italico. La legge sugli Seribi bastava per tener sempre vive fra' Longobardi le memorie dell'antico senno di Roma; ed a ridestarle negli Stati di Liutprando e d'Astolfo non richiedeansi gli Ordini oscuri o tollerati appena de' Decurioni, che non v'erano. Ma i Longobardi antiponevano tuttora, e fin verso il Mille antiposero sovente il senno Germanieo al senno Romano; del che voglio non aver dato altra pruova se non della legge Longobarda, stata in vigore nella stessa Roma dopo Carlomagno (3).

<sup>(1)</sup> Storia d'Italia, I, pag. 1003-1004.

<sup>(2)</sup> Vedi SS CXLV, CLXXXIX, CXCIX.

<sup>(5)</sup> Vedi & CCXXVIII.

### S CCLXIII. Anni 962-967.

#### Consulte su' duelli qiudiziari,

Nè il senno Germanico trionfò mai tanto in Italia quanto al tempo degli Ottoni, sebbene già la disciplina e la mente di Roma Cattolica venissero ad accender talvolta il desiderio de' Barbari che abitavano la nostra penisola. E Roma ben conoscea non potersi ancora svellere le radici degli usi Barbarici. Più queste si profondarono allorchè Ottone I. scorgendo i pravi costumi del suo secolo e massimamente la facilità dello spergiuro, tenne consulta nel Concilio Romano del 962, se si dovesse o no contro un si abbominevole delitto richiamar più spesso in osservanza l'antico ed iniquo rimedio dei duelli giudiziari. Allora il Pontefice Romano riserbò la deliberazione ad un altro Concilio. L'Imperatore nondimeno alla fine del mese d'Ottobre 967 propose le sue leggi nella Dieta Longobarda in Verona. Dar di falso ad una carta (1), disputare dell'investitura d'un fondo (2), asserire d'essersi dovuto sottoscrivere per forza una obbliganza risguardo ad una qualche terra (3), o patito un furto di là dal valore di sei soldi (4), negare il deposito (5) e contraddire che alcuno entrato fosse all'altrui servizio (6), annoveraronsi tra' casi di combattimento giudiziario: ciascuno de' liberi cittadini dovesse combattere della persona, eccetto le Chiese e le vedove (7), non che i servi, se fossero infermi (8). Si concedesse a questi servi un Campione (9); le Chiese e le vedove avessero un Avvocato (10); anzi le cose delle Chiese non si trattassero

<sup>(1)</sup> Leg. 1 Othonis.

<sup>(2)</sup> Leg. 2.

<sup>(3)</sup> Leg. 5.

<sup>(4)</sup> Leg. 6. (5) Leg. 7.

<sup>(6)</sup> Leg. 9. (7) Leg. 11.

<sup>(8)</sup> Leg. 12.

<sup>(9)</sup> Ibidem.

<sup>(10)</sup> Leg. 11.

se non per mezzo di si fatti Avvocati (1). Tali provvedimenti dettaronsi non solo pei Barbari viventi con le lor leggi personali, ma eziandio pe' Romani d'ogni sorta (2); pe' nuovi, cioè, venuti dopo Carlomagno.

In simil guisa, or che talvolta i Preti Longobardi passavano alla legge Romana (diceano di passarvi per onore del Clericalo), vedeansi risospinti nella Longobarda, e doveano far combattere in parecchi negozi della vita. Ma tenutosi nello stesso anno 967 in Ravenna un Concilio, senza l'autorità del quale gli Ecclesiastici poteano di leggieri opporsi all'osservanza delle leggi Veronesi, nulla vi fu consentito; e queste rimasero per alcun tempo in sospeso.

## § CCLXIV. Anni 968-969.

Legazione di Liutprando in Costantinopoli. — Dispregio d'alcuni Longobardi e d'altri Barbari verso i Romani.

Così Roma nel secolo decimo lottava contro i costumi Germanici; e così per lo contrario ad alcuni Barbari pia-ceva oramai di chiedere un privilegio per passare alla cit-tadinanza Romana. Giò destava nondimeno le ire in petto a' più teneri della natura Barbarica, delle quali abbiamo esempio memorabile nella risposta dala da Liutprando, Vesovo di Pavia ed Ambasciatore d'Ottone I, a Niceforo Foca, Imperator d'Oriente. Chi siete voi? diceva stolidamente costui al Vescovo Longobardo. Voi non siete Romani, ma Longobardi, che io con migliaia e con migliaia di armati scaccerò in breve d'Italia. — Liutprando rispose: Dacchè Romalo apri un asilo a' malviventi e nacque la stirpe Romana, giammai non si cide gente la più vigliacca di coloro i quali chiamaronsi Cosmocratori od Imperatori di sangue

<sup>(1)</sup> Leg. 8 Othonis.

<sup>(2)</sup> Quacumque lege, sive etiam ROMANA in omni regno Italico homo vixerit, haec omnia ut in his Capitulis per PUGNAM decernimus observare, etc. — Leg. 10 Othonis.

Romano: e non solamente noi, che siam Longobardi, ma i Sassoni, i Franchi, i Lotaringi, i Bacari, gli Oveoi ed i Borgognoni abbiam cotanto dispregio di voi, che non sappiamo a' nostri nemici dir più crutelei ingiuria se non chiamarli Romani. Sotto questo nome intendiamo comprendere quanto o' ha di più ignobile, di più avaro, di più lascivo, di più bunjardo e di più timido nella natura umana (1).

So che un nobile sdegno dettò queste acerbe parole al Vescovo di Pavia, e so che favellava egli ad un Greco il quale amava di chiamarsi Romano, Ma l'acerbità ed anche l'ingiustizia di que' detti non ci tolgono di scorgere quale veramente nel decimo secolo fosse il concetto d'alcuni Longobardi e d'altri Barbari popoli risguardo a' Romani; e come su questi ultimi avessero i primi per lunghi secoli versato l'odio ed il dispregio che altra volta ebbe Roma pe' Barbari. Attone di Vercelli ascoltava, egli è vero, più favorevolmente il nome de' Romani: ma dalle parole avventate del suo contemporaneo Liutprando s'apprende quanto sia benevola nella nostra età l'opinione di chi crede, non essere stati e Longobardi e Franchi se non gli amici ed i fratelli dei Romani. Del rimanente non vuol dissimularsi, che i dispregi di Liutprando si dirizzavano spezialmente verso i Greci; e che il nome de' nuovi Romani ammessi da Carlomagno nel Comune Longobardo cominciavasi a confondere con quello de' Barbari, perchè agli uni ed agli altri (così fece lo stesso Liutprando [2]) si dava l'appellazione generica d'Italici o d'Italiensi usata già dal Panegirista di Berengario (3), tuttochè le varie cittadinanze si rimanessero sempre distinte.

<sup>(1)</sup> Liutprandi Legatio, apud Canisium, el Muratori, Sc. Rev. Ital. tom. II, part. 1, pag. 481. — El apud Pertz, Mon. Germ. V, 349, \$ 12.

<sup>(2)</sup> Historiae lib. I, cap. x.

<sup>(3)</sup> Vedi SS CCLVI, CCLXXI.

### § CCLXV. Anni 969-983.

Combattimento giudiziario permesso a' Preti di Brescia.

Perciò assai pochi Ecclesiastici e qualche raro laico fra' Longobardi chiedevano il diploma di cittadinanza Romana. Il Vescovo di Penne, Giovanni, ed Adamo Abate di Casauria durarono saldi, come il maggior numero, nell'osservanza della lor legge Longobarda; c, volendo nel 969 far tra essi un cambio delle Corti di Saliano e di Suffiano, allegarono in lor favore una legge d'Astolfo (4). Ma dell'indole Barbarica di molti Vescovi e Preti del regno Longobardo non havvi miglior documento a que' di se non l'atto del 971, allorquando molti Vescovi permisero che si combattesse per la causa d'alcune terre poste intorno al lago di Garda, risguardo alle quali contendea la Chiesa Bresciana de' Santi Faustino e Giovita, I Preti Predeverto, Giovanni e Boniperto si presentarono in nome di questa col loro Avvocato Vincenzo nel Placito che si celebrava in Verona, ed al quale presedea Radaldo, Patriarea d'Aquileia. V'eran fra gli altri Milone Vescovo di Verona, Gauslino di Padova, Giovanni di Belluno, Rodulfo di Vicenza ed Arimundo di Trevigi. Non ancora le leggi del 967 eransi accettate dall'autorità Ecclesiastica sui duelli giudiziari, ma l'animo di questi Vescovi era si Longobardo che, avendo una delle due parti dato per falsa una carta, non si tardò ad ordinare il combattimento, sebbene con gli scudi e co' bastoni (2), allegandosi per l'appunto il Canitolare d'Ottone I (3).

Ma, dopo la morte di questo Imperatore, Ottone II suo figliuolo vinse nel 983 il partito, da disgradarne i desideri anche d'Adrevaldo Floriacense. Le leggi del 967 ot-



<sup>(1)</sup> Chron. Casauriense, col. 959: Ut in pristina lege institutum est a Domno Astulpho Rege, etc.

<sup>(2)</sup> Mural. Antichità Estensi, I , 152.

<sup>(3)</sup> Ibid.: Iusta Capitulare qualiter Domnus Oto ese institutum (sic).

tennero piena conterma da tutti gli ordini Ecclesiastei dello Stato, si. che ora può vie meglio comprendersi quale fosse il Romano lor vivere nel decimo secolo. Senza correre il pericolo d'un combattimento, nello stesso anno in cui si pubblicavano le leggi d'Otone II, Adamo Abate di Casauria, ricuperava per mezzo de' suoi Sagramentali e secondo la legge (d'Astolfo) mille ed ottocento moggia di terre in Caramanico (1).

#### § CCLXVI. Anni 988-993.

La così detta libertà Romana in Germania.

Nel vedere da per ogni dove questi Longobardi Ecclesiastici vivere secondo la lor legge nativa, non ho bisogno d'entrare nella famosa disputa che odo agitarsi con grande animo in Germania, se, cioè, la Romana tibertà conceduta dagti Ottoni ad alcune città di quelle contrade procedesse o no dagl' instituti Municipali Romani o non mai spenti, o rinnovati sul Reno, come in Magonza ed in Colonia; trasportati poscia sull'Elba e sulla Sala, come in Magdeburgo ed in Brema, da Carlomagno e da'suoi suecessori. Nobilmente non ha guari scrisse di ciò un giovine insigne (2) che spargerà gran luce su questi difficili studi.

Le concessioni de mereati, delle Zecche, de telonei fatte da Principi alle città di Germania si vanno con gran cura oggi studiando per ritarrare la Storia del dritto Municipale di ciascuna. Primeggia fra tali atti la fondazione o ristorazione di Salsa, ovvero di Seltz nell' Alsazia, per opera d'Adclaide Imperatrice, vedova d'Ottone I, la quale, dodici anni prima della sua morte (3), cioè fel 998, desiderò che questa città godesse della libertà Romana. Ed in grazia d'Adelaide, suo nipoto Ottone III concedette a Seltz

<sup>(1)</sup> Chron. Casaur., col. 978.

<sup>(2)</sup> I. H. Beucker Andreae, Disquisitio de origine juris Municipalis Frisici. Trajecti ad Rhenum, 1840, in 8.

<sup>(3)</sup> Odilo Cluniacensis, in vita Adheleidis, apud Canisium.

il mercato, la pubblica Zecca ed il teloneo, con suo diploma del 992 o 993 (4). Fuvvi chi giudicò (2), esser questa parola di libertà Romana una gran rivelazione alla Storia per mostrar sempre viva sul Reno la tradizione del reggimento Municipale de' Romani, Ma io lascio alla Germania il pensiero d'investigare le sue libertà Romane; a me basta il vedere, che nelle leggi e ne' documenti de' Longobardi ricorre continua la menzione de' telonei dopo Carlomagno, ed assai prima di lui la ricordanza così de' mercatanti come de' Monetari e delle Zecche. Tale certamente fin dal 773 la Zecca di Trevigi (3). Perciò ritorno senza nin all'Italia, dove il commercio e la mercatura fiorivano a' giorni di Bertarido e di Liutprando, e dove la legge d'Astolfo (4) ci assicura che non è mestieri d'aspettar gli Ottoni acciocchè i mercatanti fossero annoverati fra' cittadini e guerrieri Longobardi.

# \$ CCLXVII. Auni 993-999-

# Lettera d'Alfano I al Clero, all' Ordine ed alla Plebe d'Alife.

Nel 993 Andrea, Prete di Cameri, dichiarava in Novara di vicere a legge Longobarda (5). Giovanni IV, Abate di San Vincenzo al Volturno, dava nel 998 in enfitteusi a Sansone alcume terre in Carapelle del territorio di Valva, dicendo, voler egli uniformarsi alla pagina dell'Edito (6). In mezzo a questo acre, tutto Longobardo, nel quale gli stessi muori Romani del regno Italico vivcano, qual maraviglia che in Alife, città del Princivato Beneventano. si facesse

<sup>(1)</sup> Schoepflin, Alsatia illustrata, I, 137.

<sup>(2)</sup> Aug. Thierry, Récits Mérovingiens, I, 274. Brusselles, 1840, in-16.

<sup>(3)</sup> Vedi § CLXXXVIII.

<sup>(4)</sup> Vedi S CLXIII.

<sup>(5)</sup> Historiae Patriae Monumenta, I, 291 (Piemonte).

<sup>(6)</sup> Chron. Vulturnense, pag. 493.

mensione dell' Ordine e della Plebe di essa per dinotare il nuovissimo Comune Longobardo? Così adoperò nel 988 Alfano I, Arcivescovo di Benevento, serivendo al Clero, all'Ordine ed alla Plebe d'Alife per confermare la scelta fatta vir di Vito Vescovo (1). Questo Arcivescovo imitava in ciò, come bene il dritto antico chiedeva per simiglianti elezioni, ed anzi emulava in tutto il resto della sua lettera le formole Pontificie del Libro Diurno, facendola sottoscrivere dal Suddiacono Bizanzio, suo Scriniario e Bibliotecario. Solo soggiungeva egli di sua mano l'usato Bene Falete.

Questo è poco, e si può anco trasandare. Ma vuol notarsi che il Vescovo eletto nel 988 dal Clero, dall'Ordine e dalla Curia d'Alife, mostrossi Longobardo al tutto pochi anni appresso, quando egli allegava tal Bolla d'Alfano I per comporre una lite delle Monache di Santa Maria in Cingla (tuttora viventi a legge Longobarda, come or dirò) con Landone. Mostrossi Longobardo, perchè Giovanni Diacono era l'Avvocato del Vescovado Alifano (2), privilegio il quale concedeasi alle sole Chiese dalle leggi Longobarde, non a' laici, come Landone, i quali doveano comparir personalmente in giudizio. Per mezzo di tale Avvocato. Vito Vescovo litigò innanzi a Pietro, Giudice di Capua; indi si convenne con Landone. La stessa città di Roma fu in questo anno 999 spettatrice d'un giudizio, dove il Monastero Farfense, avendo proposto la falsità d'una carta, domandò il combattimento legale contro l'avversario (3).

### S CCLXVIII. Anno 1000 ?

Traduzione Greca dell' Editto di Rotari,

Quì, nel Principato Beneventano, le leggi personali de' varj popoli non s'erano assai propagate; intero quì durava

<sup>(1)</sup> Muralori, An. M. Evi, I, 1014.

<sup>(2)</sup> Ibidem, 1011-1018.

<sup>(3)</sup> Chronicon Farfense, col. 501 .- Galletti, Primicerio, p. 228-231.

l'odio contro i Franchi stranieri, ed intalta scrbavasi la memoria del priseo nome Longobardo: e però qui non ocorre cercar gran numero di cittadini Salici o Borgognoni, Svevi o Bavari, nè di cittadini Romani dopo Carlomagoo. Se la vita e le forze mi basteranno per condurre al suo termine la Storia del Principato di Benevento e degli altri che ne derivarono, in migliari rume, spero, si meteranno le cose dette fin qui sull'Aldionale condizione de' Romani vinti non da' Duehi dell'Italia Trastiberina e da Rotari, ma da' primi Longobardi, che si fecero Signori di Benevento, spegnendovi quanto mai v'era di Romano, secondo il primitivo ed universale costume, tenuto per necessario dalla gente conquistatrice.

Nella Storia dunque m'ingegnero di narrare l'uso e l'autorità delle leggi 390 di Rotari su' Guargangi e di Liutprando sugli Scribi nel Principato. Allora forse potrà meglio comprendersi la natura della Greca traduzione dell'Editto di Rotari: egregia scoperta d'un uomo studioso (4) ed assai benemerito della posterità. Ma chi mai fin da ora non vede, che fuvvi un popolo intero di Greci (solean chiamarsi Romani), divenuti cittadini Longobardi, e viventi secondo la legge di Rotari, non secondo la Romana? Or ecco in qual modo facilissimo e non soggetto ad alcuna dubbiezza o discussione ci si fa innanzi questo popolo di Greci fatti Longobardi, quantunque per avventura non numeroso. Una traduzione di leggi Barbariche della mano d'un Greco non avea per iscopo ne l'utile, nè il diletto, ma dovea servir solo alla necessità. In simil guisa dovremmo agevolmente, se vi fosse stata, ravvisare la nazione de' cittadini soggiogati da' Duchi e da Rotari, e lasciati nondimeno, a quel che si dice. Romani.

<sup>(1)</sup> Fragmenta versionis Graecae legum Rotharis: ex Codice Parisiensi, num. 1384, Primus edidit Carolus Eduardus Zachariae. Heidelbergae, 1835.

### \$ CCLXIX. Anni 1000-1014.

### Terre Comunali di Mantova.

Al pari della gente Greco-Longobarda veggonsi con chiarezza gli Arimanni o liberi uomini di Mantova, che ottennero dal Secondo Arrigo un privilegio, pel quale furom assicurati nel possesso d'alcune terre Comunati (4). Non era forse questo il nuovissimo Comune Longobardo? Non succedea forse al nuovo di Carlomagno ed all'antico si di Rotari e si di Liutprando? Le tante questioni, che or si fanno sulle origini de' Comuni d'Italia, non dovrebbero giammai discompagnarsi dallo studio de' tre anzidetti periodi principalissimi del Comune Longobardo. Che giova por mente agli Ordini ricordati da San Gregorio, da Giovanni VIII, e dal Primo Alfano di Benevento? Ma supponendo, che da S. Gregorio sino ad Alfano, per più e più secoli, fosser durati gli Ordini o le Curie de' Romani presso i Longobardi, era certamente mestieri che alcuna volta i Romani s'unissero co' Longobardi; non più abitatori sol delle selve in Italia (2). Ed in tale unione Municipale chi comandava. il Longobardo od il preteso cittadino Romano? Se il Longobardo, come niuno vorrà negare, Longobardo era dunque non Romano il Comune, per quanto volessero permettere i vincitori prima di Carlomagno che s'affaticasse la stirpe de' vinti nell'aver cura delle città del regno Italico. E se lucro si traeva dal curarle, i Longobardi adunque lo avrebber lasciato intero, e torcendone il volto, a' Romani?

<sup>(1)</sup> Mural. An. M. Evi, IV, 13. - Vedi anche I, 1024.

<sup>(2)</sup> Vedi S CCLXII.

### S CCLXX. Anno 1015.

### Placito di Ferrara.

Ne' primi anni dell'undecimo secolo i Longobardi, per investiture ottenute da' Romani Pontefici e per altre rajoni, che non occorre qui dire, s'erano d'assai aceresciuti nell'Essarcato. A questo apparteneva ed appartenne in ogni età, eccetto nelle incursioni brevi da Liutprando fino a Desiderio, la città di Ferrara. Ivi nel 4015 si tenne un Placio dal Marchese Bonifazio, padre della Contessa Matilde. Martino, Abate di San Genesio nel Castel di Brescello, contendea con Ingone Vescovo di Ferrara intorno ad un Casle posto nel borgo di questa città. La causa giudicossi da molti, secondo il costume. Sei giudici dicono esser Romani; due, Uberto e Guido, affermano esser quivi Giudici Longobardi (4), con la legge de' quali vivea l'Abate di San Genesio.

Al Muratori, che torna e tornerà sempre sulle labbra degli uomini, andiamo delvitori della pubblicazione di tal documento; nel quale in verità un uomo si grande avrebbe potuto verdere che ancor questo Abate di San Genesio, e mon solamente Farfa, si governava col dritto Longobardo. Ma il Muratori non pensò che al Romano, attribuito da esso agli Ecclesiastici Longobardi; e però venne additando il Placito di Ferrara si come quello dal quale ritraggasi che nel regno Italico ciascun popolo, e massimamente il Romano, avesse i suoi particolari Giudici. Qui a buon dritto si dolse il Manzoni (2), che um Muratori non avesse potulo altrimenti dimostrare i suoi detti se ono coll'autorità d'un monumento del secolo undecimo, come se tali Giudici Romani vivessero a' giorni de' Duchi, d'Autari e di Rotari.

<sup>(1)</sup> Murat. Praefat. ad LL. Longobardas, in Sc. Rev. Ital., tom. I, part. 11, pagg. 4, 11, 12.

<sup>(2)</sup> Discorso su' Longobardi, cap. III, S IV.

Ma Ferrara, come ho già detto, era stata dianzi ed era nel 1015 una città dell'Esarcato di Ravenna. Qual maraviglia che ivi fossero stati e fossero nel 1015 molti Giudici Romani? L'arrivo de' Longobardi nell' Esarcato dopo Liutprando e dopo Carlomagno indusse il bisogno d'alcuni, ma pochi, Giudici de' Longobardi, ed anche d'altre nazioni Barbariche ivi sopravvenute; perciò nel Placito del Marchese Bonifazio sedettero sei Giudici Romani e due solamente Longobardi. Laonde più che non la data del tempo, quella del luogo dove si tenne il Placito, è inutile affatto a dimostrar vera la proposizione del Muratori. Per lo contrario quanto più nel sceolo undecimo è scarso tuttora il numero delle professioni di legge Romana, e ristretto il novero de' Preti Longobardi che dicono essere passati a questa solo per onore del Clericato, s'allarga tanto più la moltitudine d'altri Ecclesiastici che affermano vivere a legge Longobarda, Le sole carte Piemontesi di quel secolo contengono si ampia messe di simili dichiarazioni (1), che oramai superflua sarebbe la facil fatica del cercarne altri esempi nelle rimanenti raccolte di carte spettanti al Medio-Evo. Ciò faceasi per molte ragioni, delle quali non è mestieri qui favellare. Ma il silenzio delle carte intorno alla nazione de' contraenti dopo Carloniagno fa presumer sempre, che costoro fossero Longobardi, non d'altra gente.

(t) Historiae Patriae Monumenta, I:

Col. 380, anno 1010: Gagidulfo, Prete in Asti;

385. a 1011: Gosberto, Diacono in Novara;

" 392, " 1012: Angelberto, Prete in Poliano;

566,
 1034: Agaldo, Prete in Alpignano;
 561,
 1046: Broningo, Prete in Camignago;

n 578, n 1054: Adamo, Diacono in Novara; n 591, n 1058: Costantino, Prete in Susa;

591,
 1058: Costantino, Prete in Susa;
 605,
 1064: Malberto, Prete in Novara;
 617.
 1060: Aldeprando, Prete in Biella;

541, \* 1074: Giovanni, Prete in Novara;

642, \* 1074: Adamo, Prete in Novara;

» 651, » 1076: Arialdo, Clerico in Novara. Tutti coloro ed altri, che tralascio, dichiarano di vivere a legge Longobarda.

### S CCLXXI. Anno 1019.

# Legge d'Arrigo I Imperatore contro i parricidi.

Frattanto il muorissimo Comune Longobardo si trasformava tuttogiorno in varie guise, accostandosi vieppiù da un lato alla sua natura Germanica, e dall'altro alle leggi el agl'istituti di Roma. Arrigo I Imperatore verso il 1019 raccolse in Argentina, oggi Strasburgo, un gran parlamento, dove fra gli altri convennero gli Areivescovi di Milano e di Ravenna, Longobardo quegli e questi Romano dell'Estracto, non sottoposto al regno Italico. Vi sedetteno parimenti i Vescovi d'Acqui, di Vercelli, di Piacenza, di Parma e di Luni co' Marchesi e Conti Italiensi, co' Giudici e co' Sapienti (1) Decretarono, che i mariti di qualmque nazione in Italia succedessero alle mogli, se non vi fossero figliuoli (2): disposizione comune così a' Barbari come alla progenite de muori Romani venuti con Carlomagno.

Vie meglio comune fu l'altra disposizione, mercè la quale a' parricidi non disesi altro eastigo se uon la confisca del patrimonio e la pubblica pentienza, imposta dal proprio Vescovo (3). Ma se negasse alcuno d'aver commesso il delitto, combattesse; gli fosse lecito altresi di dare un Campione, se gli anni o le infermità lo impedissero (4). Al modo anzidetto si combattesse ancora, se altri negasse d'are uceiso aleuno; e se la sorte delle armi venisse a chiarire il reo, egli dovesse perdere non il capo ma la mano (5). Veggendo que "nuovi Romani assoggettati dagli Ottoni (6) e poi dal Primo Arrigo a tali combattimenti ed a tali (e)

<sup>(</sup>i) Prologus Henrici I Augusti: Marchionum quoque et Comitum Italiensium, etc. etc. — Vedi Pertz., Mon. Germ. IV, 38.

<sup>(2)</sup> Leg. 1 Henrici I: Quicumque, ex quacumque natione, uxorem acceperit, etc. etc.

<sup>(3)</sup> Leg. 2 Henrici I.

<sup>(4)</sup> Ibidem.
(5) Leg. 3.

<sup>(6)</sup> Leg. so Othonis. - Vedi & CCLXIII.

ne, chi più direbbe d'essersi rimasti essi Romani? Chi più, anche fuori dell'Italico regno, chi più chiamerebbe Romano lo stesso Arcivescovo di Ravenna? Pur quanto più nell'Italia non Greca trionfava la natura Germanica verso i cominciamenti del secolo undecimo, tanto più la Romana progrediva tra' Longobardi e mutava l'essere loro, si che tosto riuscissero il popolo a cui nel significato del comune linguaggio d'oggidi si dà il nome d'Italiano. A formarlo non ebbero alcuna parte i Romani, se non gli affrancati uscenti della stirpe de' vinti da' Duebi e da Rotari, e la stirpe de' suoci arrivati con Carlomagno.

# § CCLXXII. Anni 1019-1022.

# I Glossatori delle leggi Longobarde.

Romani assai più che non credevano riuscivano dunque i Longobardi e gli altri Barbari verso gli ultimi anni d'Arrigo I; ciò che avvenne per molte cagioni, di cui tacerò nel presente Discorso. Ma non tacerò di quella procedente dall'opera de' Glossatori delle leggi Longobarde, i quali con ogni apparenza di vero s'attribuiscono all'età interposta tra il Primo ed il Secondo Arrigo, innanzi la metà del secolo undecimo (1). Antica, e deplorata fin da Giustiniano, è l'arte de' Glossatori nel cangiar le leggi d'ogni popolo; ma niuno si come il Longobardo ne fece più ampiamente la pruova, e Romano al tutto fu l'intendimento degl'interpetri che presero ad illustrare o piuttosto ad oscurar l'Editto di Rotari e degli altri Re di quella nazione. L'autore ignoto de' Moniti e delle Questioni (2) travolge i dettati Germanici, vestendoli alla Romana: ma sopra gli altri risplende in si fatto lavoro il Glossatore del Codice Vero-

<sup>(1)</sup> Cancisni, leg. Barbar., V, 3-4.

<sup>(2)</sup> Murat. Scr. Rev. Ital., 10m. 1, parl. 11, pag. 163-165. — Canciani, I, 221-224. — Vedi Savigny, I, 149-152.

nese di Santa Eufemia (1). Il primo tratta delle successioni secondo la legge Salica e la Romana, ricordando ad un'ora i libri di Giustiniano e gli usi Longobardi sul quidrigildo. non che il dritto de' Conti di mettere in carcere secondo la iegge Romana qualunque cittadino abitatore d'Italia, il quale non avesse apparecchiato i suoi fideiussori dopo averne dato il quadio ne' Placiti. L'altro, cioè il Glossatore del Codice Veronese, ricorre si sovente al dritto Giustinianeo, che dovrebbe per avventura credersi nato fra' nuovi Romani; ma egli era Longobardo, e tale il chiariscono i suoi Comenti all' Editto di Rotari. Già si è veduto presso Attone Vercellese (2) il costume di non contentarsi d'allegare il dritto Barbarico senza far menzione del Romano. che avea vigore in Italia fra' miori Romani Giustinianci e Teodosiani. Forse in questo medesimo secolo, e non prima, fu composto il deforme Compendio della legge Romana d'Udine (3), quando i maggiori duellanti fra gli Avvocati ed i Campioni più robusti de' Barbari si recavano ad onore, secondo le discipline d'Attone, di chiosar le leggi Longobarde co' dettami di quelle spettanti a Teodosio ed a Giustiniano. E però parve giustamente al Canciani, che il Foro Longobardo si potesse oramai tenere per mutato in Romano: tanto egli giudica essere le Glosse Veronesi ridondanti di nomi e di cose pertinenti a' Romani (4). Che più? La legge Romana ricordasi quivi, come se i Longobardi le fossero soggetti risguardo al possesso di cinque

<sup>(1)</sup> Canciani, II, 463-471; V, 54 et seqq. (2) Vedi & CCLIX.

<sup>(3)</sup> Vedi & CCV.

<sup>(4)</sup> Canciani, V, 5: Ex his Glossis ostenditur quantum in Longobardis Foris irrepsisset Romana Themis aevo quo Codex (Veronensis) descriptus Romanae actiones, Romanus stylus, Romanae res, Romana nomina rebus inducta sunt. Sermo fit de edenda actione; de actione ad exhibendum; de adipiscenda, relinenda, recuperanda possessione; de vi, clam et precario. Crederes Longobardos in Romano, non in Barbaro Foro versari.

anni, sul quale aveva statuito Rotari (4) con la formola del provvedemmo (prospeximus) (2).

### § CCLXXIII. Anni 1019-1022.

Uso ed autorità della legge degli Scribi nel regno Italico sotto Arrigo I Imperatore.

Ciò che a me importa discernere attentamente nelle Glosse Veronesi è la testimonianza del Chiosatore intorno alla legge 390 di Rotari, abolita già da gran tempo, mercè l'introduzione delle leggi personali (3). E bastava dir questo: ma il Chiosatore ne il disse ne seppe tacersi; e però egli parlò di cose affatto diverse da quelle che risguardar poteano lo stato de' Guargangi (4). Più saggio egli si astenne da qualunque avvertenza intorno alla legge di Liutprando su' matrimoni del Romano con la Longobarda (5), perchè le leggi personali aveano allargato il dritto delle mutue nozze a tutte le cittadinanze d'Italia dopo Carlomagno. E nulla scrisse il Chiosatore sull'altra legge di Liutprando risguardo ai figliuoli de' Longobardi vedovi e passati nell'ordine Clericale, si che dalle parole dell'interpetre si potesse argomentare di dover tali Clerici lasciar la legge Longobarda per passare alla Romana,

Ma inuanzi ogni cosa mi giova rilevar dalle Chiose di Sant' Eufemia l'uso e l'autorità della legge sugli Seribi. Di questa favellò ampiamente quel Longobardo; ed i suoi detti dimostrano la verità della congettura (6) che tal legge ampiata si fosse dopo il 783, permettendo a tutt'i cittadini d'Italia così Barbari che nuovi Romani di fare seriver carte

<sup>(1)</sup> Leg. 231 Roth.

<sup>(2)</sup> Canciani, loc. cit.... Memoratur etiam Romana lex ut Longobardos afficiens: sic in Monitu et Formula ad leg. 231 Rolharis.

<sup>(3)</sup> Vedi S CXCIX.

<sup>(5)</sup> Ibidem, 89-90.

<sup>(6)</sup> Vedi S CXCIX.

dagli Scribi secondo il dritto di ciascuno. Fingesi nella Glossa (4), che Maria per mezzo del suo tutore Martino rivendicasse una terra usurpata da Pietro, e che costui rispondesse alla donna di averne fatto l'acquisto mercè una carta di lei (2). La disputa circoscriveasi perciò a vedere se il contratto fosse valevole, senza la sottoscrizione de' parenti e del Mundualdo di Maria (3). Vana ed inutile (vacua), risponde il Giureconsulto Longobardo, è tal carta sc manchino si fatte sottoscrizioni, ma solo nel caso che Maria nasca Longobarda (4); valida perciò, se Maria spetti ad altra nazione o de' muovi Romani o dei Barbari. Oui l'Anonimo Glossatore c'insegna, che il carico di provare la nazione appartenea solo alla douna (5); e che però ciascuno de' cittadini d'Italia dopo Carlomagno doveva nel fare una qualunque domanda in giudizio dimostrar la sua cittadinanza, o soggiacere alla pena di pagare il doppio (6). Dunque nell'undecimo secolo si facevano carte innanzi gli Scribi fra uomini delle nazioni diverse d'Italia.

### S CCLXXIV. Anno 1022.

### Concilio di Pavia intorno alle Curie.

Un Concilio, tenuto sette anni dopo il *Placito* di Ferrara, e propriamente nel 4022, in Pavia, sembrò al Si-

<sup>(1)</sup> Canciani , II , 470.

<sup>(2)</sup> Ibid.: (Maria)...... Petre, te appellat Maria cum Martino suo tutore, quod tu tenes sibi terram malo ordine, in tali loco. — (Petrus).... Mea propria est. Quid tibi pertinet? Ecce carta, quam tu mihi fecisti.

<sup>(3)</sup> Si carta manifestat de parente, vel de Mundualdo, vel de consensu mariti, (Petrus) dicat falsam, aut taceat.

<sup>(4)</sup> Si carta non manifestat, sit vacua, si (Muria) Longobarda

<sup>(5)</sup> Et si appellatus (Petrus) dixerit quod (Maria) non fuisset Longobarda, foemina approbet se esse Longobardam.

<sup>(6)</sup> Si non potuerit, det duplum.

gnor di Savigny (1) l'argomento più certo della perpettu durata così del dritto Romano come delle Curie antiene ne regno Longobardo. Volle il Concilio di Pavia, preseduto dal Pontefice Romano, ed applaudi l'Imperatore Arrigo, secondo le leggi di Giustiniano, da me già ricordate (2). Qual maraviglia che nel nuovo Comune Longobardo istitutto da Carlomagno si rinnovasse una qualche antica legge di Giustiniano caduta in desuctudine? Qual maraviglia che a questo nuovo Comune Longobardo si desse nel 1022 il nome di Curia? Ma nè le Curie nè i Consoli dell'undecimo secolo erano simili alle Curie od a' Consoli del quinto e del sesto.

I Canoni d'un Concilio, come quel di Pavia, non si restringeano al solo regno d'Italia, e comprendevano l'universalità della Chicsa Cattolica, trattandosi d'un punto di general disciplina Ecclesiastica intorno al celibato de' Preti, E però in Pavia parlossi di tutt'i pacsi Cristiani, dov'crano Curie con apparenze Romane, come nelle Gallie, e dove non erano. Laonde Pietro de Marca, il famoso Arcivescovo di Parigi, scrisse appositamente una dissertazione a dimostrare che la parola Curia (del pari che le altre di Console o d'Esceptore) avea mutato più volte natura, e che sovente (in bocca soprattutto de' Padri d'un Concilio) significò il braccio secolare (3): ciò fu meglio e più ampiamente dichiarato dal Fimiani, dottissimo Vescovo di Nardò (4). Altro dunque non comandarono i Vescovi del Concilio di Pavia, concorrendovi eziandio l'Imperatore Arrigo, se non che i Cherci maritati si dessero alla Curia, cioè al braccio secolare così nel regno Longobardo e nell'Italia Romana, come nella Germania, nell'Inghilterra e nella Svezia; e, senza girne si lungi, comandarono, per quanto era

<sup>(1)</sup> Tom. II, 174. Ediz. 1839.

<sup>(2)</sup> Vedi S XXXII.

<sup>(3)</sup> Dissertatio de interpretatione Capitis (Gratiani): Clericus III, quaest. 1v.

<sup>(4)</sup> Praefatio Fimiani ad Dissertationes Petri de Marca, pag. LI-LV. Operum de Marca, tom. IV, Neapol. 1771.

in essi, che simili Chierci si dessero al braccio scolare nelle città dell'Italia Greca, dove Leone il Filosofo avea solennemente abolito le Curie. Questo è il pericolo di starsene a' nudi nomi, come se non cangiassero mai significato nel corso di più secoli, e come se non sopravvivessero il più delle volte alle cose. Anche oggidi le Curie sussistono, cioè i tribumali Ecclesiastici de l'escovi; e nel reame di Napoli gio offici de' Notari additansi da noi col nome di Curie.

### S CCLXXV. Anno 1025.

### Scarioni di Santa Maria di Cingla.

Ma sotto l'Imperatore Arrigo non ancor s'era cangiato il costume che gli Ecclesiastici, e massimamente i Monasteri di fondazione Longobarda vivessero a legge Longobarda. Un diploma fu dato al Monastero di Santa Maria di Gingla nel territorio d'Alife, verso l'anno 1025, da Pandulfo e da Giovanni, Principi di Capua, i quali provvidero che non altrimenti giurassero quelle Monache se non per mezzo de' loro Scarioni, soggiungendo che ciò era secondo la legge pubblicata del Re Astoffo (1). Già dissi (2) che Longobardo, perché fondato da Gisulfo, Duca di Benevento nell'anno 746, era quel Monastero di donzelle.

# § CCLXXVI. Anno 1034.

# Un Romano, che riceve il Launechildo.

E tanto ancora il dritto Longobardo prevaleva nell'undecimo secolo in Italia, che alcuna delle suc disposizioni si vede seguitata eziandio da coloro i quali professavano



<sup>(1)</sup> Mabillon, Supplem. ad libros de re diplom., num. XIII: ex authertico Casinensi.

<sup>(2)</sup> Vedi S CLVIII.

di vivere a legge Romana, Sasso ed Eufrasia sua moglie, nell' anno 1034 (1), dichiaravano d' essere così per legge come per nazione (nuovi) Romani; tuttavolta nel promettere che fanno ad Alberto un pezzo di terra in Borgo nuovo di Genova, sulla piazza di San Siro, non si rimangono di ricevere da quell'Alberto un paludello o piccolo pallio per Launechildo. Nè questa era propriamente una donazione, ma un obbligo di non disporre che in favor d'esso Alberto d'una terra, stata già livellaria di Sasso e d'Eufrasia: i costumi nondimeno aveano esteso la necessità di dare il Launechildo a tutt'i contratti ed alle promesse di tal genere.

### S CCLXXVII. Anno 1054.

# Nuova trasformazione del guidrigildo.

Mentre allargavansi cotanto i costumi puramente Longobardi, gli esempi de' costumi di Roma (2) e di Ravenna faccano tuttodi comprendere l'insufficienza delle pene pe-cuniarie a reprimere gli omicidi. E già il regno del gui-drigido era prossimo a spirare nella più gran parte delle regioni abitate da' Longobardi. Vi furono, è vero, aleune contrade le quali ritennero con maggior pertinacia l'antico uso Germanico; ma il secolo intorno a ciò si cambiava, e riusciva Longobardo assai meno dei precedenti.

Ne' dieci anni dell'Impero d'Arrigo II, e propriamente in Febbraio 4054 (3), promulgossi la famosa legge (4), inserita tra le Longoharde, mercè la quale si pose un gran freno a quell'uso e si recò il più gran cangiamento alla natura Germanica. Non furono vani questa volta gli sforzi contro il guidrigiido, come stati erano in Francia sotto i figliuoli di Clodoveo, ed in Italia sotto Ludovico Pio. Ar-

<sup>(1)</sup> Historiae Patriae Monumenta, I., 507 (Piemonte).

<sup>(2)</sup> Della legge Cornelia in Roma nel duodecimo secolo vedi § XLIL

<sup>(3)</sup> Pertz, Mon. Germ., IV, 42.

<sup>(4)</sup> Leg. 2 Henrici II Augusti.

rigo II radunó in Zurigo il gran consesso Longobardo (4) de' Vescovi, de' Marchesi, de' Conti e de' rimanenti suoi fedeli, ove decretossi che chiunque uccidesse un altro col veleno ed in qualunque simil maniera di morte furtira (2), o che avesse consentito all'uccisore, si condannasse a pena capitale, non che a perder tutti gli averi, come avea già comandato il Re Liutprando. Ma dalle sostanze dell'uccisore aveansi a togliere dicei libbre d'oro pel guidrigido legale, ossia, come Arrigo dieva (3), pel premio dovuto alla famiglia dell'ucciso; il resto si dividesse per metà fra la stessa famiglia ed il Fisco. Chiunque finalmente prestasse ricetto ed aiuto ad alcuno di tali omicidi, perdesse l'intero suo natrimonio.

Ma quanto più il consesso di Zurigo per la pena di morte discostavasi dall'indole de' Longobardi, tanto più le si avvicinava pel combattimento giudiziario, essendosi confermate ivi le ultime preserizioni Ottoniane del doversi fare il duello tra' cittadini, se l'accusato affermasse d'essere innocente; i servi poi si difendessero col giudizio dell'acqua bollette (4).

### § CCLXXVIII. Aono 1055.

I nuovi Romani del regno Italico compresi nella legge di Arrigo I.

La generalità della legge data in Zurigo dimostra, che i nuovi Romani così Teodosiani come Giustinianei al pari

(5) Ita tamen ut pretium X librarum auri pro legitimo Widrigild propinquis parentibus perempti detur; reliqui RURSUS medietas ejus propinquis veniat, altera autem medietas ad Fiscum accedat.

<sup>(1)</sup> Dum in universali consessu Longobardorum sederemus.
(2) Quicumque veneficio, seu quolibet modo furtivae mortis aliquem peremerit, aut consentiens fuerit, mortis seutentiam incurrat, omniumque suarum rerum mobilium et immobilium facultatem amittat.

<sup>(4)</sup> Si quis vero predicti criminis aut de facto aut de consensu accusatus negare voluerit, aut per duellum, si liber est; si vero servus, per judicium aquae ferveniis, defendat se; etc.

de' Salici, degli Alemanni e di tutti gli altri Barbari abitanti del regno Italico necessariamente vi furono compresi, non veggendosi fatta niuna eccezione risguardo ad alcun popolo. E poichè i Romani, per le solenni leggi degli Ottoni (4), doveano combattere come qualunque Barbaro, vie meglio si scorge, che Arrigo II restitui loro da un canto i provvedimenti della legge Cornelia, e li ritenne dall'altro avvinti sotto la potestà del guidrigildo Germanico, il quale dopo i tentativi di Ludovico Pio avea ripreso le sue forze, per le leggi di Ludovico II (2) e di Guido (3) Imperatori e massimamente d'Arrigo I (4),

Ma questo medesimo quidrigildo cessò d'essere l'antico Longobardo. Le dieci libbre d'oro pagabili alla famiglia dell'neciso indussero una maniera novella ebe s'allontanava dalle consuctudini si de' Longobardi, soliti a stimare il quidrigildo, e sì de' Franchi appo i quali questo si graduava in varj modi secondo gli ordini diversi delle persone. La sola graduazione permessa dalla legge di Arrigo II fu risguardo alle sostanze dell'uccisore, non alla qualità del-· l' neciso. Un omicida opulento avrebbe arricchito, con la metà de' suoi averi la famiglia di costui, oltre le dieci libbre. So che credono alcuni, avere Arrigo II conceduto alla famiglia degli uccisori e non degli uccisi questa metà; ma quanto più leggo e rileggo le parole dell'Imperatore, tanto mi persuado più del contrario (5).

E però i Romani Teodosiani cessarono d'avere un guidrigildo, che ricordava la loro perpetua inferiorità verso i Salici. Gran beneficio fu questo, e grande avviamento a mescolare in una sola ed unica le molte cittadinanze, di cui si composero il nuovo ed il nuovissimo Comune Longobardo. L'altro, che surse per la legge d'Arrigo II nell'Assemblea di Zurigo, meriterebbe un nome diverso; ma io

<sup>(1)</sup> Wedi SS CCLXIII, CCLXV.

<sup>(2)</sup> Vedi & CCXLIV.

<sup>(3)</sup> Legg. 6, 9 Guidonis Augusti. (4) Vedi S CCLXXI.

<sup>(5)</sup> Vedi soprattutto la lezione del Pertz, loc. cit., IV, 42.

m'affretto di giungere dopo un lungo cammino al termine del presente Discorso, o vana forse tornerebbe ogni altra distinzione or elle si approssima il secolo proprio de' Comuni d'Italia.

#### CCLXXIX. Anno 1055.

# Legge Gondebalda in Susa.

In questo luogo non tralascerò di ricordare l'esempio d'una professione della legge Gondebalda in Susa. Ivi un Borgognone chiamato Arrigo, nel 4055, donò alcune terre in Murat ed in altri luoghi con alcuni servi al Monastero di San Giusto (1). Da tal documento s'ha una ripruova non tanto della tenacità volontaria de' Barbari nell'osservare ciascuno la sua legge personale, quanto del divieto di non discostarsene per passare ad un'altra più favorevole. Se questo Arrigo avesse ottenuto di poter vivere a legge de' Salici, Agobardo lo avrebbe tenuto per più nobile (2): ma non per le preghiere dell'Arcivescovo di Lione a Ludovico \* Pio la legge Gondebalda fu tolta, nè il popolo Borgognone fu incorporato cittadinescamente nel Franco. Non pertanto in quel suo atto di donazione lo stesso Arrigo investi delle terre Anselmo, Abate di San Giusto, secondo il rito dei Franchi. Rimasero adunque i Borgognoni con la loro cittadinanza, politicamente inferiore a quella del popolo Salico, tuttochè ne imitassero a quando a quando un qualche costume.

<sup>(1)</sup> Historiae Patriae Monumenta, I, 584.

<sup>(2)</sup> Vedi S CCXXV.

# \$ CCLXXX. Anni 1055-1078.

Estensione della legge di Ludovico Pio intorno alle Chiese dell'837.

Ma nulla obbligava i Longobardi, come accennai (1), a desiderare in generale, salvo alcun particolare interesse degli Ecclesiastici e d'altri, un cambiamento della lor legge, fermo essendo rimasto fino alla legge d'Arrigo II il quidrigildo Longobardo secondo la stima da farsene, I Monaci di Nonantola continuarono, non ostante un tal cangiamento, a vivere come tutti gli Ecclesiastici col dritto Longobardo nel secolo undecimo. Nel 1055 dettero una Crosna per Launechildo ad Arrigo, Conte di Verona (2): ed in Piemonte nel 4074 un Clerico Longobardo, di nome Ottone, ricevette per Launechildo un panno (3). Attone, Vescovo di Bergamo, si professa nel 1072 uonto di legge Longobarda (4), come altresi Milone, Diacono di Novara nel 1085 (5). Dicasi ora se veramente Ludovico Pio nell'837 comandasse in generale a tutti gli Ordini delle Chiese Longobardo vivere a legge Romana, se non si trattasse particolarmente di sciogliere l'enfiteusi dannose. Ma, per vie meglio dimostrare l'indole di quella famosa legge, giova esporre gli allargamenti che nel 4078 le dettero un Vescovo Longobardo, eioè Rainulfo di Chieti, ed Alammo, Abate di Casauria. Costoro, volendo fare un cambio delle terre di Cagnano con altre di San Silvestro in quel di Chieti, estesero anche a tal caso il testo della legge di Ludovico Pio, dicendo che questa permettesse ogni cambio, il quale fosse utile ad entrambe le Chiese (6). Larga interpretazione per

<sup>(1)</sup> Vedi S CCXVII.

<sup>(2)</sup> Tiraboschi, Storia di Nonantola, II, 186.

<sup>(3)</sup> Historiae Patriae Monumenta, I, 626.

<sup>(4)</sup> Ughelli-Coleti, 1V, 447.

<sup>(5)</sup> Historiae Patriae Monumenta, I, 672.

<sup>(6)</sup> Chron. Casaur., col. 1002.

verità, ma che si stava ne' limiti dell'utilità delle Chiese, avuta in mira da Ludovico solo nell'enfiteusi; ampliata poscia dall'uso non oltre alcune permute che da quelle si faceano.

## § CCLXXXI. Anno 1090.

## Fondi Comunali di Biella.

Poche parole mi rimangono a dire sull'indole tutta Longobarda dell'undecimo secolo. Non solo in Mantova (4), ma eziandio nell'assai minore città di Biella noi troviamo nel 1090 il nuocisimo Comune Longobardo; avendo gli uomini di questa, radunati nel pubblico mercato, fatto l'acquisto d'una casa posta in Vernado, per quattro lire e cinque soldi Milanesi, venduta da Ottone detto Risus e da sua moglie Benedetta, vicenti a legge Romana (2), Questa capacità dequistare posseduta dagli uomini di Biella era certamento più antica del 1090: ma qual maraviglia, se tra' Lucchesi fin dal 764 v'erano i Campi Comunati (3) e fin dal 767 il Pubblico Pascolo in Trevigi? (4) Solo forse il preteso citadino Romano e non il Longobardo potea prima di Carlomagno godere di que' Campi e di quel Pascolo?

Or se în Lucca, în Trevigi ed in tutte le altre città del regno Italico, dove risedeva un Duca od un Conte Longobardo, vi fossero stati avanti Carlomagno due Comuni, l'uno, cioè, di Cantone (così denominato dal Signor di Savigny [5]) pe' Barbari, e l'altro chiamato Curia od Ordine pe' pretesi cittadinii Romani, ben egli facea mestieri a' giorni di Rotari, di Liutprando e di Desiderio, che ne in Lucca, nè in Trevigi, ne in Biella i Longobardi ardissero d'entrar ne' pascoli e nelle terre spettanti alle Curie. Se così

<sup>(1)</sup> Vedi S CCLXIX.

<sup>(2)</sup> Historiae Patriae Monumenta, I, 690.
(3) Vedi & CLXXVII.

<sup>(4)</sup> Vedi S CLXXXII.

<sup>(4)</sup> Vedi 5 CLAAA. (5) Tom. I, 197.

fosse avvenuto, i Duchi Longobardi e Rotari non avrebbero vinto, che solo a prò de' Romani.

Prima d'Autari, secondo alcuni scrittori, non ebbero altro tetto i Longobardi se non la casa di ciascun cittadino fra' vinti (4). Ciò non accadde in questi termini: ma. se occorso fosse a tal modo, i vincitori avrebbero dovuto prender massima cura delle città fin dal principio; massimo pensiero delle vie urbane e militari, non che de' ponti su' fiumi e de' porti: le quali cose, anche sotto Alboino e Clefo, costituivano il Comune Longobardo in Italia. Ed or dirassi, che quando le leggi ed i documenti ci mostrano il Longobardo abitare con più frequenza nelle città dopo Rotari (2), allora per l'appunto avesse dovuto nel popolo vincitore cessar qualunque desiderio di badare alle stesse città, lasciandone il carico agli Ordini de' Romani, come se alcuno daddovero proibisse d'entrare in esse a' Longobardi, e come se costoro non potessero ad altro por mente che solo all'amministrazione de' loro Cantoni rurali?

# § CCLXXXII. Anno 1093.

# Il Comune di Blandrate.

La potestà della spada e della cittadinanza Longobarda, mi si conceda ripeterlo, era quella che risguardo a' viuti formava solo il Comune de' viucitori, o che questi vives-sero negli cdifici pubblici e ne' palagi privi di padrone in città, o che s'allargassero in borgate nelle campagne. Quale spada, quale potestà era mai quella de' Romani verso la Longobarda prima di Carlomagno? Uno fu sempre il Comune Longobardo fino al 774; uno e Longobardo, ancorchè fosse stato vero, ciò che è falsissimo, d'aver essi consentito agli Ordini ovvero alle Curie di sopravvivere alla conquista. Le quali non sarebbero state se non esceutrici

<sup>(1)</sup> Vedi & XXXI.

<sup>(2)</sup> Vedi S XCVI.

mute degli ordini non dirò d'un Duca o di un Conte, ma d'uno Sculdascio. E quando vennero i Franchi, tuttoche diventuto misto di molte cittadinanze, il Comune continuossi a chiamar Longobardo mentre con più ragione avrebbe potuto chiamarsi Franco: ma il numero del popolo vinto e non privato della sua cittadinanza superò la possanza de' vincitori; salvando prima il nome di Longobardo, indi facendogli ripigliare l'autorità dopo la caduta de' Carolingi e degli altri Re Salici.

Longobardo adunque, non Romano e neppur Franco, era il Comune di Blandrate nel 1093 (1), allorchè a' mic che l'abitavano, Alberto e Guido, Conti di Blandrate, giurarono aiuto ed assistenza, provvedendo a molti casi della vita civile, fra' quali vi furnono i duelli giudiziari (3). Franchi o Longobardi che fossero i Conti di Blandrate, certamente non erano Romani: e fu opinione che discendessero da Corrado, figliuolo di Berengario II, Re d'Italia (3). Se ciò è vero, furono d'origine Salica. Nella presente convenzione compariscono i Consoli, che nel secolo precedente si videro in Roma ed in Ravenna; e compariscono perchè già presso il Longobardo i nomi s'andavano rimutando; ma durava tuttora nel 4090 in Biella e nel 4093 in Blandrate la potestà Longobarda.

Giò che anche dimostra, non essere stati punto Romani gli uomini di Biella e di Blandrate, si è il veder taciuti negli atti del 4090 e del 4093 i nomi così di tali Consoli e Militi come di tutti gli altri cittadini che vi presero parte. La noiosa prolissità delle antiche geste municipali, durata sempre appo i Romani veri, ci rende certi che, se tali fossero stati ed i Biellesi ed i Blaudratesi, non avrebbero sicuramente omesso il nome almeno de' primarj Officiali delle proprie Curie.

<sup>(1)</sup> Hist. Pat. Monumenta, I, 708.

<sup>(2)</sup> Pro pugna legalis judicii, pro vindicta assalti, pro tradimento, perjuriis, furto, esc.

<sup>(3)</sup> Moriondo, Monumenta Aquensia, II, 769. Torino, 1780-1790. Tom. 2 in-4.

# § CCLXXXIII. Anni 1093-1100.

Ampliazione del nuovo popolo Romano fra' Longobardi.

Sol per questo silenzio, se altro non fosse, apparisce adunque la Longobarda natura de' Comuni (e chiaminsi pure Ordini o Curie) di Biella e di Blandrate. Longobarda fu altresi l'indole dell'atto di Gandolfo, Abate Bobbiense, il quale nel 4096 (4) diè una Crosna per Launechildo ad alcuni che gli rinunziarono qualunque lor dritto sulla Chiesa di Sant' Ofemiano di Gravelia. Erano trascorsi trecento e ventidue anni dalla conquista di Carlomagno, e s'era naturalmente e civilmente accresciuta la stirpe de' nuovi Romani da esso introdotta nel regno Italico. Dico civilmente, perchè i Romani ed in Italia ed in tutta Europa eran protetti sovente dalla cresciuta possanza de' Pontefici. Allo stesso modo erasi non poco aumentata in Roma e nell'Esarcato di Ravenna la progenie de' Longobardi, che quivi ebbero stanza dopo Liutprando e Carlomagno. Tutto verso la fine del secolo undecimo nell'Italia Trastiberina durava ed era Longobardo; nè ancora la scienza e la mente dell'antica Roma, poi divenuta Cattolica, diffondeasi fra' laici; gli studi Romani si restringeano presso il Clero Longobardo, tanto se alcuno degli Ecclesiastici fosse benevolo, come Attone di Vercelli, quanto se altri si rimanesse avverso, come Liutprando Ticinense, alla stirpe Romana, Non ancora il dritto Canonico, propagato indi per opera de' Pontefici, limitava od aboliva in Italia l'uso del quidrigildo Longobardo e Salico, non che il furore pei giudiziari duelli. Ma oramai tutto disponevasi a perdere quel piglio puramente Longobardo. Il Signor di Savigny afferma (2), che i Sommi Pontefici s'opposero alio studio del dritto civile degli antichi Romani, e ne adduce per esempio una Decretale data da Onorio III nel 1220 (3) all' Università di Parigi. Questa Decretale, nata

<sup>(1)</sup> Historiae Patriae Monumenta, I, 720 (Piemonte).

<sup>(2)</sup> Tom. III, 70. Ediz. 1839.

<sup>(3)</sup> Ibidem., 246-249.

da cagioni particolari, non appartenne punto all'Italia; ed io parlo non del tredicesimo secolo, ma dell'undecimo. Ben Machiavelli avrebbe potuto dire di questo, non dell'ottavo, che i Longobardi oramai cominciavano ad essere non più stranieri, se non pel nome, all'Italia. Ma egli parlava de' tempi d'Astolfo e di Desiderio (1), ed ingannavasi di circa quattro secoli: snazio lunchissimo nella Storia.

Quando la scienza e le discipline di Roma conseguirono la doppia vittoria d'abolire da un lato il quidrigildo e di raffrenare dall'altro i combattimenti giudiziari non che le leggi personali de' vari popoli Barbariei, l'imperio delle antiche leggi Romane rannodò le genti e le razze, prevalendo in Europa da per ogni dove sulle ragioni della forza cieca o brutale. Così altra volta la Grecia vinse i fieri suoi vincitori, e reeò le arti all'agreste Lazio ed a Roma. Lo stesso dritto Germanico degli altri Barbari viventi nell'Italia guastò e corruppe, se eredi al Canciani (2), la purità del dritto Longobardo, Il nuovissimo Comune Longobardo soggiaeque all'intelletto Romano: allora i Comuni d'Italia erebbero e si mostrarono: allora surse il nuovo popolo non più Longobardo ne Romano, ma Italiano, Gli esempi di Roma Cattolica e di Venezia ingrandirono il Comune d'Italia: l'autorità de' Vescovi lo rafforzò; la protezione de' Romani Pontefiei lo condusse alla gloria ed alla signoria. Grandi mutamenti, a' quali contribuirono assai gli studi della dotta ed illustre Bologna.

Se inserte Bologian.

Le cose procedettero altrimenti nell'Italia Cistiberina dove la potestà Longobarda s'indeboli non per l'esercizio delle leggi personali di varj popoli, ma per le divisioni e suddivisioni del Principato di Benevento e per altre cause, delle quali non è mestieri qui favellare. Più pronto incremento sarebbe proceduto, e già l'ho detto più volte, alla villà Romana del regno Italico. se ivi fosse durata niù villa Romana del regno Italico.

<sup>(1)</sup> Vedi & CLXX.

<sup>(2)</sup> Leg. Barbar. V, 12: Haec exterarum variarumque gentium turma, hic diversarum legum usus, haec Romanorum institutorum invasio veterum Langobardorum legalia instituta maxime coinquinarunt,

lungamente la legge 390 di Rotari su' Giargangi, temperata da quella di Liutprando sugli Serbii. Assai prima dell'undecimo secolo il sangue de' vinti Romani, rinnovato, per così dire, dalla cittadinanza Longobarda, prodotto avrebe per avventura il popolo Italiano. Intanto la vittoria dell'intelletto Romano spandevasi fuori d'Italia, e le dottrine di Roma penetravano in tutt'i paesi d'Europa, dove non mai le aquile Imperiali erano arrivate.

### S CCLXXXIV. Anno 1100.

Vane paure sulla conservazione del dritto Romano in Italia.

Ma di tutto ciò nella Storia. I padri nostri, deplorando la venuta de' Longobardi, giudicarono che all'arrivo loro le arti, le lettere, le leggi e la cittadinanza dei Romani spente si fossero in tutta la nostra penisola. Donato d'Asti, mio concittadino, fu tra' primi a dimostrare, che giammai non eravi cessato il dritto Romano; egli dovca nondimeno circoscrivere i suoi detti all' Italia Romana, ovvero alla non conquistata, ed a' nuoci Romani venuti con Carlomagno. Muratori e Giannone furono, sto per dire, ammiratori della felicità de' Romani soggiogati da' Longobardi; ed al pari di questi e d'altri scrittori pensò il P. Grandi, che i Duchi e Rotari avessero conceduto a' vinti la cittadinanza e legge Romana. Il Marchese Tanucci, salito a gran fama ed a gran possanza nella mia patria, cercò di far contrasto a questo massimo errore (4). Ma un suo livore contro il Grandi oscurò la miglior causa; e troppo acerbe in verità sono le contumelie, in mezzo alle quali egli proponeva il vero, sebbene lo dilatasse oltre i giusti confini, quasi fosse perito il dritto Romano anche in Roma

<sup>(1)</sup> Epistola ad Socios Cortonenses... de Pandectis. Lucea 1728, in-8. — Difesa Seconda dell'uso antico delle Pandette, etc. etc. Firenze, 1729, in-4. — Epistola (II) de Pandectis Pisanis in Amalphitana direptione inventis, etc. Firence, 1751, in-4

ed in Ravenna per non risorgere se non propriamente nel secolo duodecimo, quando si narra che le Pandette d'Amalfi venissero in Pisa. Pur lo stesso Tanucci credette che gli Ecclesiastici del regno Longobardo vivessero a legge Romana.

Conceduto all'Asti ed al Grandi, che il dritto Romano fosse stato in osservanza presso i nuovi Romani dopo Carlomagno, vi ha più egli bisogno di fare le maraviglie, come oggi si fa, dicendo che quel dritto si sarebbe affatto perduto se la clemenza de' Duchi Longobardi e di Rotari non lo avesse conservato? Ma, oltre i molti Compendi de' Codici di Tcodosio e di Giustiniano usati sempre da' nuovi Romani dopo Carlomagno nel regno Italico, a conscrvar le leggi Romane in Italia bastavano Roma, Napoli ed Amalfi. non mai conquistate da' Longobardi. E però non fa mestieri al Savigny di credere (1), che in Ravenna vi fosse un fiacco insegnamento con una debole scuola di Romano dritto, dalla quale indi Bologna ricevette i semi primieri de' suoi studi, come in un suolo bene apparecchiato per la vicinanza. Ouesta Bologna non era stata forse una città Romana dell'Esarcato fino a Liutprando? e non tornò ad essere, nel tempo di Carlomagno? Vane perciò mi sembrano le paure dei molti scrittori che pensano, essersi dovuto senza i Duchi Longobardi e Rotari perdere la cognizione del dritto Romano in Italia.

# § CCLXXXV. Anni 1135-1137.

### Ritrovamento delle Pandette d'Amalfi.

Da ció che ho detto fin qui scorgesi a bastanza, esser lungi dal vero che gli studj del dritta Romano si rinnovassero solo per essersi nel 4135 o nel 4137 rinvenute in Amalfi le Pandette di Giustiniano, trasportate indi a Pisa e da uttimo in Firenze. Assai meno io crederò che Lota-

(1) Tom. III, 71. Ediz. 1839.

Thora, Cond. de Romani, ec.

rio II Imperatore, mosso da tale scoperta, s'inducesse toda dabir con sua legge il dritto Longobardo e qualunque altro Barbarico in Italia. Nè cercherò eol Guadagni so l'esemplare de' Pisani debba tenersi per l'archetipo di tutti gi altri (4), o col Tanucci se veramente Lotario II Augusto l'avesse, per quanto si racconta, donato a' Pisani (3). Ma troppo severo parmi essere stato il Grandi verso per losa, quando egli negava di prestar fede alla tradizione, antica glà nel secolo quattordicesimo, d'essersi da' Pisani trovato in Amalfi un esemplare delle Pandette.

Odofredo e Bartolo, i quali scrissero nel tredicesimo e nel quattordicesimo secolo, giudicarono che fin dal tempo di Giustiniano fosse stato in Pisa questo esemplare. Che monta esservi egli stato? Bisognava dimostrare, che i Duchi Longobardi e Rotari a' pretesi cittadini Romani di Pisa concedettero il pubblico uso delle leggi contenute nelle Pandette, si come Carlo certamente il concedette a' nuovi Romani. Ma costoro si contentarono de' Compendi e de' Manuali, senza curar lo studio dei libri originali. Ecco perchè la memoria delle Pandette, abolite per l'Editto di Rotari, non risorse dono Carlomagno in Pisa fino al secolo, in cui tutte le menti d'Europa si rivolsero all'acquisto delle discipline Romane. In questo secolo appunto pigliò forze tra' Pisani la tradizione d'essersi scoperto in Amalfi un esemplare delle Pandette, pel quale si fece gran festa, e che indi per comune consenso riputossi uno dei tesori più preziosi del Medio-Evo. Se tal ritrovamento fu vero, come eredo col Tanucci, si ha una pruova novella d'avere i Duchi e Rotari abolito la legge Romana; s'egli è falso, come il Saviguy (3) crede col Grandi, la medesima pruova si rafforza, poichè l'avventura d'Amalfi non si potè fingere che sul fondamento della generale opinione di non essersi giammai per lunga età veduto in Pisa un solo esemplare delle Pan-

Leopoldi Audreac Guadagni, De Florentino Pandectarum Exemplari, etc. Roma, 1752, in-8.

<sup>(2)</sup> Tanucci, Epist. (11) de Pandectis, pag. 63-185.

<sup>(3)</sup> Tom. III, 72-78. Ediz. 1839.

dette. L'inventor della favola diè il vanto a' Pisani d'averne trovato una copia per un caso di lontano saccheggio, scorgendo impossibile d'accreditar la lode assai maggiore d'aver essi custodito sempre a casa ed avuto caro quel libro.

#### S CCLXXXVI.

# Opinioni del Pizzetti e del Botta.

Il Tanucci si diè ad altre cure dopo la violenta sua disputazione. Tacque il Grandi altresi; ma i pensamenti del Muratori sulla conscrvazione del dritto Romano a' tempi di Rotari e di Liutprando concedettero a questo geometra insigne la palma della vittoria presso l'universale. Contro Grandi e Muratori si levò il Pizzetti: uomo di molte lettere, di lungo studio e d'animo non abbietto. A lui parve che piena ed intera fosse stata la servitù, alla quale i Duchi e Rotari condussero la gente Romana (4); piena cd intera la cessazione del Romano dritto appo i Longobardi (2), Felice il Pizzetti se all'acume nativo avesse accoppiato l'ordine lucido ed una maggior costanza ne' suoi concetti. Pur non di rado egli distrugge quello che avea con grande fatica edificato; ed a' Romani, che pel tributo del terzo de' frutti della terra ci gindicava fatti non solo servi ma uguagliati da' vincitori alle bestie (3), concede il dritto d'alienare la proprietà de' fondi (4) senza il permesso dei patroni Longobardi (5). Nondimeno, a malgrado dei molti c molti errori, lui stimo esser quegli che vide meglio in genere i principalissimi fatti della Storia Longobarda.

I superbi disdegni del Botta verso il Medio-Evo increbbero a molti; ma in mezzo alle ire di lui parmi scorgere

<sup>(1)</sup> Pizzetti, I, 56 et passim.

<sup>(2)</sup> Ibidem, 183-185 et passim.
(3) Ibidem, 57.

<sup>(4)</sup> Idem, II, 102.

<sup>(5)</sup> Vedi § XXX.

un vasto e nobil pensiero, che, cioè, il Longobardo, quando egli nel duodecimo secolo cominciò a divenir popolo ltainao, s'atteggió alla novella cittadinanza de' Commia d'Italia secondo lo svolgersi dell'intelletto Romano. In ciò, credo, consiste la Storia intera di tali Comuni, liberati nel secolo decimo dalla soggezione verso i Franchi. Bene il Botta conobbe, che i popoli d'oggidi pervennero alla lor vita presente in Europa, sol perché tornarono ad aver caro il retaggio della civiltà Greca e Romana, dopo che la Religione Cattolica e la spada Barbarica l'ebbero depurato dalle più abboninevoli corruzioni. Questa è la lode vera di Roma e però d'Italia, l'aver chiamato di bel nuovo le nazioni ad alcune discipline dell'antico seuno Romano dopo il Mille.

### S CCLXXXVII.

Vere parole di Paolo Diacono intorno agli Aggravati d'Autari,

Or finalmente m'è uopo liberar la mia parola, e ricondurmi. a Paolo Diacono, esponendo la vera lezione delle sue parole intorno agli Aggracati del primo anno d'Autari. Non un solo Codiee, si come già dissi (4), ma quattro Vaticani (2) ed un Chigiano (3), in vece del PARTIVNTYR leggono PATIVNTVR (4). Un Vallicellano, copiato a' giorni del cardinale di Cusa, Vescovo di Brixen, è dubbioso (5).

(1) Vedi S XLV.

(2) Codice Vaticano della Regina di Svezia, num. 905;Vaticano, num. 1795;Idem, num. 1983;

Ottoboniano-Vaticano, num. 909. (3) Cod. Chisianus, Membran. G. VI-156, in-4.

(3) Cod. Chistanus, Memoran. G. V1-130, in-4.
(4) Populi tamen aggravati per Longobardos hospites PATIVNTVR.

(5) Cod. Vallicellanus, B. 61, num. VIII, in 8. — Popr in aggued P logodes hopic! Ptinn. — Termina il Codice con la seguencie positila... Inveni in bibliotheca Ecclesiae Brixiensis, cujus Episcopus Rev. Dominus meus Dominus Nicolaus de Cussa... . Sancti Peri al Vincula Presibier Cardinalis. Descripsi; ut vides ... in Bunecond I Vincula Presibier Cardinalis. Descripsi; ut vides ... in Bunecond.

Fra' quattro Vaticani havvi l'ottimo della Regina di Svezia, il quale per la sua eccellenza fu tratto in Parigi, e poseia restituito (4).

Chiara e limpida esce da questa nuova lezione la sentenza vera, ed anzi necessaria, di Paolo Diacono (2). I

cha, oppido Norico ejusdem Ecclesiae Brixiensis. Anno 1460, die VIII Aprilis absolvi. Deo gratias. Io. an (sic).

(1) D. Codex Reginae, num. 905, fol. 103 a t. Membran. in fol. grand.

(2) A dimostrare quanto sia schietta, e, dirò, necessaria la nuova lezione del Parlamtar, mi si permetta narrare ciò che m'avvenne in Roma. Ivi un numero eletto d'uomini cospicai suol radunari, ori l'uno ed or l'altro, appo la Contessa D. Margherita del Duchi d'Altropi donna d'incliti pregi, della quale, s'Ella potrà pubblicare le vie d'alcuni eccellenti Capitani, bene la nostra patria à accorgerà: una l'amor materno e pungenti cure domestiche la soprattengono. Que medianti comini convengono il mercoledi celle sianze d'Orola Pruli, Marchesa Maccarani, e della sua gentile nipote Giacinta Simonetti, Contessa di Brazza.

Onofrio Concioli, alto intelletto d'Italia, vi si trova col Professor Pieri, y alente nelle pità ardue discipline dell'ingegno. Vintervengono l'Avocato Bontadossi e l'Abste Pacetti, non che il Dottor Galassi, quali tutto l'anime banno rivolto a' buoni sudi su' classici scrittori, e l'Avocato Felice Desjardina, che sa spleudidamente congiungere le dottrine del dritto alle matematiche. Il Cavalier Minarad vi dichiara da solenne meastro le ragioni delle arti del disegno. Troppo di rado, secondo il desiderio comune, può come altra volta seder fra essi Monsignor Laureani, umanissimo ed eruditissimo Prefetto della Vaticana. Dià frequenti vi sono e taciturai, ma non meno forniti di spuisito giudizio, i Monsignori Ferrari e Minetti. Un giovine Patrizio Urbinate, Monsignor Giovanni Corholi Bussi, yi mostra finalmente ciò ch'egli senza dubbio diverrà se i molti e profondi suoi studj non nuoceranno alla sna sanità.

Il penultimo giorno d'una delle mie abituali dimore in Roma, io maccomitatva d'a cari amici, recontando loro li piacer grande avuto da me poche ore avanti nel vedere, grazie a Monsignor Luurcani; duti' Codici Viticani di Paolo Diacono, e nel trovare in quattro di esti la vera lezione d'un luogo rilevantissimo per la Storia d'Italia. E ciascuno fecesia dirmi, che inunanti ogni cosa io volessi recitar loro le proto del Diacono, a la cone vidersi fin qui stampate. Non appena il Pacetti l'ebbe udite, che affernosi, prima d'ascoltar la nuova lezione, altra questa non poter essere se non il Patiuntur: egli, che giammai non avea lusciato Erodoto e Livio per Paolo Diacono.

Duchi dettero la metà delle loro sostanze ad Autari; nondimeno (TAMEN) i popoli AGGRAVATI dagli Ospiti o stranieri Longobardi ne PATIRONO: eiò vale, che vollero i Duchi rifarsi, taglieggiando nuovamente i Romani, ed imponendo loro aggravio maggiore del tributo d'un terzo de' frutti. La felicità, che seguì a tale aggravio, secondo Paolo, fu de' Longobardi vineitori e non de' Romani già prima ridotti allo stato servile dei tributari Germanici: l'elezione del Re operò che niuno fra quelli a' quali solamente si coneedea di portar la spada, sovrastasse agli altri Longobardi; e, se fosse il più forte, gli facesse ingiuria o danno. La presenza del Re pose fine a' furti ed a' latroeini, che quanto più violenti tanto più, se credi a Tacito, apparteneano alla natura de' Germani. E però eiascuno de' minori Longobardi, come li chiamava Liutprando (4), andonne dove gli piaeque per le vie, sicuro dagli agguati dei maggiori (2). Si fatte burbanze degli ottimati Longobardi furono raffrenate dal Re: a reprimere gli AGGRAVATI Romani bastava non un Duca ed un Conte ma uno Sculdascio, ed anzi ba-

Tutti guardarono, come suol guardarsi al vero, e tutti goderono, coreçendo in qual modo il retto entire area guidato l'Abate Paceti alla sua divinazione. Ma pià d'ogni altro gli fe' plauso un tale, che or più non viver, Luigi Bouelli, Prete Romano, il quale alla santità dei costumi e della fede accoppiava le più nobili doti della suttur umana ed una delle metti più vates, che a montal creatura si fosero giammai donate. Delle opere da lui poste in luce parlerà il Galuppi; le altre assai maggiori farono i troncate da morte immatura, la quale ruppe molte e molte sperauze, massimamente di noi amici suoi. Noi pendevano, quando egli parlava, da que' labbri, maravigliando che sempre le difficili ed astruse questioni egli riducessa a non isperata chiarezza; che tanta copia di vario saprere si congiunegesse in lui a tanta bouth; che una sal rara e lucidia nitelligenza s'ornasse de' più soavi moti, e si coprisse col vetdo della più amabili modestia.

(1) Leg. 9, lib. VI Liutprandi. — Vedi S CXXIX: Su' maggiori e minori Longobardi.

<sup>(2)</sup> Erat sane hoc mirabile in regno Longohardorum: nulla erat violentia, nullae struebantur insidiae. Nemo aliquem injuste angoriabat, nemo spoliabat. Non erant furta, non latrocinia; unusquique, quo libebat, securus sine timore pergebat. — Paul. Diacou. Bib. III, ean. 16. — Vell. §S. XLIV, XLIV.

stava il solo padrone se, nella loro qualità d'Aldii o di tributarj, non amavano d'esser colpiti dal bastone o dalla scure. Ma non per questo avveniva, che la quiete procacciata dal Re a' Longobardi non giovasse altresì a' Romani Aldii e tributarj, e che costoro, tuttochè maggiormente aggravati, non vivessero una vita più tranquilla, poichè meno agitata era quella de' padroni, durante il regno d'Autari,

#### S CCLXXXVIII.

### Continuazione.

In niuno de' Codici fin qui ricordati di Paolo Diacono, eccettuato l'Ambrosiano, si ha la parola Ospizj; e tutti accordansi nell'altra comune d'Ospiti. Lo stesso m'occorse di vedere in sei altri Codici Vaticani (4), in uno di Firenze ed in un altro di San Salvator di Bologna (2). Non ho finora pensato a consultarne altri, ma il farò; e prego tutti coloro, i quali ne avranno agio, a non rimanersene. Io già non credo, che da tale investigazione (sia qualunque il numero e l'autorità de' Codici) si possa con tutta certezza ritrarre se Paolo avesse piuttosto scritto PATIVNTVR e non PARTIVNTVR: ma bastano i Codici trovati a rendere cotanto incerta la parola scritta da Paolo, che oramai questa non dovrà più tenersi per unico fondamento del punto più rilevante nella Storia dell' Italia Longobarda. Ed egli è un grande acquisto, che tal punto si esamini finalmente secondo l'intera Storia, senza più farlo pendere da una parola d'uno Storico, anche se costui fosse molto meglio

<sup>(1) 1.</sup> Codice Vaticano, num. 1981;

<sup>2.</sup> Idem, num. 4917;

<sup>3.</sup> Ottoboniano-Vaticano, num. 1702;

Vaticano della Regina di Svezia, num. 578;
 Idem, num. 507;

<sup>6.</sup> Idem, num. 710.

<sup>(2)</sup> Pauli Diaconi, Cod. Membranac. saec. XI vel XII Canonic. Regularium Sancti Salvatoris Bonon.

informato e più autorevole del Diacono. La concordanza del PATIVNTVR con la Storia, e con le rimanenti parole di Paolo ci fa conoscere, che così almeno avrebbe dovuto serivere, anche se potesse dimostrarsi con qualche suo autografo d'aver egli scritto in altro modo.

### S CCLXXXIX.

Se gli Anglo-Sassoni avessero conceduto a' Romani la propria cittadinanza in Inghilterra.

La questione se i Duchi Longobardi e Rotari dettero un quidrigildo a' Romani e riconobbero la cittadinanza di costoro va giudicata principalmente con le leggi fondamentali e primitive del 643. Se ivi non si trova neppure il nome di cittadino Romano, inutile sarà sempre ogni speranza di trovarlo in altri scritti o documenti fino a che non si scopra per avventura una qualche altra legge del 643. la quale ad un tratto distrugga l'ordine intero ed anzi l'indole stessa di quell' Editto. Non intere, si come le Rotariane, pervennero a noi le leggi degli Anglo-Sassoni, che di tutt'i Germani più simigliarono a' Longobardi; e fra quelle incognite fin qui potrebbe alcuna scoprirsene, la quale ci rivelasse le condizioni civili de' Romani caduti sotto il dominio degli Anglo-Sassoni. Tale scoperta non s'opporrebbe a nulla, perchè nulla sappiamo di certo intorno a' Romani d'Inghilterra dono Hengist ed Horsa (4). Ma il lavoro di Rotari sarebbe affatto sconvolto se si trovasse alcuna sua legge intorno alla cittadinanza Romana de' Romani, conceduta da' Duchi o da esso, poichè tal concessione avrebbe dovuto farsi con parole solenni e ripetute in molte occorrenze diverse, non già col silenzio, nello stesso Editto.

Beda, si dice, nell'ottavo secolo e la Cronica Sassone danno il nome di Latini e di Boc-ledeue a' Romani, par-

<sup>(1)</sup> Vedi Storia d'Italia, I, pp. 1147-1149.

slandone come d'un popolo diverso da quello degli Anglo-Sassoni. Ciò non c'insegna nulla di positivo, e per l'Inghilterra si possono e debbono fare tutte le domande che sio mi sono ingegnato di fare per la Francia e soprattuto per l'Italia. Que' Latini o Boc-ledone erano sudditi o no degli Anglo-Sassoni? Se sudditi, rimasero cittadini Romani per la volontà de'vincitori? Ottennero un guidrigido variabile come quello de' Longobardi, o fermo come quello de' Franchi? Variabile o no un tal guidrigido, fu egli uguale, se l'ebbero, a quello de' vincitori? Ecce ciò che bisogna sapere pei Romani d'Inghilterra, e d'Italia. Ed inutile opera egli riesce il voler chiarire la cittadinanza Romana de' primi per mezzo di quella de' secondi, come s'usa da molti (4), la quale per l'appunto negasi; ciò sarebbe il risolvere una lite con una lite di gran lunga maggiore.

A me non importa gran fatto il sapere quel che gli Anglo-Sassoni vollero concedere o non concedere a' Romani
loro sudditi nell'isola; e non ho preso ne prendero a chiarire le cose de' Duchi Longobardi e di Rotari con quelle
d'Hengist e d'Horsa. Ben può stare che questi operato avessero come operarono Clodove on Francia e Rotari nell'Italia, ma, per mille cagioni diverse, poterono anche operare in altri modi. Pur la natura delle questioni proposte nel presente Discorso rende utile a mio parere un piccol
cenno sulle prime leggi degli Anglo-Sassoni.

# S CCXC

# I Walli o Wallisci d'Inghilterra.

Il Signor di Savigny, si disposto e sagace a ravvisare da per ogni dove il Romano dritto nel Medio-Evo, afferma di non averne trovato alcuna traccia prima del 1410 in Inghilterra (3). Le ottantanove leggi d'Etelberto, morto in-

<sup>(1)</sup> Catheart, apud Savigny, IV, 287-296. Ediz. 1839.

<sup>(2)</sup> Tom. II, 101-102.

nanzi Rotari ne' primi anni del settimo secolo, non sono che una tariffa di pene pecuniarie: le sedici di Lotario e d'Eadrico, due Re de' Cantuarj nella seconda metà di quel medesimo secolo, e quelle di Vitredo, anch' egli Re de' Cantuarj, che mancò verso il 725, non danno alcun fiato intorno a' Romani.

Le settantasette d'Ina, Re de' Sassoni Occidentali e contemporaneo di Vitredo, parlano sovente de' Walti o Walliaci, cioè de' Guargangi, o stranieri, secondo la solenne interpetrazione data di tal parola da Giraldo Cambrense, autor del secolo decimoterzo (1). Vitredo li chiama lationmente Allenigeni; e suppone che avessero stanza e possesso di terre nel suo regno (2). Ina gli appella eziandio peregrini (3), dieendoli soggetti al guidrigildo.

Tra questi Walli o Wallisci ben vierano certamente citadini di Romano sangue, non sudditi degli Anglo-Sassoni ma tassati col guidrigildo, i quali così da'i paesi che costoro non aveano soggiogato in Inghilterra, come dalle vicine Gallie soleano in tempo d'una qualche pace giunger nel-l'isola prima di Clodoveo. Dopo Clodoveo vi giunsero i Romani Teodosiani. Or gli stranieri nelle leggi d'Ina sembrano dotati d'una minor cittadinanza, dovendo in alcuni casi essere i servi multati col bastone, i Wallisci con la perdila di dodici pezzi di terra conosciuti col nome d'ida (4), e gli Angli con quello di trentaquattro ide (5).

Angli con quello di trentaquattro ide (5). Dall'arrivo d'Hengist e d'Horsa (6) fino alle leggi ed alla

<sup>(1)</sup> Walia non a Wallone Duce nec Wendolond Regind, sed a Babaricá nuncupation en more accepit. Sazones enim, Britannid occupatd, quoniam linguá suá extraneur onnem Wesh vocant, gentes has shi extraneas Wallenses vocabant et regionem Walliam.— Giraldus Cambreais spud Cambdeai Anglies, Hibernica et Cambrica, pp. 878-870.

<sup>(2)</sup> Alienigenae, si concubitum suum (la loro moniera di vivere, secondo Wilkins) emendare noluerint, ex terra cum possessionibus suis exterminentur. — Leges Vitredi, apud Wilkins el Canciani.

<sup>(3)</sup> Si quis peregrinum occidat, Rex habeat duas partes aestimationis capitis, etc. — Leg. 23 Inae.

<sup>(4)</sup> Wilkins, Glossar. ad Leges Anglicas. Loadra, 1721.

<sup>(5)</sup> Leg. 54 Inae Regis, apud Wilkins et Canciani.

<sup>(6)</sup> Storia d'Italia, I, pag. 1050. - Vedi anche Leg. 46 Inac.

conversione d'Etleredo numeraronsi circa cento sessant'anni; periodo pressoché uguale a quello interposto fra la venuta d'Alboino ed il reguo di Liutprando in Italia. Or e'
si vorrebbe saper principalmente in qual modo i vincitori
trattarono prima d'Etlebreto il vinto Provinciale, ici
cittadino Romano, caduto in lor potestà! Nella Storia d'Europa vi sono pochi esempi di conquista si feroce si come
quella degli Anglo-Sassoni; ed il medesimo Signor di Savigny (4) dispera trovar orme di pietà e di ragione presso
tali distruttori. Anch'io credo nondimeno, che i Provinciati
Romani furono assai meglio trattati dopo Etelberto ed Edvino. Ma l'umanità di Liutprando nel conquistar l'Esarcato
restituti forse la cittadinanza Romana e la legge a quelli
che fuori dell' Esarcato erano già stati vinti da' Duchi e
da Rotari?

La Religione Cattolica, l'opera de' missionarj e del Clero di Roma, la venerazione somma de' primi Re Inglesi convertiti verso i Pontefici Romani e la vicinanza d'aleuni popoli di Romano sangue non conquistati dagli Angio-Sassoni ristabilirono lo studio del Romano dritto nelle contrade conquistate da essi nell'isola. Troppo tardi forse il Seldeno pose la rinnovazione di si fatto studio, ch'egli attribul al-l'insegnamento dell'Università di Bologna, propagatosi per tutta l'Europa dopo il secolo duodecimo (2). S. Aldelmo di Malmesbury favellava della difficoltà d'apprendere le Romane leggi nel secolo d'Ina; ed Alcuino attesta, che prima dell'804 insegnavasi quel dritto in Iork, antico Municipio Romano.

Del rimanente io ripeto, che poco rileva pel mio proposito d'Italia il sapere quali condizioni si fossero imposte dagli Anglo-Sassoni a' Romani caduti sotto la lor signoria, prima d' Etelredo e d' Edvino. Confesso per altro di non discernere nelle leggi d'Ina Re tali condizioni; e molto meno quel che parve ad aleuni di ravvisarvi, cioè, una divisione di terre simile forse a quella suppositiva degli Ag-

<sup>(1)</sup> Tom. II, 103.

<sup>(2)</sup> Dissertat. ad Fletam, cap. 7.

gravati d'Autari. Non la ravviso nella legge (1) che tassa il compenso de' tumulti e delle risse suscitate nelle città dov'era la sede o del Re o de' Vescovi, o de' Senatori Anglo-Sassoni, che concorsero alla formazione di si fatte leggi (2) (costoro non erano certo Romani), come altresì nelle città ove i Ministri del Re abitavano e qualunque possessore di terre. Perchè questi possessori doveano esser Romani e non Anglo-Sassoni? Assai meno ravviso i Romani d'alcuna sorta nell'altra legge d'Ina (3), la quale comanda che i mercatanti non facciano i loro contratti se non in presenza di testimoni; come se non si fossero i mercatanti già visti appartenere al numero dei guerrieri Longobardi, o come se un popolo dato alla pirateria ed alle imprese di mare quali gli Anglo-Sassoni non avesse mercatanti d'ogni sorta, che il Re Ina cercò di condurre ad un vivere più civile con le sue leggi. Dicesi altresi, che dalle leggi de' Borghi (4) di Scozia, nella quale comprendeansi altra volta le città settentrionali d' Inghilterra, e dal Domesday-book (5) di Guglielmo il Conquistatore apparisca l'orma del dritto Italico di queste, come altresi degli ordinamenti Municipali di Roma; del che lascio il giudizio a' più dotti, purchè si distinguano le prime guerre e le prime conquiste fatte dagli Anglo-Sassoni su' Provinciali Romani, dalle altre che fecersi dopo Etelredo, Edvino, Ina ed Alfredo.

<sup>(1)</sup> Urbis violatio compensari debet centum viginti solidis, ubi Regis vel Episcopi sedes est: Senstoris octoginta: ministri Regis sexaginta: ejustem conditionis hominis terram possidentis triginta et quinque solidis; etc. — Leg. 45 Inae regis.

<sup>(2)</sup> Ego Ina cum consilio Cenredae patris mei, Heddae Episcopi mei, et Eorkenvoldae Episcopi mei; cum omnibus meis Senatoribus et Senioribus sapientibus populi mei (Prolog. legum Inae). — Erano forse Romani questi Sapienti e questi Senatori?

<sup>(3)</sup> Si mercator inter vulgus mercetur, faciat hoc coram testibus, etc. Leg. 23 Inae.

<sup>(4)</sup> Leges Burgorum Davidis 1.

<sup>(5)</sup> Domesday-book, by Henry Hellis. Londra, 1833, 2 vol. in-8.

#### S CCXCI.

# Ultime considerazioni sulla cittadinanza Romana presso i Longobardi,

Troppo radicata nelle menti degli scrittori è l'opinione, che nè Longobardi, nè Franchi, nè Anglo-Sassoni siano giammai entrati nelle città de' Romani vinti da essi ad abitarvi, almeno di passaggio, per quanto le leggi di Rotari e d'Ina dicano il contrario. E però a tali scrittori tutto sembra Romano in Inghilterra, in Italia e da per ogni dove, ciò che appartiene alle città; e tutto Barbarico quello che occorre nelle campagne d'Europa dopo la caduta dell'Imperio d'Occidente. Io più non mi travaglierò in combatlere si fatta credenza, contento di ripetere, che la potestà e la dominazione così delle città come delle campagne non ad altri spettava se non a' vincitori, anche supponendo, che a costoro fosse piaciuto dal quinto fino al duodecimo secolo non entrar mai ne' luoghi abitati da' Romani, neppure se fosse stato per esigerne solamente alcun tributo su' frutti della terra. I servi Ministeriali, uguagliati da Rotari agli Aldii (1), non doveano dunque, per giudizio de' medesimi autori, servire a' Longobardi se non fuori delle mura d'ogni città: ed i Gasindi de' Duchi ed anche de' Re d'Italia dovenno cercare altrove una dimora che ne' palazzi di Teodolinda, di Rotari e di Liutprando. Le più splendide Chiese invano si fabbricarono da' Re in città dove i Longobardi lor sudditi o non traevano la vita o non prendeano alcuna ingerenza negli affari Municipali,

Ad aleuni sembrò, che lo splendore o la prosperità delle cità del regno Italico sotto questi Re, non debbansi a niuna cagione, se non al dimorarvi de' cittadini Romani. Che gli nomini di sangue Romano fossero assai numerosi, può c dev'essere stato; ma nè il numero nè le arti nè le lettere nè l'ingegno nè il lipuxaggio nè la poblità delle famiglio

<sup>(1)</sup> Vedi S LXVIII.

de' vinti formavano la cittadinanza risguardo a' vincitori, se a questi non piacque concederla, si come un dono affatto gratuito; dono, che altri dee dimostrare, ma non dimostra d'essersi fatto con una qualche legge quando le leggi si serissero.

Grandi cose certamente sarebbero avvenute in prò di que' vinti, se i concetti del Pecchia fossero veri (4). Ne' primi giorni della conquista i cittadini Romani pagarono il canone del terzo de' frutti, che nel primo anno d'Autari fu da essi ricomprato con la divisione delle terre, mercè la quale serbarono il rimanente libero di qualunque imposta. Ma erano essi obbligati o no di andare alla guerra? Se non andavano, qual sorte più beata di riposarsi per sempre ne' loro fondi senza temere il pagamento d'alcuna contribuzione? Se andavano alla guerra come ogni altro possessore Longobardo, essi dunque gli erano uguali ne' dritti politici; ed allora per l'appunto sarebbe perita la cittadinanza Romana perchè incorporata con la Longobarda, con la Sarmatica e con quella di tutte le nazioni Barbariche da me dianzi descritte (2). Le molte e molte nazioni, delle quali s'era ingrossata di mano in mano la piccola gente de' Longobardi, non permettono di credere che questa fosse ristata nella sua primitiva scarsezza di Germania. Proconio eziandio favellò (3) del piccol numero de' Longobardi, ma innanzi che venissero nell'Italia ed incorporassero in sè una moltitudine di tribu. Ecco dunque per la supposizione del Pecchia uguagliate in guerra e però in pace la cittadinanza Romana e la Longobarda; ed ecco in ogni caso il Longobardo non aver vinto che solo per render felice il cittadino Romano con una dolce ignavia, o con la compiuta partecipazione di tutt' i dritti de' guerrieri Germanici.

<sup>(1)</sup> Vedi S XLV.

<sup>(2)</sup> Vedi S XCVII.

<sup>(3)</sup> Procopii de Bello Gothico, lib. II, cap. 14; e1 lib. III, cap. 34.

#### S CCXCII.

#### Conclusione

La Storia di Francia sotto i Re della Prima Razza può dirsi non consistere, che negli esempi delle oppressioni de' Franchi sopra i cittadini Romani, e della generosa protezione de' Vescovi o Romani o Franchi, ma tutti dotati del massimo quidrigildo, in prò del vinto Teodosiano. In Italia il popolo de' vinti Giustinianei non iscorgesi altrove che negli Aggravati d'Autari: poscia non vi s'ascolta più niun gemito, niuna ingiuria, niun sopruso; mai più gli Aggravati non eccitarono la cupidigia de' vincitori, e giammai non pensarono a vendicarsi od a levar tumulto e sedizione: poscia Rotari soccorse i poveri ed i deboli, che diconsi non essere stati se non i Romani. Ma perchè poveri e deboli, se possedeano le terre senza nulla pagare ad alcuno? Rara felicità de' vinti! Gran torto, dopo avere discacciato il Greco, ebbero in Roma i cittadini di non aprire ad Astolfo la Porta Salaria e di non farsi vincere o saccheggiare da' Longobardi!

Ma la felicità de' vinti non si desume se non dal silenzio della Storia e dell' Editto del 643 intorno alla loro sorte. Si fatto silenzio è quello che si usa risguardo a' morti o naturalmente o civilmente; non risguardo a' cittadini vivi caduti nella potestà d'un popolo straniero. A questo solo silenzio bastava certamente io m'apoigliassi per dimostrare la servitù de' Romani soggiogati da' Duchi e da Rotari. E bastavami la mancanza della concessione d'un guidrigildo cittadinesco, nobile od ignobile che fosse stato, per provare la cessazione d'ogni cittadinanza Romana del regno Longobardo. Questa cittadinanza cessò, quantunque cessato non fosse il sangue Romano, che poteva essere nobilissimo, come quello di Teodota (s'ella veramente nacque in Ilalia), ma restò privo di qualunque dritto civile, se dalla servitù Aldionale e Ministeriale non si pervenisse alla cittadinanza Longobarda, Presso i Franchi non solo i servi

nel conseguire la libertà, ma eziandio i laici Teodosiani. quando, per alcun privilegio particolare, giungeano a naturarsi Franchi, si dicevano Affrancati; parola che si propagò in tutta Europa, massimamente nell'Italia, ove con più ampio e generale significato valse a dinotare la condizione di tutti coloro a' quali concedeasi la libertà non solo da' Franchi, ma da ogni altro popolo, Affrancati perciò chiamaronsi dopo Carlomagno e furono, a volerne giudicare nel modo più favorevole, gli Aggravati del regno Longobardo, allorchè per le ragioni dianzi esposte i vincitori Longobardi consentirono ad ingrossarsi della turba de' vinti Romani, donando a si gran numero di Aldii e di servi la libertà cittadinesca. Qui riesce inutile affatto il venir cercando quello che fecero in Italia o no i Turcilingi, gli Eruli e gli Ostrogoti. A me pare aver dimostrato con una Storia intera e compiuta, non essere stati costoro popoli Germanici. Da questa ritrarro almeno il frutto, che l'identità delle due schiatte non debbasi avere per una verità posta fuor d'ogni dubbio, e divenuta capace di stabilirsi come fondamento saldissimo d'ogni ulteriore supposizione od analogía.

Or non avanza che a chiudere il mio Discorso, pregando nuovamente i lettori di non voler confondere il secolo di Rotari con quelli di Liutprando, di Carlomagno, degli Ottoni e degli Arrighi. Ho studiato di non far punto paragoni tra le conquiste del Medio-Evo e quelle de' nostri tempi; paragoni sempre imperfetti e generatori di falsa luce. Che giova confrontar le sorti concedute dagli Ottomani a' Raia o dagli Spagnuoli a' Messicani ed a' Peruviani, ovvero dagl'Inglesi agl'Indiani, con le altre de' cittadini Romani vinti da' Duchi e da Rotari? Le difformità fra tali racconti saranno sempre maggiori delle simiglianze. Pur la natura dell'uomo è vaga de' paragoni: ed io, che li condanno, sento trascinarmi a farne un solo, pel quale finirà, spero, la maraviglia di chi non crede alla cessazione della Romana cittadinanza sotto i Duchi e Rotari, perche non si deve supporre d'essersi altra volta distrutto un ordine intero di cittadini. Gli Anglo-Sassoni, cotanto affini a' Longobardi, esterminarono, per quanto poterono, la razza de' Brettoni; poscia i Normanni quella degli Anglo-Sassoni: e fuvvi un tempo dopo la battaglia d'Hastings, nel quale, secondo narra Matteo Paris (4) e Matteo di Westminster (2), dare il nome d'Anglo ad alcuno egli era un dargli del vigliacco, si come Liutprando Ticinense intendeva dir de' Romani. Ed i Romani, quando vincevano, rapirono a Capua ogni dritto Municipale, I nostri Maggiori, dicea Cicerone (3), le tolsero il Senato, i Magistrati ed il Comune Consiglio: le tolsero tutti gli onori e le insegne di Repubblica, nè altro lasciaronle se non il nome vano di Capua: non certo per crudeltà (dappoiche non fuvei alcuno più clemente del Romano, il quale a' nemici vinti nelle regioni lontane restituì non di rado l'esser loro), ma per deliberazione; veggendo che, se tra quelle mura di Capua rimanesse alcun vestigio di Repubblica, potrebbe da capo avervi stanza l'imperio.

<sup>(1)</sup> Mol. Par. I, 8: Ita ut Anglus vocari foret opprobrio. (2) Mal. Westmonaster, pag. 229: Opprobrium erat Anglicus apellari.

<sup>(3)</sup> Cic. De lege agrar. contra Rultum, \$ vi.

## DOCUMENTI

## NUM. I.

(Vedi pag. 479)

Tre Preti Longobardi giudicati da' Reserendarj del Re Astolfo.

Novembre 751.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri J. X.

Regnante domno nostro Haistolfo viro excellentissimo rege; anno felicissimi regni ejus in Dei nomine III, et viro magnifco Probati gastaldio civitatis Reatinae: mense Novembri, per Indictionem V.

Placuit atque conventi inter venerabilem Fulcualdum abbatem et ipsam congregationem monasterii Sanatea Dei geuitricis Mariae, et inter viros venerabiles Grimualdum et Ansonem prezhieros germanos, qui inter se inigulas causas habuerunt de substantia vel conquisito quod ipsi presbieri cum Claudianos presbiero barbano suo habuerunt: quis dum ipse Claudianos presbiero barbano suo habuerunt: quis dum ipse Claudianos presbiero barbano suo habuerunt: anna de su presidente practica monasterium monasterium Sanatae Dei genitricis Mariae sub habitu monachico ingressus essel, orte est intentio inter partes monasterii et partes Grimualdi et Ansonis prebiterorum. Et dum etinde multas altereationes haberent inter se, judicatum est permissum domini regis Teutpertum et Sinimulum referendarios (1)

<sup>(1)</sup> Sembra che de' due Referendarj Teutperto e Sisinnio, il primo avesse avuto in oltre la qualità di Messo del Re, se pure questo Messo non fosse stato un altro, di eui si tacque il nome.

ut pars Grimusldi presbiteri et Ansonis presberet sacramentum de quanto ausi fuissent jurare, quod ipsi presbiteri conquisissent (ad) partem monasterii et eorum omnia redderentur.

Tunc considerans ipse venerabilis Fulcoaldus abbas cum ipsa sancta congregatione predicti monastrui qualiter cum ipsis prebileris causum ipsam finiret; et divina compulsus memoria et integro Consilio pertractans; ad ipsos prebiteros Grimualdum et Ansonem tradidit casale Tulanum; sub es videlicet ratione laborandi, cultandi et ordinandi, et diebus vitae suae fruendi et in sua potestate habendi.

Post discessum vero Grimualdi et Ansonis presbiterorum ipse praedictus casalis Tulianus revertatur in monasterio Sancias Mariae in Acutiano. Ita vero ut ab hac die de causa quam Grimualdus et Anso presbiteri habucrunt cum Claudiano presbitero umquam aliquando neque pars monasterii aliquamo querat cocasionem ad ipsos presbiteros, neque pars ipsorum presbiterorum querat aliquando causam ad partem monasterii, quam cum Claudiano habucrunt. Sed haec convenientia firma et stabilis permanere debeat; et a cujus parte vexata fuerit penam persolvat suri solidos quingentos. Et cartula ista in sua permonaest stabilitate.

Unde per firmitatem ambarum partium duas cartulas pàri tenore Gudepertum notarium scribendum postulavimus, et testibus a nobis rogatis optulimus, qui super signum sanctae Crucis fecerant.

Actum in Reate, mense et indictione

- + Signum manus Grimualdi, presbiteri.
- Signum manus Aosonis, presbiteri; qui banc cartam convenientiae fieri rogaverunt.
- + Signum manus Adualdi, seuldascii. + Signum manus Clarissimi, seuldascii.
- + Signum manus Mauri, medici.
- Signum manus Aricisini, testis.
- + Signum manus Valerini, actionarii.
- + Signum manus Adirisini.
- + Signum manus Aldonis, testis.
- + Signum manus Adeodati, testis.
- + Signum manus Advaldi, seuldascii. Ex num. 36 Reg. Farfensis.

Non mai stampato, per quanto so.

Non. II.

(Vedi pag. 492)

Un colono padrone d'altri coloni e di servi.

Maggio 757.

In nomine Domine Dei Salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus domini Albuini Ducis gentis Langobardorum, seu et viri magnifici Hizzonis gastaldii civitatis Reatinae, mense Majo, per indictionem X.

Ideo constat me Felicem colonum monasterii Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae per mercedem et absolutionem animae meae donasse atque concessisse in ipso sancto monasterio portionem in integrum in fundo Longitiae: casas, vineas, terras, silvas, oliveta, cultum vel incultum, et quidquid baber visus sum.

In ea vero ratione ut diebus vitae meae ipsam portiunculam meam in mea sit potestate cultandi, laborandi, meliorandi. Post meum vero discessum ipsa portiuncula mea in suprascriptum monasterium Sanctae Marise vel ad potestatem Domini abbatis Fulcoaldi seu cunctae congregationis ipsius monasterii revertatur.

Tam ipsam portineulain mean quam et colonam mean Giottulam cum filio suo Teodorico et filia sua Formosula, et aliam ancillam mean quae mihi ad manus servire debet nomine Ausulam et medictatem de puero meo Maurontone, yel quidquid habere visus fuero vel moriens derelinquo. Ita sane ut ab hac die firma et stabilis permaneat ipsa donatio.

Et qui contra hanc cartulam donationis nostrae ire teutaverit in iram Dei incurrat, et cum Iuda traditore habeat portionem, et insuper componat auri solidos centum, et quod repetit vindicare non valeat.

- Signum manus ipsius Felicis donatoris, qui hanc cartulam fieri rogavit.
- + Signum manus Helij seu colonis, germani ejus.
- + Signum manus Audualdi.
- + Signum manus Audulfi. + Signum manus Lupoli.
- + Signum manus Rodiperti, nepolis ejus, testis.
- Ego Palumbus, etsi indignus monachus, rogatus a Felice colono scripsi. Actum in monasterio suprascripto.

Ex num. 44 Reg. Farf.

Non mai più stampato, per quanto so.

Non. III.

(Vedi pag. 193)

Formola degli Azionari.

15 Ottobre 757.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus domini Albuini gloriosissimi et summi Ducis gentis Langobardorum, et magnifici viri Hizzonis gastaldii civitatis Reatinae, anno primo, XVI Kal. qbris, Indic. XI.

Profiteor me ego Gundualdus filius cuiusdam Hilbremundi, habitator civitatis Reatinae, suscepisse a vobis, Fulcoalde abbas monasterii Sanctae Mariae, vel a cuucta congregatione monasterii vestri curtem vestram in Germaniciano in actionem usa um omnibus colonis ad eandem curtem pertinentibus. Its tamen ut quanto tempore vobis placuerit ut actionem vestram in ipsa curte nominata tenere debeam et sine omni neglecto vel fraude vobis debeam deservire.

Et numquam contra vos vel contra vestram voluntatem debeam facere de qualicumque re; sed in omnibus, ut dixi, paniter et fic'eliter sine neglectu vel fraude vobis debeam laborare.

Et qualescumque causae agendae sunt in ipsa curte tam de terris quam de familiis vel casis, quae de ipsa curte subtractae unt peragere debeam et minare pariter et fideliter tamquam per propriss meas causae. Quod si in aliquo vobis, quod abist, per gietum fecero aut fraudem, aut soiara vestram undecumque fecero voluntatem, et non exigero vestras pariter juntitias, aut inobeliens vobis in aliquo ettitero, et probatum fuerit, componam obis vel vestro monasterio ego aut mei haeredes de bono auro solidos CCC; et praesens mea promissio usquedum vobis placueriti in sua maneat firmitate.

Hanc aut (autem?) promissionis meae cartulam Palumbum presbiterum et monachum scribendam rogavi, in qua manu propria nomen meum scripsi, et testibus optuli roborandum.

Actum in curte suprascripta Germaniciano, mense et indictione supradicta.

Gundualdus, vir clarissimus, in bac cartula manifestationis seu promissionis a me factae relegi, subscripsi, et testes ut scribereat vel manum ponerent, rogavi.

- + Signum manus Sindonis, scarionis; testis.
- + Signum manus Baruncionis, exercitalis: testis.
- + Signum manus Guinonis, exercitalis: testis.
- + Signum manus Aidulfi, testis.
  - Ego Barosio, etsi indignus monachus. in hac cartula menu mea subscripsi: rogatus a Gondualdo.
  - Sigerandus, etsi indignus solo nomine vocatus monachus, in hac cartula promissionis, rogatus a Gondualdo, testis subscripsi.
    - Iohaunes indignus, humilis et peccator solo de nomine monachus huic cartae promissionis rogatus a Gondualdo, testis subscripsi.
- + Signum manus Ramphonis, exercitalis; testis.

Ego Palumbus, indignus presbiter scriptor hujus cartulae promissionis: quam post traditam complevi et dedi. Ex num. 45 Reg. Farf.

Non mai stampato, per quanto so.

Num. IV.

(Vedi pagg. 205, 206)

Due Longobardi, che si sottomettono a pagar la pena del doppio in fondi.

Aprile 760.

In nomine Domini Dei Salvatoris Nostri.

Temporibus domini Gisulphi gloriosi et summi Ducis gentis Langobardorum, anno ducatus ejus in Dei nomine 1: seu et viri magnifici Alfrith gastaldii civitatis Reatinae, mense Aprilis, per ladictionem XIII.

Ideoque constat nos Maurissonem et Ubaldulum comparitionarios de proprio nostro spontanea et bona voluntate nostra vendidisse tibi Raginfredo monacho de monasterio Sauctae Dei genitricis semperque virginis Mariae terram nostram in Septepono, in appretiato solido uno. Et recepimus nos suprascripti Mauriso et Ubaldulus pro ipso solido paccam de lardo unam pro medio solido: et sex modia milii pro medio solido (1). Et pro mercele

<sup>(</sup>a) Vedi prezzo d'alcune derrate nel 260.

tua (1) dedisti nobis supra solidum in auro unum: et de presenti acceptum est.

Its sane ut ab hac die habeas et possideas et defenda ipsam teram in possessione suprascripti monasterit Sanctae Dei genitridis semperque virginis Mariae. Et neque a nobis acque ab ullo heredum posterorumque nostrorum tibi aliquando vel successoribus tuis monachis contradicatur. Et si ipsam terram ono tibpotarrimus defendere a quocumque homine, componamus tibihie in Septeporito terram melnostam in duplum.

Unde pro perpetua firmitate tua postulavimus banc cartulam scribere Tyberium diaconum, et testes optulimus, qui supter signum Sanctae Crucis fecerunt. Quam vero cartam venditionis ego Tyberius Diaconus scripsi.

Actum in Septepontio in presentia omnium, mense et indictione suprascripta.

+ Signum manus Maurissonis venditoris qui hanc cartam fieri

- rogavit.

  + Signum manus Ubalduli venditoris, qui hanc cartam fieri
- + Signum manus Ubalduli venditoris, qui hanc cartam ner rogavit.
- + Signum manus Valerini, testis.
- + Signum manus Calvuli, testis.
- + Signum manus Sinderadi presbiteri, testis.
- + Signum manus Tribuni, testis. + Signum manus Donatiani, testis.
- + Signum manus Halpareni, testis.
- + Signum manus Pauli, testis.
- Signum manus Marionis clerici, testis.
- + Signum manus Godemarii, filii Tribuni, testis.
- + Signum manus Iohannis, filii Calvuli, testis.

  Ex num. 40 Reg. Farf.

Non mai stampato, per quanto so.

(i) La mercè del Monaco Raginfredo. I due Compartionarj del 760 usarono una voce, che oggi è di Crusca....

> Ringrazio lui, che i giusti preghi umani Benignamente, sua mercede, ascolta.

Petrarca, Sonet. XX.

## Num. V.

## (Vedi pagg. 219, 254)

Affrancati posti sotto il Mundio de' Monasteri.

Gennaro 761.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus viri gloriosi Gisulphi, summi Ducis gentis Langobardorum, anno ducatus ejus in Dei nomine II (t).

Ideo constat nos Allonem et Allubinum bumiles monachi monachi imante Vinecunii (a) una cum concessione donini Hermeperti abbatis et per consenum confratrum nostrorum vendidisse et tradidisse vobis, Donine Ilalane abbas (3), vel cunctue congegationi confratrum vestrorum monasterii Sanctae Mariae in loco qui vocatur Acutianus, terram cum oliveto suo sitam in leco qui vocatur Acutianus, terram cum oliveto suo sitam in ettritorio Achtenesi in loco qui appellatur Palerianus: ideat quartam portionem nostram qualiter nobis a fratribus nostris in portionem venit: ac colonot Ladubin et Landubin, Insuper et XV tallias ex i pso oliveto, quas jam antea in divisionem nobis venit. Simul et homines nostros, idest Longulum et Aricis, quar liberos dimisimus, qui libdem commanere videntur.

Qui pro defensione ipsorum ad ipsum sacrum suprascriptum monasterium aspectum (s) et defensionem habere debeant, SALVA LIBERTATE SUA. fipsum obsetum cultare et defensare debeant. Si autem quoquo tempore ipsi jam dicti homines ab hac luce abstracti fuerint absque haerede, ipsa res ad sacrosanctum monasterium revertatur (5).

Unde acceptum arri solidos centum. Ita sane ut ab hac die firma et stabilis permaneat presens venditio nostra; et nullus ex nostris haeredibus vel parentibus neque heredum parentum no-

<sup>(1)</sup> Qui Gregorio Catinese, uomo nobilissimo, che compilò il gran Registro di Farfa, dimenticò di segnare l'indizione.

<sup>(2)</sup> S. Vincenzo al Volturno?

<sup>(3)</sup> Di Farfa.

<sup>(4)</sup> Rispetto e guardia.

<sup>(5)</sup> Longulo ed Arici adunque furono dichiarati fulfreali senza le quattro vic, secondo la legge 226 di Rotari.

strorum vos aliquando temptare aut requirere presumat, sed omni tempore vobis vel vestris successoribus firma et stabilis permaneat venditio nostra.

Unde et pro perpetua firmitate ipsius sacri monasterii per Anscausum notarium optulimus subscribendum et propriis manibus nostris supter signum Sanctae Crucis fecimus.

Actum in Marsis, mense lanuario et indictione suprascripta XIV.

Ego Allo, indignus monachus, manu propria subscripsi.

Ego Albuin, indignus monachus, manu propria subscripsi.

Ego Autpertus, indignus monachus Sancti Vincentii, manu
propria subscripsi.

Ego Senualdus episcopus in hac carts venditionis rogatus ab Allone et Albuhin manu propria subscripsi.

- Signum manus Gaideris viri magnifici, gastaldii; testis.
   Signum manus Colonis, germani corum; testis.
- + Signum manus Laduhini, germaui eorum; testis.
- + Signum manus Landuhin (1).
- + Signum manus Guilifusi, sculdascii; testis.
- Ego Godemarius diaconus manu propria subscripsi.

Ex num. 50 Reg. Farf.

Non mai più stampato, per quanto so-

#### Nun. VI.

(Vedi pag. 216)

Donazione d'Aimone Voltario, che fu Guargango, in Viterbo.

Luglio 775.

In Dei nomine. Regnante domno nostro Karolo viro excellentissimo rege, anno regni ejus in Dei nomine II in Italia; mense Iulii per indictionem XIII.

Sapientium est pro futuris casibus vigilare et dum ad terrena tendimus de caelesti gratia nobis oportet cogitare ut graviora pondera peccati abiicere possimus.

(i) Si osservi che i Coloni solloscriveano l'atto d'alienazione del fondo, in cui sedevano. Del rimanente qui non si ravvisa, che Laduino e Landuino fossero liberi Livellarj.



Ideoque nos Aimo Foltarius, abitator (t) castri Fiterbii (3) una cum filio meo Petro clerico offerimus nos cum omnibus rebus vel substantiis nostris in Monasterio S. Dei genitricis Mariae finibus Spoletantis, territorio Rezitno; loco ubi dicitur Acutianus, et ubi Probatus vir venerabilisi esse videtur abbas,

et donamur cedimus atque tradidimus a praesenti die ompos pecunias, vet substanlias, et pertinentias nostras in integrum, tam casas utensilium quam et familiarum, et peculia ferramenta vasa lignes et fletilia, campos prata vineas silvas pascua aquus aquarumque decursas, seseque movenies, quibuscunque locis vel fimibus sut inbicumque habere et possidere visi sum (cie) tam bic in Viterbo quanque in Tuzcana, Ortela, seu Castro, atque super Alpes: et in aliis quibusque locis vel fimibus Langobardorum (3) nostra pertinentia esse videtur tam ex jure parenum quam ex comparatione vel ex dono regum; seu quid de conjuge mes honsa memoriae Anstruda milii attiogit.

Nec non quaecumque nobis singuli homines debitis (sic) dare una cum Oratoriis te pertinentiis corum in integrum, anteposita portione mea qui supra Aimonis de Oratorio S. Salvatoris territorii Tuscanentis, quam parentes suprascriptae mulieris meae a fundamento sedificaevenut; see el portione mea de curte in Tarnano (sic) et Calbitiano cum suis pertinentiis; unde jam antea indicatum emis monasterio S. Salvatoris territorii Reatini ubi Atroaldus venerabilis abbas esse videtur: quod volo ut sie permanent sicut in ipso judicisto continetur diebus vitae meae.

Nam quidquid de istis suprascriptis tribus locis, idest de Oracior S. Salvatoris Tornaco (ici) et Calvilaton in portionem filio meo Petro contingere videtur, voluntus ut ambae partes a prassenii die sint in potestate et jure suprascripti monasterii S. Marica, seu et Probati abbatis vel cunctae congregationis ejus. Nam alia omnia in integrum sint in potestate predicti Monasterii Santea Mariae, sietut superius legitur, vel cunctae congregationis ejus.

Quam vero cartam donationis sen dispositionis et offersionis Iohannes notarius scribens dictavit et super corain testibus pro-

<sup>(1)</sup> Sulla parola d'abitatore vedi § CCIX.

<sup>(</sup>a) Qui la parola Viterbo è scritta distesamente nel Registro; ma spesso ella vi si vede abbreviata: ciò ha dato cagione a grandissime dispute fra gli scrittori di Viterbo e di Toscanella, come il Mariani, il Turriozzi, il Sarzana ed altri.

<sup>(3)</sup> Nominare i confini Longobardi era formola propria dei Guargangi; che possedevano alcuna terra nel regno Italico.

priis manibus confirmans roboravit, et testibus a nobis rogatis stipulationem et sponsionem solemniter imposuit.

Actum in castro Viterbio.

- Signum manus Aimonis qui hanc cartam donationis et oblationis fieri rogavit.
- + Signum manus Petri clerici, nescientis literas, qui hanc cartam fieri rogavit.
- Ego Petrus vir venerabilis Archipresbiter rogatus ab Aimone et Petrone in hac carta dispositionis manu mea subscripsi.
- + Signum manu Minconis biscarionis (1) curtus regie Viterbiensis, testis.
- + Signum manu Leoniperti procuratoris, testis.
- Ego Tiuca locipositus (2) castri Viterbii, rogatus ab Aimone et Petrone in hac carta donationis seu oblationis me testem subscripsi.
- Ego Ragipertus rogatus ab Aimone socero meo (3) in hac carta consentiens me testem subscripsi.
- Ego Causio rogatus ab Aimone et Petrone in hac carta obligationis et donationis me testem subscripsi.
- Ego Iohannes notarius, qui hanc dispositionem scripsi, complevi, et dedi.

Stampato da Monsignor Galletti nella sua Lettera su' Veseovi di Viterbo, inserita nel Giornale de' Letterati, Roma, pel Pagliarissi, anno 1757, pag. 165-166.

Ex num. 105 Reg. Farf.

Da me riscontrato diligentemente nel Registro-



<sup>(</sup>i) Ecco uno Scarione o vice-Scarione della Corte del Re in Viterbo; ma il Galletti crede in una sua nota, che costui fosse atato vicecarreggiatore, Per ora non dirò altro intorno a tal voce.

<sup>(2)</sup> Il Galletti spiega questa parola con l'altra di Vicario.

<sup>(3)</sup> Era dunque marito d'Anastasia, figliuola d'Aimone Voltario. Vedi § CCXXVIII.

New. VII.

(Vedi pag. 253)

Giudicato Longobardo in Viterbo.

Maggio 806.

In nomine Domini. Dum venisset Dominus Romanus glorious Dux situm (sic) eastrum Viterbium singulas audiendum vel deliberandum causa. Et adesset cum eo Bruningus seuldareius, Rodipertus seuldazeius, Rasimundus, Toto, Carolus de Balnoorgis, Autepertus (bec. 4 (sic), Ciamarus, seu Hermulus, Hiso germani, Adelpertus, Hideprandus, Hildepertus, Nonous, Gualasius, Hermenfridus seu alii plures.

Sic ceperunt in eorum presentia altercari, idest Donnus propositus una cum Ragifredo filio Arnenfredi adversus Leonem una cum Altecauso sculdascio et Nordo germanis tutoribus ipsius Leonis filii cujusdam Ragefredi; dicentes.

Ipse Donous et Ragifredus, qui causam Ecclesiae vel monsterii Sanctae Mariae de Sabinis, ubi cognominatur Acutianus, peragebant. Nos debemus haber res cujusdam Ragefredi ad partem suprascriptae Ecclesiae Sanctae Mariae et quod ille bene moriens Ragefredus per scripti judicatum tradidit vel concessit pro anima sua ommer res suas ad ipsum venerablem locum.

Responderunt ipsi tutores ejusdem infantis. Nobis dedisti guadiam ipsa scripta adducere: ita et ostende nobis.

Tunc ostenderunt judicatum, ubi emiserat omnes res suas in ipso sancto monasterio, mobile vel immobile: et posuerat ibi casellam unam cum terrula et vinea quantum Alepertus cum germanis suis libertinis nostris ad suam habuerunt manum,

Post bace responderunt dicentes Altecausus et Nordo a parte infantis ipsius Leonis. Aliud judicatum fecit (Regefredus); ipsum adducite. Tunc habemus quid dicemus, et ad nostrum judicatum dicemus. Ille fecit de suis rebus omnibus, sed istum infantulum filium suum ono potuit esheredare.

Ad haec responderunt Donno et Regifredus: Nos non quaerimus eum exheredare, eo quod suas res ad ipsum infautulum pertinentes nec nobis dedit, nec contendimus, nec suas res dedit in integrum, sicut in hoc scripto legitur.

Dixerunt Altecausus et Nordo: Illud aliud judicatum veniat ante.

Tunc et illud aliod judicatum quod ante emiserat relegi fecerunt, ubi legebatur quod res suas immobiles in integrum donasset ad superacriptum monasterium quantum a filiis suis habere videbatur. Et mobilia reservasset in sua potestate, servos, et ancillas, aldios vel aldias ad liberos dimittendum. Et de mobilibus pro anima sua dandum in sua reservaverat potestate.

Dum relectum fuisset, ita dixerunt Alticansus et Nordo. Istum judicatum volumus permanere sicut legitur, quia mobilia non dedit, nec servos vel ancillas, aldios vel aldias liberos fecit nec

dimisit, sed debent esse istius infantis filii sui.

Ita responderunt Donoo et Ragifredus: Dum ipse Ragefredus feciset istud judicatum et relectum fuisset ab ipso abate nostro vel a saneta congregatione monachorum; sic ad eum dixerunt, ut confirmationem de suis rebus meliorem faceret pro anima sua in ipso sancto monasterio (I, ut securius ac viriliter pro anima sua ex toto corde dominum precarectur. Ita ille magnum repousum eis dedit. Certe quanto plus melius facere possum, ita ex toto corde facio. Et sie posten rogavit facere istud judicatum de omnibus rebus suis ut mobilia cederent vel devenirent pro anima sua in juso sancto ac venerabili monasterio.

Tunc ipse Dux praecepit ad omnes judices hanc causam judicare per legem.

Sic nos qui supra judices dum ipsa judicata relegi audissemus, ut, sicut ipse Ragefredus donaverat vel concesserat omnes res una mobiles vel immobilet, et sicut sua ordinatio vel donatio facta erat ad ipsum monasterium, cum ipso Leone filio ipsius Ragefredi dividerent; et ut ille laberet res suass, et ipsum monasterium haberet res ipsius Ragefredi.

Ita inter cos judicavinuus, et guadiam dare fecinus ut res ipso omnes dividerent per medietatem secundum suum judicatum: te semper haberet ipsum sanctum monasterium ejusque defensores sicuti Edicii pagina capitulationis domini Haistulphi regis contuit; ut si quis Longobratui in sanitate vel in aegritudine per cartulam res suas ordinaverit; et dixerit eas habere loca venerubitia, sic permaneret.

Et nos sic judicavimus ut sicut per cartulam fecerat, sic haberet ipsum monasterium: et dividerent res ipsas mobiles et immobiles per medietatem, et quae fuerunt Ragefredi haberet ip-

<sup>(1)</sup> Che concedesse, cioè, fra le altre cose, agli Aldii ed a' servi la libertà, rimanendo costoro sotto la protezione o Mundio del Monastero in qualità di libertini. Vedi il documento, num. V.

sum monasterium. Et medietatem mobilium et immobilium, quae fuerant partis filii, haberet ipse filius ejus. Et qualiter haec judicavimus Vitalem notarium scribere .... (manca) ... ad monumentum ut omni tempore in eadem deliberatione debeant permanere.

Actum temporibus Karoli domini nostri piissimi principis augusti a Deo coronati magni Imperatoris, anno Deo propitio imperii ejus VI, atque domini nostri Leonis summi pontificis et nniversalis papae in sacratissima sede beati Petri Apostoli anno XI in mense majo per Indic. XIV.

- + Signum manus Bruningi sculdascii qui interfuit judicium
- + Signum manus Rachimundi sculdascii qui interfui et judicium dedi.
  - + Sigum manus Totoni qui interfui et judicavi.
- + Signum Ciamari qui interfui.
- Ego Rudepertus sculdascius interfui.
- Ego Autipertus locs (sic) interfui (locipositus?).
- Ego Karolus interfui et iudicavi.

Scripsi ego Vitalis notarius per admonitionem suprascriptorum judicum, et post roborationem omnium complevi et dedi. Non mai stampato, per quanto so.

Ex num. 200 Reg. Farf.

Num. VIII.

(Vedi pag. 259)

Giudicato e transazione, per effetto della legge 890 di Rotari su' Guargangi, nel Palazzo di Laterano in Roma.

Maggio 813 (1).

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Imperante domno Karolo piissimo principe augusto a Deo coronato magno impera-

(1) Nel & CCXXVIII ho segnato l'anno 812, perchè alcone mie congetture mi han fatto non ha guari credere incorso un qualche errore nelle note eronologiche; ne ho potuto riscontrare il Registro di Farfa. Ma lo riscontrerò per restituire a questo prezioso documento, se uopo sarà, la vera sua data. L'incertezza d'un solo anno poco nuoce in un Discorso come il presente.

tore anno Deo propitio imperio ejus XIII atque domni nostri Leonis summi pontificis et universalis pape in sacratistima sede beati Petri apotoli anno XVIII mense maii indictione VI. Dum in Dei nomior resideret domnus noster Leo summus pontifer et universalis papa in sacro palatio Latermanei et adessent ibidem lohannes et Tastaldus episcopi Theodorus numinculator Georgius ibiliothecarius Gemmouss vestararius Albinus quondam Lori et Aupirandus cubicularii (1) Nordo Bacuccio Naniques de Bierbo.

Et dicebat Maurus tilius bone memorie Suabini de Castro coutra Benedictum abbatem monasterii S. Marie loci ubi dicitum Acuitanus territorii Sabinensir. Malo ordine babetii res et substantias in territorio Biterbensi vel in Tuscana vel singulis locis que fuerunt Aimonis et Ansettude conjugis ejus qui fuerunt genitores Anastasie (a) socrus mec que legibus in ipsis rebus heredetre debuit et modo legibus conjugi mec filie eorum pertinerdebet pro eo quod ipsam filiam suam suprascripti sibi heredem constituerunt. Unde ante hos dies plurimo tempore vobiscum in judicio fiumos. Et guadiam mish dedists ut munimina aduceretis et exinde pignora habui sed legem meam (3) habere non potuf.

Ad hec respondebat Benedictus abbas una cum monachis suis. Verum est quia cum antecessore meo multas causationes habuistis sed de ista causa non respondeo antequam inquiram munimina et homines per quos ipsa legibus pars monasterii habere possit.

Et sic inter se guadiam dederunt et fidejussores posuerunt ut inquirerent

Iterum dicebat Maurus contra jamdictum Benedictum abbatem vel contra monachos suprascripti monasterii sicuti jam antea dixi

<sup>(</sup>i) La mancanza d'ogni virgola non lascia ben discernere quanti fossero i cubicularj' nominati nel documento. Gli altri atti Farfensi dell'ottavo secolo aono assai diatiuti per la punteggiatura. Ne qui vi sono dittonghi, al come in altre carte del Registro.

<sup>(2)</sup> Moglie di Ragiperto, testimonio e consenziente nella donazione d'Aimone Voltario. Vedi documento, num. IV.

<sup>(3)</sup> Sulla parola legge Vedi S LXXXIV.

vobis contra legem habetis res vel substantias Aimonis et Ansetrude.

Respondebat Benedictus abbas cum monachis suprascripti monasterii. Idest Teutone monacho Alifredo presbytero et monacho Donulo monacho et preposito suprascripte substantie unde agebatur Bettone monacho Ansefriso Longobardo de Reate qui cum ipsis erant et allis plurimis.

Ipsas res quas nobis requiris legibus habemus pro eo quod Aimo cum filio suo Petro intravit in monasterium s. Marie et ipse Petrus in ipso monasterio mortuus est et per cartulum optulit iosas res suas in monasterio s. Marie.

Ad hec respondebat Maurus. Verum est quod dicitis quia Petrus in ipso monasterio ante genitorem suum mortuus est sed infra etatem erat quando defunctus est et Aimo qui supravixit GUARECANGUS HOMO FUIT (1) et cum filia sun Anastasia remansit et SECUNDUM EDICTI TENOREM filiam suam exhereditare uno potoit (2).

Et cum sie multas altercationes vel causationes inter se haboiacent fecrunt inter se convocinetium una cum consensu et voluntate monachorum suprascripti monasterii seu per absolutionem domasterii ora suo interrogavit si ipsam convenientium sua bona voluntate cum suprascripto Mauro et Hildeperge conjugi ejus casalem qui vocatur Cesarianus cum casis curte horis pratis vineis cetinis (3) silvis aquis aquarumque ductibus et cultum vel incultum nomia et ito omnibus una cum vocabulis suss. Sui ab una parte est casalis Ternitimus ab alia parte casalis Consianus a tertia parte casalis Ternitimus ab alia parte casalis Cornutianus.

Ista omnia damos et a praesenti die tradimus infra ista designata loca in integrum in convenientia vel diffinitione tibi Maure vel suprascripte conjugi tue pro rebus Aimonis et Ansetrude quas nos habemus. Unde promitto ego suprascriptus Benedictus abbas una cum congregatione monachoram suprascripti monasterii si aliquando nos vel posteri nostri contra te Maure vel contra con-

<sup>(1)</sup> Veggasi ura col fatto se Guargango additasse particolarmente i banditi o gli esuli e non in generale qualunque straniero. Vedi 95 XCVIII, CLV. (2) Qui non si soggiunge la risposta di Banedettu Abate Farfense. Credo

che la difficoltà della lite consistesse nel consenso in iscritto che Ragiperto, marito d'Anastasis, prestò alla idonazione fatta dal suocero Aimone Foltario.

<sup>(3)</sup> Forse cesivis. Così Galletti.

jugem tuam aut contra vestros heredes de suprascripto casale vel rebus quas vobis in convenienta dedimus agere aut causare voluerimus vel tollere aut per summissau personam quesierimus atque de ipsa convenienta esire eanque corrumpere voluerimus tune componamus penam nom, auri mundi affondi libras XXX.

Et repromitto ego Mauras una cum conjuge mea Hildeperga que interrogata est ab Hermiteo germano suo sea Reginaldo et Aimmone consobrinis ejas disti quia aultam violentiam patior a jugali meo nisi pura et spontanea voluntata nostra istam consentatam fecimiente et repromittumes si aliquando de rebus Aimonis et Ansetrude quas ad partem monasteri s. Marie modo ad maense vestras detineits agere aut cauare contra volucrimus per nos aut per submissam personam per quodibet ingenium vel amplius tollere quesierimus nisi quantum onbis in convenientiam dedistis quod superius legitur tune componamus nos vel nostri heredes tibi Benedite abbas vel successoribus tuis in suprascripto sancte Marie penam nom. suprascriptos ante Marie penam nom. suprascriptam in duplum omnia unde agere aut canare volucrimus.

De quibus omnibus due cartule convenientie et repromissionis pari tenore scripte sunt.

Actum intus sacrum Palatium Lateranense mense et indictione suprascripta feliciter.

Ego Maurus in hac carta convenientie et repromissionis a me facte manus mea

 Signum manus Hildeperge femine que hanc cartam convenientie et repromissionis fieri rogavit.

 Signum manus Hermitei germani suprascripte femine qui

ipsam interrogavit et propter infirmitatem oculorum minime manu sua scribere potuit.

Ego Reginaldus qui ipsam feminam interrogavi m. m. Ego Immo qui ipsam feminam interrogavi m. m.

+ Signum manus Ghisilprandi filii Hermetei de Galiano testis.

+ Signum manus Ariperti de Carfaniano testis. + Signum manus Solomo filii Lamperti de Valentano testis.

m manus Solomo filii Lamperti de Valentano testis Ex num. 216 Reg. Farf.

Stampato da Monsignor Galletti nel Vestarario, pag. 31-34.



## INTORNO AL DISCORSO

CARLO TROYA

## SULLA CONDIZIONE DE ROMANI VINTI DA LONGOBARDI

OSSERVAZIONI

PRANCESCO REZZONICO

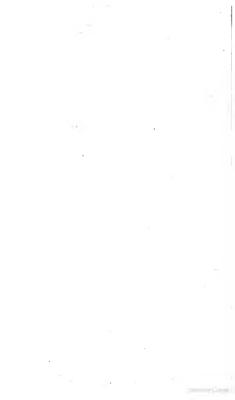

# ARTICOLO I. (1)

 Della condizione dei popoli Italiani sotto il dominio dei Longobardi ragionarono con diversi pareri molti dotti d'Italia e d'oltremonte.

Terribile al certo esser dovette il primo impeto ed immane l'abuso della vittoria in un popolo che fra' barbari fu riputato barbarissimo. E se d'Alboino può restarci alcun dubbio, nessuno al certo ne rimane intorno alle stragi ed alle spogliazioni di Clefi e dei Duchi. Ma dachè Machiavelli gittò in mezzo quell'ardita sentenza, che i Longobardi dopo dugento ventidue anni che erano stati in Italia non ritenevano di forestieri altro che il nome, molti dotti vi aderirono; e indagando il modo e le cause di tanto mutamento furono condotti a conchiudere che i conquistatori, trascorso il primo impeto e l'ebbrezza della vittoria, molto rimettessero dell'antica ferocia, ed ai vinti concedessero, se non una piena libertà civile e politica ed una parte del governo, almeno l'uso delle antiche loro leggi ed una vita tranquilla e riposata, sino a che essi medesimi a poco a poco si confusero coi vinti. A questa opinione aderivano precipuamente il Giannone, il Grandi, il Donato d'Asti, e quel sommo lume delle storie italiane, il Muratoria e più oltre

<sup>(1)</sup> Del Tom. IV del Giornale dell'I. R. Istituto Lombardo di Scien-2c, Lettere ed Arti, e Biblioteca Italiana.

procedendo il Pagnoncelli ed il Savigny sostennero che i vinti Romani conservarono sempre un regime municipale loro proprio; anzi, al dire di quest'ultimo, l'identico ordinamento della curia e dell'ordine decurionale de' municipi romani.

'II. Ma la contraira sentenza era parsa più vera al Sigonio, al Tanucci, al Maffei, al Sismondi, i quali reputarono che i vinit Romani fossero ridotti ad una specie di servitù; nè da questa dissentiva il Mansoni in un grave e meditato discorso, ove appare quanta sia la potenza di quel nobilissimo ingegno a qualunque parte di studj si volga.

Al Savigay poi sorse più tardi non ineguale avversario, Enrico Leo, con quel gravissimo dubbio, che molti dei documenti addotti dall'illastre professore di Berlino a provare l'esistenza dei municipi romani sotto i Longobardi, risquardassero città estrance alla costoro dominazione, o cadute sotto di essa assai tardi e in circostanze e condizioni diverse dai paesi di antica conquista. E fra tante discrepanze di opinioni il Balbo, il De Vesme, il Fossati e lo Sclopis in questi ultimi anni procedevano assai cauti e con molte distinzioni: sicchè i loro scritti non poco giovarono a chiarir meglio la questione. Ma il Balbo stesso, conscio degli studi che da lungo tempo vi avera posto il nostro autore, vivamente lo eccitava a farli di pubblica ragione.

III. Ed egli vi corrispondeva collo scritto da noi annunciato: insigue al certo per rara copia di dottrina, ma sovratutto notevole per la novità ed opportunità del metodo. Perchè egli, tenendosi fatto nel pensiero quanto ad alcani suoi antecessori nuocesse il non aver con bastante diligenza distinto i luoghi ed i tempi, a questo precipuamente rivolse le sue cure, e diessi ad esporre cronologicamente e quasi ad uno ad uno i fatti, i documenti e le autorità che al suo argomento si riferiscono, rare e brevi, ma sommamente opportune, aggiungendovi le proprie osservazioni. Onde avvenue he più fatti fosser meglio chiariti, molte induzioni dimostrate erronee per diversità di luoghi, di tempi e di persone, e molta luce si diffondesse sullo stato delle antiche situizioni e sullo svolgersi delle nuove nelle diverse epoche.

- IV. Sarebbe impossibile il seguire l'autore nella sapiente e concisa ana eronologia senza ripetere quasi intiero il son libro: nè si potrebbe al tutto sostituirvi l'ordine razionale delle materie senza rifarlo quasi da capo. Cercheremo adunque di conciliare possibilmente i due metodi; al che l'autore ne ajnta dichiarando sul bel principio esser egli di opinione che i Longobardi abbiano tolto ai vinti Romani:
  - 1.º Ogni ombra di cittadinanza romana;
  - 2.º Ogni magistrato della propria nazione;
     3.º Ogni uso pubblico delle leggi native;
- 4.º La proprietà delle terre. riducendoli allo stato di tributarii o di aldii.
- V. E perchè il nostro discorso proceda in appresso più libero e sciolto, sarà bene il premettere qui alcune nozioni intorno al diritto ed alle istituzioni de' popoli Germanici, che il nostro antore o suppone conosciute od espone per entro il son libro a mano a mano che gliene viene l'occasione. E queste sono:
- 1.º Che lo stato civile e politico del libero Germano veniva riassennto o direm quasi rappresentato dal guidrigildo, ossia dall'estimazione pecuniaria della sua persona e dalla multa di composizione che dovea pagare colui che lo avesse ucciso od offeso nella persona o nell'onore;
- 2.º Che la piena proprietà delle terre e la cittadinanza stavano in stretta e vicendevole dipendenza, perchè di regola le terre spettavano a colui che poteva difenderle colla spada;
- 3.º Che la proprietà vera delle terre e la piena cittadinanza presso i Germani si reputavano incompatibili collonere di un tributo propriamente detto, perché il tributo era segno di soggezione più o meno compiuta, e non era ancora sorta fra quei rozzi l'idea dell'imposta quale attualmente si concepisce da noi;
- 4.º Che la condizione dei servi presso i Germani era alquanto più mite di quella degli schiavi presso i Romani, non essendo al tutto considerati come cose e godendo in qualche parte la protezione della legge. Era poi tra il libero guerriero ed il servo una classe media, gli aldii, incapaci

della vera proprietà, non aventi guidrigido proprio e sottoposti ad una specie di soggesione verso i loro patroni, ma idonei a possedere dei dirtti meno pieni sulle terre a eni erano, per così dire, attaccati, idonei ad acquistare un peculio proprio.

VI. Oltre di ciò l'autor nostro ricorda che i popoli Germani nelle loro conquiste non sempre si comportarono ad un modo coi vinti; ma talvolta lasciarono loro una parte delle terre e l'uso delle proprie leggi ed istituzioni, altre volte li spogliarono interamente del dominio del suolo e delle loro leggi ed istituzioni (1). Delle prime arreca un esempio nella conquista delle Gallie operata dai Franchi, i quali ai vinti Romani lasciarono una parte delle terre, l'uso delle leggi romane e la curia o l'ordine del municipio romano, e loro assegnarono un guidrigildo proprio, quantunque assai minore di quello dei Franchi. Delle altre adduce l'esempio dei Sassoni e più ancora de' Normanni in Inghilterra, quando i vinti furono spogliati di ogni terra e di ogni rendita, e fu attribuito a generosità del vincitore che si lasciasse loro la vita. E ne avverte non potersi perciò argomentare troppo facilmente da gente a gente, da conquista a conquista.

VII. Conquista piena e spogliatrice, come avvertissi fin da principio, fu senza dubbio la conquista longobarda in Italia, e ne abbismo le prove nello stesso Paolo Diacono benehe parziale alla sua gente. Dopo di avere egli descritto l'invasione di Alboino, narra che Clefi molti potenti Romani od uccise o fugò dall' Italia, indi soggiunge che i Duchi molti ancora ne uccisero e che il rimanente furono ripartiti come tributarii fra i Longobardi, ed obbligati a pagar loro il terzo dei frutti delle terre: reliqui vero per hospites divisi, ut tertiam partem eorum frugum Langobardis persolverne, tributarii effici cintuttir.

<sup>(1)</sup> Toccheremo più abbasso del così detto diritto personale, pel quale diverse genti raccolte sullo stesso territorio e sotto un sol capo vivevano ciascuna secondo la propria legge; e vedremo se desso losse secolto anche dai Longobardi.

Dalle quali parole, chiarite colle nozioni del diritto germanico di sopra accennate, l'autor nostro ne deduce che il vero dominio delle terre passò nei vincitori, ed i vinti ripartiti fra quelli come tributarii o coloni discesero nello stato quasi servile di aldii, e furono per conseguenza spogliati non pure del diritto di piena cittadinanza e delle istituzioni municipali, ma dell'uso benanche della propria legge, la quale non poteva concedersi a semplici aldii. Ne d'altra parte avrebbe questa potuto coesistere colla longobarda se alle pene corporali comminate nella prima per l'omicidio e per altri delitti non si fosse sostituita quella della composizione pecuniaria; od in altri termini, se i vinti Romani non avessero conseguito un guidrigildo proprio, come era accaduto nelle Gallie: giacche altrimenti ne sarebbe venuta la conseguenza al tutto assurda ed impossibile a credersi che il guerriero Longobardo uccisore del vinto Romano fosse punito di morte giusta la legge Cornelia, mentre uccidendo un altro guerriero Longobardo era sottoposto soltanto ad una pena pecuniaria (1). E questa osservazione non sfuggita all'acume del Manzoni, sembra all'autor nostro pressochè decisiva nella controversia.

VIII. Se non che vuolsi avvenuto ben presto per opera di Autari un gran cambiamento nella condizione dei vinti Romani: e si invoca l'autorità dello stesso Paolo Diacono ove dice che i Duchi abbandonarono al nuovo Re la metà delle loro sostanze, indi soggiunge secondo la più comune lezione: populi vero aggravati per Langoburdos hospites partimutur; e conchinde che in quel regno non vi erano inside, non ingiuste angarie, non spogli, non latrocinii, e ciaseno viveva a suo piacere e senza timori (2).

Dalle frasi testualmente di sopra addotte, alcuni conchiusero che i vinti Romani, i quali erano obbligati ad allog-

<sup>(1)</sup> È noto che nel sistema germanico dei diritti personali la legge dell'offeso determina la pena dell'offensore.

<sup>(2)</sup> Altri leggono, secondo un codice dell'Ambrosiana, pro Langobardis hospitia partiuntur: ed altri, fondandosi sullo stesso codice, populi vero aggravati pro Langobardis hospitio, partiuntur.

giare i Longobardi, fossero sottratti a questo peso, ed altri interpretando la parola hospitia per terre o tenimenti opinarono che i Longobardi venissero coi Romani ad una divisione delle terre, liberando questi ultimi dal tributo sulla porzione loro assegnata e sollevandoli per tal modo nuovamente alla condizione di assoluti e liberi proprietarii.

Ma oltre che la lezione hospitia fra i moltissimi codici di Paolo Diacono, si trova nel solo ambrosiano, l'autor nostro non crede che anco da essa possano dedursi quelle conseguenze e quei mutamenti di cose che di sopra si accennarono; e procedendo più oltre nell'esame di questo passo di Paolo altrettanto celebre che confuso, ne reca in mezzo quella sua scoperta di una nuova lezione fondata sopra l'autorità di cinque purgatissimi codici ove, invece di partiuntur, si legge patiuntur, con che il vero senso del testo di Paolo sarebbe questo: che i Duchi cedettero al Re la metà delle loro sostanze, ossia delle terre tributarie; ma ne soffrirono i popoli aggravati dal tributo, avendo dovuto pagarlo con tanto maggior rigore dachè esso fu diviso fra i Duchi ed il Re, e a tutti doveva bastare. La felicità poi di che parla il Diacono non si riferisce ai vinti Romani, ma sibbene ai Longobardi che furono liberati dalle prepotenze e dalle augherie dei Duchi e degli altri grandi.

Acconsente però il nostro autore che un cambiamento parziale sia avvenuto negli aldii o terziatori toccati ad Autari, giacchè egli si studiò di renderschi affezionati coi benefici e molti destinò agli uffic) di scutdasci ed autori del fle, accordando loro il pieno guidrigildo, quasi che fossero uomini liberi; novella prova che seura guidrigildo non vi era cittadinanza od esistenza politica.

IX. Agilulfo sul principio del regno proseguì le conquiste e le spogliazioni; e quando egli spinse le armi vittoriose verso Roma, s. Gregorio scrivera di aver veduti i ritomaia aguisa di cani colle funi al collo ire ad essere venduti nelle Gallie. Ma poscia per opera del Sommo Pontefice e di Teodolinda piegossi a più miti consigli ed ai fruttuosi studj della vita civile.

I cittadini Longobardi erano già sommamente cresciuti sì

pel naturale sviluppo di una popolazione sana e robusta in un snolo fertile e ormai raro di antichi abitatori; si per l'aggregazione di guerrieri forestieri associatisi fin dal primo momento o più tardi alla conquista ed aggregati alla comunanza longobarda contro quell'uso, che dicesi proprio dei Germani, di vivere ciascuno secondo la propria legge.

Fra questi cittadini avventizii l'autor nostro aunovera i militi Romani venuti dalle città italiche soggette ai Greci. I vescovi poi tutti conseguirono la cittadinanza longobarda ed a questo favore sembra che partecipassero fin d'ora, o certamente poco dopo i sacerdoti, giacchè li vediamo posseder terre ed aldii longobardi, ed esser giudicati da giudici e con forme longobarde, e del pari con forme longobarde stipulare i contrattii.

Anche le chiese e le pie fondazioni ottennero molti privilegi, i quali erano già scritti nelle leggi degli Imperatori a tal uopo richiamate. Onde ne venne poi l'opinione che i sacerdoti vivessero a legge romana.

Ai vinti pare che alcun poco si alleviasse il giogo: non però a tutti e con generali disposizioni di legge, ma per via di speciali concessioni o manumissioni delle quali troveremo fra poco euumerate ben quattro maniere più o meno piene. Ed in mezzo agli alditi ed ai proprietarii Longobardi si vedono comparire i liberi livellarii, i quali, secondo il nostro autoro, altro non erano che servi od alditi alfaneati, che avendo ottenuto la libertà, ma essendo privi di terre proprie, sì acconciavano con nuovi patti, e generalmente in movi paesi, a coltivare le altrui. Essi viveano a legge longobarda, siccome importavano l'indole e gli effetti delle manumissioni; ma costituiti in condizione più bassa dei guerrieri Longobardi, presentano quasi i primi lineamenti di una cittadianaza inferiore e direm quasi di un terzo stato.

Agli altri Romani non si trova che fosse conceduto il vivere a legge romana o dati fossero magistrati della propria nazione (1); e solo scorgiamo che i vescovi, chiamati dai

<sup>(1)</sup> Anche gli scrittori che ritengono avere i Longobardi lasciato ai vinti Romani le proprie leggi ammettono generalmente che queste fos-

Romani a decidere come arbitri le questioni vertenti fra di loro, i proprii arbitramenti regolavano secondo il romano diritto, non come legge viva, ma come ragione scritta.

Molto meno ridestavansi le curie e l'ordine del municipio romano. E indarno a prova della loro esistenza si adducono le lettere di s. Gregorio Magno dirette al clero, al popolo ed all'ordine di alcune città d'Italia; si perchè non è dimostrato che quelle città fossero a quell'epoca occupate dai Longobardi, sì ancora perchè in ogni ipotesi si dovrebbe ritenere che i romani Pontefici continuassero ad usare quasi per abitudine una formola, a cui erano da secoli avvezzati, senza considerare se dessa corrispondesse a puntino col vero stato delle cose: di che abbiamo certissima prova in alcune lettere indirizzate con egual formola a città della Turingia ove mai non esistettero la curia e l'ordine de' Romani. Nè ci mancheranno in appresso altri esempi di questo mal vezzo di applicare nomi antichi e romani a cose nuove o germaniche: causa non lieve di errori e confusioni nella storia del medio evo (1).

X. Se veramente i Romani a quest'epoca erano risorti a nuova vita civile dovremmo averne qualche cenno nell'editto di Rotari, la prima legge scritta dei Longobardi.

Ma Rotari si intitola soltanto re delle genti Longobarde, e di queste favella e dei loro servi ed aldi: dei supposit cittadini Romani non una sola parola, nemmeno per dire con qual legge viver dovessero. Anzi egli dichiara che la neova legge emenda e rimove (o, come altri leggono, rinova) tutte le antecedeuti, sicchè dovrebbe ritinersi che anche

sero applicate da magistrati longobardi, non essendovi il più lontario Inditio del contrario: ma resta a spiegarsi cone i guerrieri longobardi, che non avevano-ancora o solo imperfettamente raccolto in iscritto le proprie leggi, potessero conoscere ed applicare le leggi romano.

<sup>(</sup>i) Jatorno alle lettere di Gregorio a Costanzo vescovo di Milano, ed alla fornola firmata da tre nobiliziani anomi, l'autore osservio, del Conorato, vescovo a' tempi di Alboino, era fuggito con molti nobi-lissimi Milanesi a Genova, e che i suoi successori a quest'i posòdi moravano ancora in quella città libera, ore nobili e Romani potevan dirsi.

la legge romana venisse soppressa ove mai aresse avuto vigore a quell'epoca. Ad ogni modo egil è certo che ai vinti Romani non è dato alcun provvedimento; e l'autor nostro non dubita che in mancanza di speciale disposizione essi ricadevano sotto la legge generale dei cittadini Longobardi, se tali erano divenuti per emancipazione, ed in caso diverso non avevano dalla legge altra protezione se non quella che era accordata in generale ai servi cd agli aldii.

L'editto al contrario fa espressa menzione di Guargangi o forestieri, prescrivendo all'art. 300 che viver debbano a legge longobarda, se dalla nostra pietà non abbiano ottenuto di vivere ciascuno secondo altra legge (1). Dalla quale prescrizione discendono spontanee più conseguenze. La 1.º è che se Rotari provvedeva in questa parte a' Guargangi e non ai vinti Romani, segno è che i primi erano in tale situazione indipendente e distinta da esigere un provvedimento, non i secondi, i quali ricadevano, come si disse, nella legge generale dei Longobardi, cittadini od aldii che fossero. 2. Che i Longobardi, contro l'uso più comune dei Germani, non accordavano facilmente ai forestieri la facoltà di vivere secondo la legge nativa, ma li assoggettavano in massima alla legge longobarda. 3.º Che se i Longobardi assai difficilmente e solo per favore concedevano ai forestieri di vivere secondo la legge nativa, più difficilmente dovevano concederlo ai vinti, nè tale concessione può supporsi senza una prova indubitata.

Questa prova poi non si potrebbe dedurla dal cap. 2a9 dell'editto ove si dice che i liberti debbano vivere colla legge dei loro padroni longobardi, secondo che questi lo avranno conceduto. Qui non havvi contrapposizione fra la legge romana e la longobarda: anzi è detto che i servi come sopra affrancati viver debbono a legge longobarda, e le parole

<sup>(1)</sup> Omnes warengangi, qui de exteris finibus în regni nostri finibus advenerint, seque sub scuto potestatis nostrae subdiderint, legibus nostris Langobardorum vivere debeant, nisi legem aliam a pietate nostra memerint. Roth., leg. 300.

secondo i padroni lo avrauno conceduto, alludono soltanto alle diverse fogge di manumissione più o meno ampia che si vedono annoverate nell'editto. A tutto più, dall'essersi indicato in modo speciale i padroni longobardi, potrebbe denseue che vi erano ache dei padroni non longobardi, lo che è naturale se vi erano, come abbiano veduto, dei Guargangi viventi a legge propria. Parimente dall'esistenza dei Gunrgangi viventi a legge propria si spiega l'art. 205 dell'editto ove, parlandosi di donne viventi a legge longobarda, si lascia intravedere che nel regno esistessero donne viventi a leggi diverse. Queste erano evidentemente le Guargange, e dopo una spiegasione tanto naturale di quell'articolo non è permesso il dedurre da esso, come fecero alcuni, la conseguenza che ivi si alluda per coutrapposto alle vinte Romane, e che desse vivessero secondo la legge romana.

Del resto l'editto di Rotari in tutto il suo concetto è legge onninamente germanica. Nelle successioni esso non anmette ehe l'intestata; e nessun cenno, nessun indizio racchiude della facoltà di testare: perfino le donazioni tra vivi sono palliate quasi a foggia di permuta mediante il launechildo che il donatario retribuisce al donante.

Più ancora longobardi sono i giudizii. Essi apronsi col guadio, specie di citazione solenne aecompagnata dal rilascio di un segno materiale presso il citato: le prove consistono quasi esclosivamente nel giuramento o nel combattimento giudiziario. Ed a questi modi di prove non sono sottratti nemmeno i vescovi, in ciò solo distinti che le mandano ad effetto col mezzo di persone a tal uopo destinate.

Tuttavia fra tanti elementi germanici vediamo insinuarsi qualche elemento romano, quali sono il peculio castrense e la diseredazione dei figli; primo indizio di quel leuto procedere onde i vinti devono reagire sui vincitori.

XI. Già sotto Grimoaldo si allargano le condizioni dei liberi livellarj, a cui voglionsi aggiungere i maestri comacini e simili, componenti quasi il terzo ratto di cui si disse di sopra: gli usi di Roma e di Ravenna si insinusno fra i Longobardi come idee confuse ed indistinte; e i discendenti dei compagni di Alboino e di Clefi contrattano, senza avvedersene, colle formole di Paolo e di Ulpiano (1).

Le leggi di Grimouldo contengono due nuovi elementi romani, la presertizione di 30 anni e il diritto di rappresentazione nelle eredità. Poco prima Ariberto concedeva all'arcivescovo Giovanni Bono di lasciare le proprie sostanze alla thiesa di s. Ambrogio, e il testamento romano stava già per collocarsi a fianco della successione longobarda. Ma non vi erano n'è curi nel magistrati romani.

XII. Ed eccoci ormai pervenuti ai tempi di Liutprando, l'alto Re de' Longobardi di stirpe bavarica, del nobil sangue di Teodolinda, il quale osò sollevare la mente ad un nuovo diritto e ad un migliore ordine di cose.

Fra le più importauti l'eggi di questo Re noteremo: 1.º La successione delle donne alcun poco allargata e stabilita su basi più certe; 2.º Il testamento condotto più oltre colla facoltà accordata ai genitori di preferire alcuno dei figli e collaver conceduto agli infermi il diritto di testare per Panima, ossia di l'acciare le proprie sostanze alle chiese, diritto che in pratica si arrogarono poi anche i sani e passò intoconsetudine (a); 3.º La legge penale migliorata coll'intodazione della pena del carcere pei ladri e della confisca di tatti i heni dell'omicida, uguagiando per tal modo, come end delitto, così anche nella pena il povero di il ricco.

- (1) Qui cade la seconda conquista e la distruzione di Oderzo, d'ande si deduce da alcuni che nella prima conquista avesse conservato uno stato cittadinesco: ma l'autore ribatte con più ragione questa indutione.
- (2) A quest'epoca si riferisce il testamento o l'ampia donazione di Senatore al monastero da lui fondato in Pavia. Dal nome vieu repuluto romano: ma l'autor nostro lo dice longobardo: 1.º Perchè dichiara di avere avuto i suoi beni in parte dagli avi,

ed in parte da dono del Re;

2.º Perchè conferma la libertà a' suoi gasindii e liberti;

3.º Perchè a quell'atto sono sottoscritti varj illustri Longobardi. In quato al nome, osserva che s. Senatore avea fiorito nel quinto secolo, e che i Longobardi all'epoca di Liutprando usavano già da tempo di assumere i nomi dei santi.

Romana al contrario era quella Teodote di cui si accese il re Cuniberto: ma senza dubbio tratta ancella da una città conquistata. A queste leggi si aggiungano altre due istituzioni di origine romana introdotte dall'uso e confermate dalla consutudine: 1.º L'usufrutto satrattamente diviso della proprietà nelle donazioni con riserva di godimento della cosa donaria; 2.º L'adozione dei figli a sollievo dell'orba vecchiaja.

Tutte queste od altre importanti istituzioni però si sovrappongono o, direm quasi, si innestano sulla legge longobarda: ma nessuna disposizione richiama a unova vita la prole degli aggravati d'Autari ne le restituisce le antiche leggi o magistrature. Le forme dei contratti e dei giudizi sono ancora longobarde; ed a queste si acconciano ancora, come per lo passato, anche i sacerdoti ed i vescovi.

Ben è vero che un celebre editto di Liutpraudo (lib. VI, leg. 37) fa espressa menzione della legge romana, ordinando agli scribi o notai di conformare gli atti od istromenti a norma della legge longobarda o romana, secondo le parti richiedevano, senza mischiare giammai l'una coll'altra. Ma (oltreche molti de' Guargangi viver potevano a legge romana) è da considerarsi che Liutprando aveva a quell'epoca conquistato contro i Greci molte città dell'Esarcato e tennto per qualche tempo la stessa Ravenna, e che a tali città, sia per patto espresso di dedizione, sia per l'incertezza del dominio e per tenersele affezionate, o qualunque altra ne fosse la cagione, aveva lasciato le antiche leggi ed istituzioni. Laonde a queste città si deve necessariamente riferire la nuova legge e non può trarsene argomento che fosse mutata la condizione dei paesi di antica conquista, E lo stesso tenore dell'editto ne avvisa che desso move da uno stato di cose affatto nuovo, contenendo, fra le altre disposizioni, anche questa, che dove gli scribi non conoscauo l'una o l'altra delle due leggi, si rivolgano a coloro che ne hanno contezza. Nè vuolsi tacere che a quell'epoca soltanto incominciano a comparire le vere professioni di legge, mentre da prima le parti si limitavano a dichiarare a qual nazione appartenessero senza aggiungere qual legge professassero: e che di tali professioni molte si hanno di longobarde, nessuna ancora ne incontriamo di legge romana. Lo che ne conferma che l'uso della legge romana era cosa affatto nuova a noca comune.

Intanto il nuovo Comune si andava sviluppando, e certamente le città a quell'epoca averano possessi e readite proprie con proprii procuratori ed esattori: e provvedevano ai bisogni comunali come, per esempio, la costruzione dei ponti, la riattazione delle strade e simili. Carlo Magno rammenta questi ordinamenti siccome cose da tempo esistenti, el ordina che si continuiro secondo Intrica consustudine. E a'tempi del re Desiderio troviamo espressa menzione delle terre comunali di Lucea e del pubblico pascolo di Trevigi. Il nuovo Comune però è longobardo e non romano, perchè longobarda o donata alla cittadinanza longobarda è la gente che lo compone e longobarda la spada che lo difende (1).

XIII. Qui si chiude la serie dei re Longobardi, ma non chiude il nostro autore le proprie ricerche, riputando che dalle nuove situtusioni de' Franchi e de' Tedeschi chiairi si possa, almeno in parte, quale fosse lo stato delle medesime ne' tempi precorai: e noi dobbiamo di ciò essergli grati perchè di tal modo non solamente ha recato nuova luce nel tema che si è proposto di trattare, ma ne ha rappresentato con molta evidenza lo svolgersi delle leggi e delle istituzioni civili del medio evo.

XIV. La conquista di Carlo Magno non è l'invasione di un popolo che muta sede e prende stanza in nuovo passe distruggendone gli antichi abitanti o dividendo con essi le terre. È la couquista di un gran capitano che aspira alla monarchia universale e lascia ai vinti una parte della esistenza politica, contento di esercitare su di essi il supremo dominio.

Il nuovo Comune non è distrutto nè essenzialmente modificato : i. Longobardi vi hanno tuttora la maggioranza numerica; ma i Franchi vi si introducono e vi hanno quella preponderanza di autorità che il vincitore ha sempre sul vinto. Ed ai Franchi propriamente detti si uniscono i Ro-

<sup>(</sup>i) Qul si presenta l'exceptor di Piacenza, addotto da alcuni a provare l'esistenza della curia rómana. Ma l'autore osserva che qui exceptor (come in altri casì receptor) significa il notajo od altro ufficiale che riceve un atto.

mani delle Gallie ed altre genti stanziate in quel paese: onde è che nel Regno longobardo, già uniforme e compatto, vediamo apparire associazioni di nuove genti romane e germaniche, chiamate dall'autor nostro le prime col nome di scuole, le seconde con quello di università. Mutazione senza dubbio gravissima, ma che non cambia la sorte dei vinti Romani, non leggendosi che Carlo Magno abbia donato la libertà neppure agli aldii di proprietà regia, verso i quali avrebbe potto esser generoso senza ostacolo.

Un'altra grave mutazione si riferisce più propriamente alle leggi. I Longobardi, siccome abbiamo veduto, non seguivano che assai imperfettamente, e solo in via di eccezione, il così detto sistema dei diritti personali. Essi obbligavano per massima i forestieri ad osservare la legge longobarda, ed ai vinti non troviamo che si concedesse vivere a legge propria prima di Liutprando e fuori dell' Esarcato. Nelle Gallie, al contrario, il sistema dei diritti personali era sommamente svolto ed esteso; e Carlo Magno non poteva a meno d'introdurlo od estenderlo nel Regno longobardo co' suoi Franchi, Romani e Germani di diversa schiatta viventi a legge propria. E co' Romani delle Gallie che il nostro autore appella Teodosiani coesistevano i Romani Giustinianei delle città vinte nell'Esarcato e forse altri venuti dalle città della bassa Italia per ragioni di commercio e nella speranza di trovarvi una vita più sicura e tranquilla.

Uno dei capitolari di Carlo Magno stabilisce le norme per l'uso e la coesistenza di tante e si diverse leggi, lo che non erasi mai fatto per lo addietro perché mancava, allora, secondo il nostro antore, il bisogno ed il soggetto di una tale disposizione. Un altro capitolare ammette come supplemento di legge le consuetudini.

D'altra parte lo studio e la cognizione, benche sommamente imperfetta, delle leggi romane si diffonde anche nel-Pittalia superiore; ed a quell'epoca vuolsi per avventura riferire la nuova compilazione della Lex romana conosciuta unche sotto il nome di Codex Utinensis, informe rifusione del Breviarium di Alarico e direm quasi travisamento barbarico del diritto romano, di cui il signor Savigny ha rilevato tutti i difetti, e tuttavia fatto un uso maggiore che per avventura non si convenisse.

La giurisdizione de' vescovi si estende, e da volontaria diviene obbligatoria se anche una sola delle parti la invoca.

La legge longobarda però tiene il campo; e molti contratti anche di sacerdoit troviamo stipulati secondo la pagina dell'edito. Se uno che dessa accoglie sempre nuovi elementi romani: il testamento oramai è comune anche fra Longobardi, ed in uno di essi troviamo auche fatto cenno della falcidia, comunque forse in seuso improprio.

XV. Nè diversamente procedevano le cose sotto i successori di Carlo Magno.

Il Comune si audava mano mano sviluppando, ma sempre era lougobardo nella costitucione e nell'essenza. Anzi le curie romane venivano abolite anche nelle città greche per opera dell'imperatore Leone, il quale dichiarava che già erano scomparse in fatto e rimaneva soltanto ad abolirle in diritto.

Non solamente le leggi de' Longobardi, ma si anche le consuetadini eran manteunte in vigore; e Lotario I nel celebre Capitolare di Olona lo dichiara espressamente: Folumus ut homines talem consuetudinem habeant qualem antiquitus Langobardorum fuit.

Coesisteva, egli è vero, colle leggi longobarda anche la romana e coesistevano altre leggi; ma entro i confini di sopra indicati; e non era permesso, siccome alcuni sostennero, lo scegliere ad arbitrio quale di esse si volesse seguire, e molto meno il passare a propria voglia dall'una all'alta. Il Capitolare d'Olona di sopra allegato esclude implicitamente una tale facoltà; nè a provarla varrebbe il fatto di Lotario quando invitava il popolo di Isenato romano a dichiarare secondo qual legge viver volesse; perchè quell'invito fu cosa tutta propria ed esclusiva di Rona de era diretto alla nazione in corpo, non ai singoli individui.

Il nostro autore nou ammette nemmeno che la legge romana fosse imposta alle chiese colla legge 55 di Lodovico il Pio, ritenendo che quella legge risguardi soltanto la materia dell'eufiteusi. Ma se anche taluno non volesse aderire a quest' opinione, si avrebbe in quella disposizione di Lodovico una prova novella o per lo meno un gravissimo indizio che per l'addietro i sacerdoti non fossero sottoposti al jus romano. È poi certo che anche dopo quell' epoca troviamo atti e giudiaj fra chiese e sacerdoti conformati secondo le foggie longobarde; nè potrebbesi supporre collo Sclopis che si trattasse sempre di chiese e beneficii di padrouato longobardo, o col Savigny che i sacerdoti volontariamente rinunciassero alla legge romana per seguire la longobarda.

Molto meno potrebbe dirsi che Carlo il Calvo introducesse coll' editto di Fistes qualche novità circa l'uso del diritto romano. Esso non fa che conservare la legge romana in quei paesi ove già si osservava, quali crano appunto alcune città di recente conquista. Ma da ciò non potrebbe dedursi che il diritto romano fosse introdotto in quelle città nelle quali da prima non era in uso.

Fu adunque la dominazione de' Franchi, secondo il nostro autore, un'epoca di progresso, non un'epoca di totale, cambiamento: il Comune si era allargato per nuove genti, ma non motato; la cittadinanza estesa, ma non concessa indistitutamente a tutti i vinti Romani, nè loro accordato l' uso delle proprie leggi: la potenza de' Longobardi compressa, ma non sradicata: e le loro istituzioni non abolite, ma solo in parte modificate.

XVI. All'apparire degli Ottoni tutto si cangia in Italia; le città assumono nuoro aspetto e nuova vita, la possanza dei vescovi si manifesta, ed i Pontefici romani sono dalla forza irresistibile delle cose chiamati a teuere il freno intellettuale della cività europea.

Per verità ne gli aggravati di Autari ottengono per legge e disposizione generale il dono della vita politica, nè i Romani venuti dalle Gallie e dall' Italia meridionale pervenuero a dominare interamente il Comune longobardo. Ma tolta di mezzo quella forza che comprimera del pari Longobardi e Romani, e subentratovi un governo meno forte e vigilante; mausuefatti i Longobardi non solo dai costumi dal mite cielo d'Italia, ma dalle sofferte sconfitte; cresciuto

sempre più il numero de' Romani Giustinianei e Teodosiani viventi a legge propria; eccitati tutti dal desiderio di sottrarsi alla dominazione straniera non potevano non manifestarsi i frutti di quell'avvicinamento che si era poco a poco operato, nuovi patti formarsi a vicendevole difesa, ed emerger quello che il nostro autore appella novissimo Comune.

XVII. Quì l'autore move a sè stesso quella consueta domanda, se il Comune del medio evo oramai stabilito si debba reputare di origine romana o germanica: e noi possiamo oramai prevederne la risposta.

La libertà comunale, egli dice, i Longobardi l'avevano nelle loro selve, ed essi avevano la forza di difenderla: laonde non può dubitarsi che per tale rispetto il nuovo Comune si debba considerare come longobardo. E quand'anche i Duchi od i loro successori avessero accordato la cittadinanza romana agli avanzi dei nobili Romani uccisi o dispersi, e conservato avessero la curia e l'ordine di Roma, non potrebbe negarsi che longobardi fossero diventati quegli istituti, perchè i Longobardi vi prevalevano e longobarda era la spada che li difendeva.

Il che ammesso, ei conchiude, ognuno può nel resto derivare i Comuni d'Italia o dalle franchigie naturali ai Longobardi, o dalle memorie non mai spente dell'antica Roma. Nè egli crede importanti per noi le ricerche da ultimo istituite sulla così detta libertà romana in Germania che il Thierry ha risguardato come una rivelazione storica; perchè egli è certo che il mercato, il telonio e la zecca erano comuni fra noi assai prima che appajano in Germania; e tuttavja non può dirsi perciò che sempre abbia durato la curia romana nelle città, e fra le genti conquistate da' Longobardi.

Con ciò l'autore si dispensa dall'indagare più da vicino l'indole e la derivazione de' Comuni italici, contento di averne dimostrato gli elementi costitutivi: e noi certamente non ci arrogheremo di supplire al suo silenzio. A primo aspetto parrebbe affacciarsi una distinzione fra i Comuni cittadineschi ed i foresi. I primi dei quali più agevolmente poteano foggiarsi sull'esempio della curia romana, di cui erano tanto vive e piene le memorie: i secondi più difficilmente, perchè di essi scarissime ricordauze ci ha tramandato l'antichità (1), e la loro formazione nel medio evo sembra avere qualche cosa tutta propria di quell'età e risolversi quasi in una specie di accomodamento fra i signori delle terre ed i loro abitanti. Su di che ad un bellissimo esempio ne richiama, quasi senza volerlo, l'autor nostro rammentando la formazione del Comune di Blandrate, allorquando i conti Guido ed Alberto nell'anno 1093 giurarono ajuto ed assistenza ai militi che abitavano quel paese e provvedevano a molti casi della vita. Ma forse anche questa distinzione non potrebbe accogliersi in modo troppo assoluto.

XVIII. Anche nelle leggi propriamente dette si manifesta sempre più quell'avvicinamento, che doveva riuscire ad una più intima fusione.

La legge lougobarda prevale ancora come legge territoriale, ma coesistono altre leggi: e la lougobarda stessa riceve sempre move modificazioni secondo idre più o meno romane. Enrico I sottopone il parricida alla confisca di tutti i beni ed alla pubblica penitenza: ove niegbi, si pur,hi col duello, giudiziario, e soccombendo gli si tronca la mano. Enrico II va più oltre e punisce di morte l'omicidio proditorio (a). Ben vediamo richiamato in vigore il duello giudiziario alquanto dismesso sotto i Franchi: ma Ottone dichiara di esservi astretto dalla nequizia de' tempi onde evitare la frequenza degli spergiuri.

Alle riforme legislative si aggiunge la sempre crescente diffusione delle dottrine romane, e l'insinuarsi di quelle anche nell'interpretazione e nei commenti delle leggi barba-

<sup>(1)</sup> Il Savigny dice che i fora, conciliabala, castella non erano che pieccele comunità di una organizzazione imperfeita. V. Savigny Gezehich. des Roemisch Rechts in Mütelalt. Vol. 1, cap. m. — Aliri ritengono che i suddetti luoghi aperit, detti anche vici ed oppida, erano saseguni al municipio nel cui territorio si trovavano, e non formavano Comuni sussistenti da sè, quantunque avessero alcuni impiegui ed ufficiali con speciali incarichi di polizia. V. Burchardi, Staati-und Rechtegesch. der Roemers § 42. Stutgart, 1841.

<sup>(</sup>a) Questa legge è conforme anche allo spirito delle antiche leggi germaniche le quali punivano con pene corporali i delitti vili.

riche. Di che abbiamo un esempio notevolissimo nella raccolta dei *Moniti* che servono d'appendice alle leggi longobarde.

XIX. Tutti questi mutamenti però non sono che una preparazione di quei molto maggiori che dovevano accadere più tardi: e l'autor nostro aderisce alla sentenza del Botta, che il Comune longobardo divenuto italiano nel secolo XII si atteggiasse allora a novella forma secondo lo svolgersi dell'intelletto romano: e che i popoli d'Europa pervennero alla loro vita presente perchè tornarono ad aver caro il retaggio della civiltà greca e romana, dopo che la religione cristiana e la spada barbarica l'ebbero depurata dalla più abbominevole corruzione.

XX. E quì connettendo le fila sparse dal nostro autore, gioverà riassumere in breve i risultamenti delle sue ricerche.

Risulta adunque in primo luogo dalla storia da noi superiormente esposta come la spada barbarica uccise e fugò la più parte dei nobili Romani stanziati nell' Italia superiore, gli altri ridusse allo stato quasi servile di aldii: nè più la mano del vincitore si stese alla vinta nazione per sollevarla dalla morte politica di cui l'aveva colpita. Ma risulta del pari che ora questi, ora quelli dei vinti seppero colle arti dell'ingegno ammansare la ferocia dei loro padroni e procaciarsi o l'intiera libertà o uno stato assai prossimo e quella.

Risulta in secondo luogo che la curia e l'ordine de' Romani furono distrutti coi cittadini romani che li componevano. Ma risulta ancora che sorse ben presto un nuovo Comune composto di gente longobarda e difeso da spada longobarda, e che a questo Comune si associarono a poco a poco nuove genti di diverse nazioni ed una parte degli stessi vinti Romani donati per privilegio o per affrancazione della cittadinanza longobarda, finchè nacque se non una piena fusione certo una grande mistione di quelle genti.

Risulta infine che l'uso pubblico ed obbligatorio del diritto romano scomparve esso pure dal Regoo longobardo quando la gente romana o fu distrutta o ridotta allo stato aldionale. Ma risulta insieme che delle leggi romane durò sempre qualche memoria nella mente degli uomini, e qualche applicazione nei giudizi arbitramentali ed in quelli de' foresticri; e che talune di esse in ispecie si tramutarono in leggi ecclesiastiche, ed altre a poco a poco si insinuarono nelle leggi barbariche e ne modificarono alcune delle principali disposizioni.

XXI. Tale è la storia che il nostro autore ci ha narrato: nuova al certo in gran parte e testimonio di accuratissimi studj. E noi ci sentiamo senza più strascinati a convenire con lui su moltissimi punti. Ma qualche dubbio ne rimane su alcuni altri che non ci parvero abbastanza chiariti. La parola tributari, a cagione d'esempio, è spiegata per aldii, lo che a dir vero consuona colle idee germaniche intorno a tributo: ma con ciò si chiarisce a tutto più lo stato dei possessori delle terre, non quello degli abitanti delle città, operai, commercianti; dei quali era a dimostrarsi qual fosse la sorte ed a qual legge vivessero. Grave argomento del pari per negare agli aggravati di Autari la piena libertà e l'uso tanto della legge romana quanto del puro diritto longobardo. è il non veder loro accordato un guidrigildo proprio: ma non si hanno prove positive e dirette che l'ottenessero i conquistati di Liutprando, e i Guargangi viventi a legge romana; e se degli uni si suppone, può supporsi auche degli altri. Questi ed alcuni altri dubbii ne lasciano incerti nell'accogliere pienamente e come definitive tutte le opinioni del chiarissimo nostro autore. Noi ci proponiamo di ritornare quando che sia su questa importante discussione: ed allora oseremo recare in mezzo alcune nostre conghietture.

Intanto i cultori della storia e del diritto del medio evo non potranno negare all'autor nostro non solamente la lode di avere, coll'esatta distinzione de' luoghi e de' tempi, recato un'insolita luce nella controversia che imprese a discutere; ma l'altra ancora di avere, con quella sua accurata descrizione dell'urtarsi e del fondersi del diritto romano col diritto longobardo, aperta quasi la via a chi vorrà più de vicino ricercare le origini e le riposte ragioni delle consutudini e degli statuti municipali d'Italia, che pur sono tanta parte della storia civile, e di cui non è forse cancellata oggi impronta nelle leggi e nelle abitudini dei popoli italiani (1).

<sup>(1)</sup> Intorno allo studio degli statuti municipali vedasi un importante articolo inserito nella Biblioteca Italiana, tomo LXXXVII, pag. 191.

### ARTICOLO SECONDO. (1)

I. Noi abbiamo altra volta recato in compendio il Discorso del signor Troya intorno la condizione dei Romani vinti di Longobardi; e chiamando la pubblica attenzione sopra uno scritto che ci parve dei più dotti e meditati che arrichissero in questi ultimi anni l'Italia, ci siamo nondimeno riservati di esporre alcuni dubbii che in argomento si oscuro ci tenevano ancora incerti e perplessi.

Ed ora accingendoci non senza qualche esitazione a liberare la data parola, seutiamo il bisogno di dichiarare novormente che non intendiamo di levarci contraddittori a quel nobilissimo scritto, ma di recare in mezzo non altro che dubbii, dei quali anzi pensiamo che il signor Troya saprà darci per avventura una piens soluzione.

E perchè il nostro discorso proceda con qualche ordine

- e chiarezza ci faremo a discorrere partitamente:
  1.º Della condizione delle persone e delle terre;
  - 2.º Della legge;
  - 3.º Del Comune.

## §. I.

Della condizione delle persone e delle terre.

II. Trattando della condizione delle persone e delle terre cadute nelle prime conquiste de' Longobardi il signor Troya

(1) Dal Tomo VI del Giornale dell' I. R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti, e Biblioteca Italiana. incomincia dall' esame di quel luogo di Paolo Diacono ove narrasi che durante il governo dei Duchi molti potenti Romani furono uccisi, molti cacciati in esiglio, e il rimanente fatti tributarii e divisi fra i Longobardi onde pagassero loro il terzo dei frutti delle terre (1). E premesso come appo i Germani il tributo fosse ignoto ed incompatibile con quella piena proprietà che si connetteva colla condizione civile e politica, ne deduce che i Romani fatti tributarii e divisi fra i vincitori furono privati della vera proprietà e ridotti allo stato servile di aldii. Alla qual sorte, secondo il chiarissimo scrittore, non sarebbero sfuggiti che i sacerdoti, ed i vesovoi in ispecie.

Procede poseia a confutare l'opinione di coloro i quali pensano che, regnando Autari, i Longobardi si appropriassero la terza parte delle terre ed il rimanente assolvessero dal tributo. E toglie da ultimo a dimostrare come questo mutamento nei possessi e nelle persone non avvenisse nemmeno nei tempi posteriori, non leggendosi che ai Romani caduti nelle prime conquiste fosse mai conceduto un gui-drigiddo sosia una valutazione personale, senza di che, egli dice, non potevano esser liberi nè liberamente convivere coi Longobardi. Che se gli avviene d'incontrare gente libera e non Longobarda, egli non vi ravvisa da prima che antichi compagni della conquistat, servi emancipati, o guargangi venuti di fnori; poi Romani dei paesi conquistati da Lintprando e più mitemente trattati; e da ultimo Romani delle Gallico altre genti venute con Carlo Magno.

Tali in breve sono le opinioni e le prove sviluppate dal nostro autore con istraordinaria dottrina. Scorgesi però di leggieri quanta parte vi abbia il concetto che presso i Germani la piena proprietà delle terre necessariamente si connettesse colla piena libertà e cittadinanza, e che il tributo fosse ass lutamente incompatibile coll'una e coll'altra. Laonde

<sup>(1)</sup> Paulus Diaconus, De Gestis Langobard. lib. II, cap. 32: His diebus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt, reitiqui vero per hospites (al. hostes) divisi ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur.

noi pure dovremo soffermarci alcun poco intorno a questa opinione, la quale ha certamente qualche cosa di vero, ma fu per avventura assunta in un senso troppo ampio ed assoluto.

III. Certamente se ci facciamo a considerare i Germani nelle selve native, quali ci vennero descritti da Tacito, non troviamo presso di loro veruna traccia di tributo (1). Ma non troviamo nemmeno introdotta la privata proprietà delle terre. Il suolo era pubblico; privato ne era soltauto l'uso, e questo pure temporaneo: tutti vi partecipavano come membri della nazione, nessuno vi aveva nu diritto esclusivo come individuo (a). E se per una parte l'idea della nazionalità si confondeva con quella della compartecipazione alle terre, dall'altra parte il concetto della proprietà prediale era ancora molto incerto e confuso.

Qnesto stato di cose fu per avventura lo stato ordinario e direm quasi la condizion necessaria di tutti i popoli ne' primordj dell'associazione civile, e secondo una recente opinione non fu estraneo anche ai Romani quando le terre eran tutte compenetrate nell'ager publicurs, e tutti i cittadini in complesso e come tali ne avevano la comproprietà, i singoli il possesso e il godimento, nessuno il privato dominio (3).

Ma lo svolgersi della vita civile e della conquista dovevano operare un mutamento nelle opinioni e negli usi di quelle genti.

IV. La connessione fra la terra e il Comune durò, egli è

<sup>(1)</sup> Manet honos et antiquae societatis insigne: nam nec tributis contemnuntur, nec publicanus atterit, exempti oneribus et collationibus. Così Tacito parlando dei Batavi; De moribus Germanorum n. 29.

<sup>(2)</sup> Privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa licet. Casar, De bello Gallico—Agri numero cultorum ab universis per vices occupantur. Tacitus, De morib. German. p. 26.

<sup>(3)</sup> V. Comte, Traité de la propriété, chap. VII, — Nichuhr, Histoire Romaine; trad. par M. Golbery, chap. du Domain public. et passim.— Puchic, Gezchichte des Rechts bey dem Roemisch. Pclik. § xv. — Giraud, Recherches sur le droit de propriété chez les Romains, pegs. 49: Cette propriété nationale, souveraine chacun la possédait comme peuple, et nul comme individu.

vero, sotto alcuni rispetti più o meno fra i Germani: e quella proprietà pura ed immune da ogni tributo che essi dicervano di tenere unicamente da Dio e dalla loro spada, non era che una derivazione dal Comune, senza l'assenso del quale non potevais in èvendere nè alienare in qualunque modo (1). Tuttavia i Germani non posero la proprietà prediale come assoluta condizione della piena libertà, e secondo un chiarissimo scrittore non potè mai dirsi che tutti i proprietarii fossero liberi, e tutti i liberi proprietarii (a).

A fronte poi della proprietà pura ed immune da ogni tributo essi riconobbero un'altra proprietà meno pura e soggetta all'importa, ma non pertanto proprietà vera ed efficace in tutti i rapporti di godimento e trasmissione (3). Lo che dovette accadere dal momento che i conquistatori, anzichè spogliare interamente i vinti di tutte le terre, si limitarono ad appropriarseue una parte e ad imporre un tributo sulle altre. o stettero anche contenti a questo solo-

Il qual tributo nei tempi delle prime conquiste, e secondo le idee strettamente germaniche, potè forse confondersi colla

(1) Eichhorn, Origine della costitusione delle città in Germania. Traducione italiana, peg. 1 e 12 : le caratteri principali della propria pura o del legittimo dominio delle terre consistevano in ciò che si guidicava di esse secondo la constutulia della nazione, e non petva alienarsi che per donazione in assemblea legittima e secondo un certo ordine di successione legittima n.

(2) Guitot, Cours d'histoire moderne; Paris, 1820-1821, vol. 1, pag. 205: Os te troupenti si l'on crypai que tout propriétaire etait libre et tout libre propriétaire. — E quanto si Longobardi in ispecie, legge 256 il Rouri sembra accennare persone libere e tuttavie, la opropriétaire di terre; Si quis libre homo qui debitor est alias rez non habuert, inti leballos, aut bosse domitos, ce.

(3) La proprietà pura scorgesi di solito contrapposta ad un altur proprietà, e distinta con nomi proprii e speciali terra satica presso i Salii, terra aviatica presso i Ripuarii; soro appo i Burgundii ed i Gotti, proprium o proprietas nei Capitolari. — Queste due specie di proprietà ci ricordono totto alcuni rispetti il dominio quiritario e il dominio bonitario dei Romani: il primo antico, purissimo, esclosivamente proprio dei Romani; un vincolton telle forne di disporne; il secondo nuovo, volgare e comune anche ai popoli conquistati, ma più libero e sciolto.

stessa occupazione delle terre, ed importare la riduzione dei possessori ad uno stato di pertinenza aldionale: ma col progresso del tempo fu piutosto segno di soggezione ed inferiorità nazionale che marchio di dipendenza servile da persona a persona, quale fu quella degli aldii (1). En efanno fede le stesse autorità allegate dal signor Troya, perchè questo e non altro suonano e la risposta de' capitani Longobardi al duce dei Bulgari: piutosto la morte che macchiare la libertà col tributo, ed il vanto di Attila, che Teodosio pagandogli un tributo avesse perduto la nobitità (2). E più ancora si fa manifesto dall'esempio dei Romani delle Gallie rammentati dal signor Troya, molti dei quali erano senza dubbio tributarii, e tuttavia avevano conservato la libertà ed erano dalla legge annoverati fra gl'ingeniu (3).

Che se in alcuni luoghi le genti e le persone tributarie sembrano poste in opposizione alle genti ed alle persone ingenue, un attento esame di quei passi ne fa accorti che simili parole sono usurpate in un senso latissimo e pressochà-

(1) Intorao alla condizione servite degli addii vedasi Eichborn, Staats-und-Rechtgeschichte S. xxx, vol. 1, pag. 518. E propriamete degli addii in Italia ordinava Carlo Maguo che ca lege vivont in Italia in servitute dominorum suorum qua fiscalini vel liti vivunt in Francia (L. Lang., cpp. 45).

(2) V. Troya, Discorso, ec., § XXVIII. — Un altro esempio vogliamo addurer fra i molit. Glodoven cellamos ogós configeg gli Alemanai e uccide il loro Re. I vinti si danno al vincitore; ed geli impone sulle loro persono e sulle loro terre un tributo: juzzo terranque unbi jugo tributarios constituti (Gesta Prancor, cep. 15). Diremo che gli Alemanai per l'effetto del tributo furono privati della proprietà delle terre e riotti silo stato di addii?

(5) La legge salica annovera positivamente i tributari fir gli ingenii (tii. XLIV, § vu de Honcidio ingunomen). I signor Troya lo ammette, soggiungendo però che i Longobardi usavano quella voce iu senso servile. Ma dopo una tale ammissione non sappiamo come egli possa affermare in modo generico che tributo e servilu erano sinonimi, e dove fondi la supposta diversità fir la legge salica e la longobarda. Le deu leggi inogobarde, allegate dal signor Troya (Roth. leg. 257; Liutpr. lib. VI, leg. 6), non parlano minimamente di servità personale.

metaforico (1). E quel contrapposto in ogui caso può essere vero parlando dei Germani eaduti nella conquista di altri Germani; na non può assolutamente appropriarsi ai Romani, dei quali i più profondi conoscitori del medio evo ci narrano che uon furono generalmente ridotti a condizione di pertinenza iudividuale (2). E se qualche volta avvenue il contrario, questa non fa regola, ma sibbene eccezione.

V. Le quali cose ripensando duriamo qualche difficoltà ad ammettere che Paolo Diacono col dire che i vinti Romani furono resi tributarj abbia voluto affermare che siano stati privati della proprietà delle terre e ridotti allo stato servile di addit, perchè tale non ne pare che, fosse il significato proprio ed esclusivo di quella voce; e perchè non possiamo supporre troppo di leggieri che i Longobardi, non contenti delle parziali usurpazioni a cui si erano abbandonati nei primi momenti della conquista (3), abbiano poi volto e potato aggiungervi poco dopo un insurpazione generale di tutte le terre e l'assoggettamento individuale di tutte le persone.

VI. Ne forse questa conclusione può dedursi da quelle altre espressioni di Paolo Diacono, che i potenti Romani fu-

- (1) Carlo Magon, esonerando i Sassoni dal tributo, dichiera direstituiril con cis ell'action stato di ingenuità ed libertà: Printinea libertati donatos et omni nobis debitu censu solutor... Et ita ingenuita tiatis pagina, firma stabilique consistat (Capita. n., 790 quad Balat.). Anche qui non diremo che i Sassoni si trovavano tutti in stato di additi e che Carlo Magoni li tula es il rop patroni. Abbiamo insistito contro una tale supposizione, perche costituisce una de' cardini principal dell'opera del signor l'argy», e non fu qu'attence ad uno de' più grandi scrittori del secolo passato (Montesquieu, Esprit des lois, 1. xxx, e. 15).
- (2) « La pertiuenza, dice Eichhorn, non fu mai la sorte comune dei Romani nelle province conquistate dai Germani: ma essi avevano dovuto cedere una parte del Jann fondoi, e la parte che essi ritennero non fu totalmente uguagliata alla proprietà legittima, ma generalmente tributaria. « (Origine della costitusione delle città in Germania. Traduz, ital., p. 2.0.
- (3) Caddern iu questa occupazione non fittizia, ma vera, le terre de nabili Romani vinti o cacciati in esiglio, le terre pubbliche ed una parte delle terre delle chiese (De Vesme e Fossati, Vicende della proprietà in Italia, pag. 186).

rono divisi fra i Longobardi (per hospites divisi) all'oggetto che pagassero loro la terza parte dei frutti delle terre.

Le parole hospites, hospitalitas, per hospites divisi, nel linguaggio del medio evo, avevano un significato tutto pro- no e servisano ad indicare una relazione affatto speciale fa i conquistatori ed i vinti. I primi dei quali anche dopo la conquista continuavano più o meno a vivere a foggia di esercito; e quasi in campo collocati sulle terre dei vinti, da essi ricevevano l'alloggiamento ed il vitto. Gli uni e gli altri si chiamavano a vicenda hospites, e la loro relazione di cevasi hospitalitas; termine mite ed amichevole per indicare uno stato di cose a cui la guerra, e talvolta la guerra più micidiale, aveva dato origine.

Non sono ben note, e forse non sempre furono uguali, le condizioni ed i caratteri di questa speciale relazione; ma convengono i più dotti scrittori che dessa non involveva ne lo spoglio delle terre, ne la dipendenza individuale dei vinti verso i vincitori, ed era uno stato meramente trausitorio, il quale risolvevasi poi nell'occupazione di una parte delle terre, accompagnata per lo più dallo svincolo delle altre (1).

Ed appunto di questa speciale relazione de' Longobardi co' unti Romani sembra favellare il Diacono. Il che non so-lamente par chiaro dalle parole per hospites divisi, ma da tutto il contesto del discorso, il quale non esprime che l'obligo dei Romani di corrispondere ai Longobardi a titolo di tributo la terza parte dei frutti delle terre, e non inchiude per nulla il concetto dello spoglio della proprietà e della libertà personale.

VII. Se queste osservazioni hanno qualche cosa di vero, sarebbe per avventura meno importante l'indagare il senso preciso di quell'altro luogo di Paolo Diacono, dal quale ge-

<sup>(1)</sup> V. Eichhorn, Deutsche Staats-und-Rechtgeseh., vol. I, § XIII.

Guitot, Essais sur l'histoire de France: IV Essai, esp. t. — La lage de Burgundii (Tit. LIV., esp.) distinge apertamente l'hospitalitat dalla divisione delle terre: Nec mancipiorum tertiam nec duas turrarum partet in co loco in quo ei hospitalitas furart delegala requirut. Ma poco dopo l'una cosa sembra confondersi coll'altra, e trovimo rammentate le terre che hospitalitatis fure a barbaris possidentur (Tit. LV, esp. 1).

neralmente si arguisee che i Longobardi, regnando Autari, occuparono definitivamente la terza parte delle terre dei Romani e le altre liberarono dal tributo (1). Imperocché sarebbe abbastanza provato che, quand'anche fosse durato il tributo, i vinti Romani non erano ridotti ad uno stato di individuale. Servitià.

Noi incliniamo però a credere che quel mutamento e quella divisione delle terre avvenissero:

1.º Perchè il luogo di Paolo qui sopra citato sembra indicare realmente un mutamento avvenuto nei rapporti fra i Romani ed i Longobardi, e non sapremmo quale altro esser potesse;

2.º Perchè lo stato di hospitalitas, come abbiamo veduto di sopra, era stato meramente temporaneo, e generalmente

gli teneva dictro la divisione delle terre;

3.º Perchè il passaggio dall'hospitalitas alla divisione delle terre riusciva molto agevole e quasi insensibile in un paese ed in un'epoca in cui le terre erano quasi tutte coltivate per mezzo di coloni addetti alla gleba, i quali pagavano ai proprietarii una parte determinata dei frutti, cosicchè riusciva assai lieve mutamento se questi frutti si percepissero dai Longobardi piuttosto a titolo di proprietà che a titolo di tributo (a):

4.º Perchè infatti dopo quell'epoca non troviamo più cenno del tributo del terzo dei frutti imposto in generale sulle terre dei vinti Romani; e le terre tributarie, più tardi rammen-

(1) Populi vero aggravati per Langobardos hospitas (al. hospita) partiantar (Paul. Diacoa. De Gestis Langob, ib. III, cap. 6). — Nel conflitto dei codici citisimo ad ammettere la lezione proposta dal simo Troys (per Langobardos hospitas patientar), giacchè per essa dicendosi in sostenaz che nulla venne mutato a riguardo dei populi sagravati, il discorso riusicriebbe osione e dissonante dal resto del narrazione, ove si accenanno rilevanti cambiamenti nella condizione del regno.

(2) Auche la percezione dei frutti a tisolo di hospitalitas non si-esguira sopra i singuli fondi a favore delle singole persone, ma per masse; asseguando cioè ad un determinato numero di Barbari no singoli territori una determinata quantità di fondi i di cui frutti corrispondessero alla terra parte della toslaità dei frutti del territorio medesimo. V. Eichboro, Deutsche Staats-und-Rechtsgeschichte, vol. 1, \$ xxxx.

tate dalle leggi longobarde, sembrano d'indole e di natura affatto diversa (1).

VIII. Ammesso che i vinti Romani coll'imposisione del tributo non siano stati ridotti a vera pertinenza individuale, si spiegano agevolmente molti fatti e molte disposizioni di legge che altrimenti ne pajono assai difficili a chiarirsi. Tali sono:

1.º Le leggi 205 e 220 di Rotari;

 La sorte toccata agli abitanti delle città non possessori di terre, artigiani, commercianti e simili;

3.º Il riscontrarsi sino dai primi tempi un buon numero di persone libere e tuttavia, anche per consentimento del signor Troya, non appartenenti alla schiera dei Longobardi.

E quanto alle leggi 205 e 230 di Rotari, favellando la prima di una donna libera vivente a legge longobarda, e discorrendo la seconda di servi emancipati da Longobarda (2), tutti consentono che bisogna ammettere l'esistenza di donne libere viventi a legge non longobarda, e di servi emancipati da non Longobardi: ma non tutti per avventura si appagberanno della ri-posta che questi liberi diversi dai Longobardi non siano i vinti Romani, ma sibbene i guargangi o forestieri; tanto più che, dovendo questi, secondo una presorizione di Rotari allegata anche dal signor Troya, vivere colla legge de' Longobardi, con essi confondevansi in quanto agli atti civilì, e non potevano costituire in ciò nè soggetto di speciali disposizioni, nè quel contrapposto che nelle accennate due leggi ed in altre è apertissimo.

Rispetto agli abitanti delle città non possessori, operaj, commercianti e simili, il signor Troya, senza parlarne esplicitamente, li ritiene implicitamente essi pure caduti in condizione servile, giacchè non ammette che nelle prime conquiste aleuno dei vinti abbia conservato la libertà. Di che

TROYA, Cond. de' Romani, ec.

<sup>(1)</sup> V. Savigny, Geschichte des Roem. Rechts in Mittelalter, vol. I, cap. v, § 118, e le già citate leggi (Roth. leg. 257; Liutpr. lib. VI, leg. 6). Da quest'ultima in ispecie sembra emergere che sotto il uome di terre tributarie ivi si intendessero le terre dipendenti dal re.

<sup>(2)</sup> Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditione lege Langobardorum vivens (Roth. leg. 205). — Omnes liberti qui a dominis suis Langobardis libertatem meruerint (Roth. leg. 229).

avremmo desiderato ch'egli ci arrecasse qualche prova, non parendo che ciò si possa desumere nè dalla narrazione di Paolo Diacono nè da altra positiva autorità. Anche il signor Leo, benchè rispettu ai proprietarii delle terre convenga col nostro autore, pensa che gli artigiani, commercianti e simili siano stati bensi sottoposti essi pure ad un tributo, ma per corporazioni e non individualmente, e per conseguenza siano rimasti liberi della persona (1). Se non che poco soddisfacenti ne pajono le ragioni addotte dal signor Leo per giustificare una tale differenza, la quale d'altra parte ne sembra poco probabile in sè stessa, giacchè la folgore che avrebbe abbattuti i trouchi principali dell'albero romano non poteva rispettarne le fronde, e la libertà che si vuole interamente scacciata dai palagi dei ricchi non poteva ricovrarsi nelle officiue degli artigiani e nei tugurii dei poveri. Ad ogni modo l'opinione del Leo spiegherebbe almeno il

comparire di tauti liberi livellarii, maestri comacini e simili, indicati anche dalle leggi di Rotari come gente libera, e tuttavia diversi dai Longobardi. La qual massa di gente libera non tutti vorranno consentire col nostro autore che interamente si componesse di persone o venute dall'estero od emancipate da' Longobardi: perche nè vedesi una cagione per la quale tanti forestieri dovessero accorrere nel regno dei Longobardi; nè può ammettersi di leggieri che i conquistatori, tanto immani nello spogliare della libertà i Romani in massa, fossero poi tanto facili a restituirla loro individualmente; mentre sappiano che i forti agognano ad ampliare anzichè a diminiuri ela loro potenza, e la storia ne insegna che gli effetti della conquista furono progressivi, e che rare volte anche presso i Germani le emancipazioni partorivano una piena libertà (a).

<sup>(1)</sup> Leo, Vicende della costiluzione della città lombarde, part. 1, § 12. (2) Guisto, Cours el histoire moderne; Paris, 180-21, p. 230 c 233: L'usage de l'effranchissement ne fuisait que peu d'hommes completiemen libere.— E Tocito aveva detto: Libertini non multun supra servos sunt (De morito Germ. p. 25).—Non potrebbesi opporre l'autorità di Padbaringia, emanciparono molti servi e il sectro centrare nell'esercito; perche questo fica caso straordinario allo secono pecciale di accrescere le questo fica caso straordinario allo secono pecciale di accrescere le

IX. Ne solamente i vinti Romani appajono come liberi qua e là isolati, o più o meno chiaramente rammentati nelle

leggi: ma in grandi masse e come popolo.

Tali sono i Romani di Oderzo in mezzo ai quali furono uccisi a tradimento i fratelli di Grimonldo, ond'egli ne prese vendetta distruggendone la città e ripartendo le loro proprietà fra gli abitanti de' paesi vicini (1). E ben ne avverte il signor Troya come Oderzo fosse allora momentaneamente ricaduta nella dominazione dei Greci; ma il complesso della narrazione di Paolo Diacono induce a credere che gli abitanti di lei avessero preso gran parte a quegli avvenimenti, o tutto il racconto non può riferrisi a gente cadata in condizione servite e spoglitata della proprietta delle terre.

Tale sembra la plebe di Milano, la quale a' tempi di Agilulfo non solamente si raccoglie per l'elezione del vescovo Diodato, ma resiste alle minacce del Re che avrebbe voluto

imporle un altro pastore (2).

Tali sembrano finalmente i Pisani che, quantunque caduti essi pure nelle prime conquiste de' Longobardi, appena ritengono di sudditi il nome e l'apparenza: e regnando lo stesso Agliulfo deliberano se debbano o no ajutarlo delle loro navi contro P Esarca (3).

E questi fatti se riescono pressochè inesplicabili nel sistema del signor Troya, ricevono una facile spiegazione quando si ammetta che i vinti Romani non furono fin da principio ridotti a servità personale.

X. Se non che ci si affaccia quel grave argomento che nessuna legge si trovi, la quale a' Romani caduti nelle prime conquiste assegni un guidrigildo proprio, cone era avvenuto dei Romani delle Gallie, e come vnolsi accadesse più tardi

(1) Paul. Diac., lib. VI, cap. 28.

(3) Balbo, Storia d'Italia, vol. II, p. 86.

loro forze ed agevolare la cooquista: ut bellatorum possent ampliare numerum (Paul. Diac. De gestis Langob., lib. 1, c. 13).

<sup>(2)</sup> Clerus et plebs mediolanensis Deusdedit diaconum eligentes ab Agilulfo rege terrentur quatenus illum eligerent quen Langobardorum barbaries voluisses. Giovanni Diacono nella Vita di s. regegio Magno. — V. Fumagalli, Antich. Longob., vol. 1, pag. 25.

dei Romani conquistati de Liutprando: onde si deduce che gente priva di guidrigildo o valutazione personale non potesse, secondo le idee di quei tempi, reputarsi e vivere come libera.

Ma neppur troviamo alcuna legge che ai conquistati di Liutprando positivamente assegni un guidrigildo. La celebre legge De scribis, che in questo proposito si adduce, non accorda o introduce propriamente il guidrigildo, ma lo suppone già stabilito e ne minaccia la perdita a' notaj che redigessero gli atti contro le norme in essa prescritte (1). E mentre da un lato possiamo ritenere col signor Troya che quella legge affatto generale abbracci anche i notai di nazione romana, dall'altro lato rimane affatto incerta l'epoca a cui l'istituzione del guidrigildo a favore dei Romani si debba riferire. Ma noi dobbiamo crederla piuttosto antica che nuova, se fra le leggi di Liutprando non havvene alcuna a cui si possa attribuirla, e se quel Re ne favella come di cosa preesistente. Nè monta il silenzio delle leggi anteriori: perchè molte ci furono involate dal tempo e a molte cose provvedeva la consuetudine piuttosto che la legge positiva. E fra queste fu appunto il guidrigildo, regolato in parte da una legge di Rotari ed in altre abbandonato all'uso ed alla pratica anche rispetto ai Longobardi. Lo attesta espressamente Liutprando, ove, parlando dell'omicidio a difesa, dichiara di voler surrogare norme certe a quelle composizioni che da prima erano regolate dalla sola consuetudine (2). E più ancora lo prova la storia del guidrigildo dei sacerdoti; i quali senza dubbio furono cittadini; e tuttavia, finche durò il regno dei Longobardi, il loro guidrigildo non fu determinato per legge, ma dalla sola consuctudine e dall'opinione dei censori; e lo stabilirne la misura fu riserbato ad Arechi duca di Benevento quando il regno de' Longobardi più non era (3).

<sup>(1)</sup> Liut. lib. VI, leg. 37: Et qui aliter praesumpserit facere componat guidrigilt suum.

<sup>(2)</sup> Ibid., leg. 9: Consuetudo enim est ut pro minima persona quat exercitalis homo invenitur esse 150 solidos componatur.

<sup>(3)</sup> V. Troya, \$ CXCV. — E il Muratori, Scrip. rer. ital., vol. II, par. 1, pag. 535.

Laonde pare che in mezzo a tanta oscurità ed incertezza in questa materia del guidrigildo si debba astenersi dal fondarvi sopra alcun positivo sistema.

XI. E noi volendo riassumere in poche parole il sin qui detto intorno alla condizione delle persone e delle terre, ammettismo bensi che i vinti Romani considerati in corpo e come nazione furono ridotti tributarii o censuali, e constituirono una classe di persone meno nobile, e se vuolsi anche degradata appetto i Longobardi (forse come la plebe di Roma appetto i patrizii, o come i Latini e gli Italiani appetto i Romani); ma estitamo ad ammettere che i singoli individui fossero privati della proprietà delle terre e ridotti allo stato aldionale, da cui non potessero uscire se non per l'unica via delle emancipazioni, e che tutti emancipati o forestieri fossero i liberi non Longobardi di cui troviamo fin dai primi tempi si frequente menzione.

#### S II.

# La legge.

XII. Opina il signor Troya che i vinti Romani siano stati privati dell'uso pubblico delle loro leggi e assoggettali leggi longobarde o come additi, o come manumessi di Loagobardi: e fonda questa opinione precipuamente sui seguenti argomenti:

Perchè la conservazione di una legge propria e de' proprii magistrati era incompatibile colla condizione di aldii e gli emancipati entravano nella conunanza dei Longobardi;

Perchè i Longobardi abborrivano dall'uso delle leggi personali (cioè dalla pratica di lasciar vivere ciascuno secondo la legge della nazione a cui apparteneva), e perchè l'editto di Rotari non conserva espressamente, ma anzi espressamente abolisce la legge romana;

Perchè la di lei coesistenza colla legge longobarda era impossibile, attesa la già notata mancanza di un guidrigildo proprio dei vinti Romani, e la conseguente impossibilità di sostituire le multe alle pene corporali nei giudizii criminali fra i Romani ed i Longobardi.

Ammette però il signor Troya che la legge romana durò nella mente degli nomini e nei giudizii arbitramentali dei vescovi; e che da ultimo ne fu concesso l'uso ai Romani conquistati da Liutprando o venuti dalle Gallie.

XIII. Sul primo argomento, dedotto dalla condizione servile dei vinti Romani, non occorre intrattenerci dopo le cose in proposito discusse nel precedente paragrafo.

Piutosto cercheremo se l'abolisione della legge romana risulti propriamente dall'editto di Rotari. Il signor Troya lo crede, fondandosi in quelle parole del prologo ove si dice che quella legge emenda e rinova (o come altri leggono rimovo) tutte le antecedenti (1). Ma quelle parole voglicio essere combinate colle altre che seguono immediatamente, ove si dice che quella legge non è propriamente nuova ma correzione delle antiche (2), e con quelle ove aggiungesi che nell'editto si raccolgono le leggi e le consutudini de Longobardi, e che in esso pei soli Longobardi si provvede (3). Dal complesso delle quali dichiarazioni sembra emergere assai chiaro che l'abolizione delle antiche leggi si riferisce alle longobarde non rifuse nell'editto, e non alle romane, il destino delle quali rimane per lo meno in-deciso.

XIV. Ritenuto poi che l'editto di Rotari è legge meramente longobarda e pei soli Longobardi dettata, si comprende agevolmente perchè in esso non si faccia parola dei Romani e delle loro leggi: ma ciò nulla prova nè in favore nè in contrario all'abolizione di queste.

Anzi, ammesso che i Romani avessero conservato qualche

<sup>(1)</sup> Praesentem corrigere et componere legem quae priores omnes et removet (2), renovet) et emendet (Roth, leg. prologus),

et removet (al. renovet) et emendet (Roth. leg. prologus).

(2) Et quod deest adijciat, et quod est superfluum abscindat (ibi).

<sup>(3)</sup> Inquirentes et remorantes antiquas leges patrum nostrorum.... Per subtilem inquisitionem de antiquas leges Longobardorum..... Firmiter et inviolabiliter ab omnibus nostris constituantur (Roth. leg conclusio).

ombra di esistenza civile, questo silenzio sarebbe argomento gravissimo per ritenere che loro fosse concesso o per legge, o per tolleranza, di vivere secondo la legge romana: perchè da una parte essi non potevano cadere sotto le disposizioni di una legge dettata unicamente pei Longobardi, e dall'altra parte possiamo bensì imaginarci nei vinti Romani un popolo avvilito e degradato, ma un popolo senza leggi non mai. Che se de' guargangi o forestieri è fatta espressa menzione (1) e non dei Romani, ciò si spiega considerando che i guargangi vennero per massima obbligati a vivere secondo la legge longobarda, contro la regola generale dei diritti personali; e di questa gente eccezionale occorreva far parola, non così de' Romani, che ricadevano sotto la regola generale.

XV. Se non che da questa legge medesima de' guargangi si volle dedurre che i Longobardi abborrissero dalla massima delle leggi personali comune agli altri Germani, ed a conferma di questa opinione si reca anche il fatto dei ventimila Sassoni già compagni della conquista e poi partiti d'Italia, perchè i Longobardi non permisero loro di vivere secondo la legge nativa.

Ma quanto ai guargangi due cose si potrebbero per avventura rispondere: la prima, che i Longobardi ben potevano consentire, secondo l'uso generale della conquista germanica, che nel loro regno durassero distinte le due leggi dei viuti e dei vincitori, e non permettere che tutti i guar-gangi vi portassero la loro propria: la seconda, che i guargangi, di cui parla Rotari, dovevano essere, a quanto pare, costituiti in uno stato speciale di relazione e dipendenza dalla corona (sub scuto nostrae potestatis).

Rispetto ai ventimila Sassoni che abbandonarono l'Italia per restituirsi alle loro sedi, il testo di Paolo Diacono induce a credere che quei guerrieri non tanto viver volessero secondo la loro propria legge (la quale per la nota affinità dei due popoli non poteva essere molto differente dalla longobarda), quanto vivere indipendenti e con separato reggimento politico (2).

(1) Roth. leg. 300.

<sup>(2)</sup> Neque eis a Langobardis permissum est in jure proprio consi-

XVI. Una difficoltà senza dubio maggiore sembra sorgere anche qui dal non vedersi concesso un guidrigildo proprio ai Romani caduti nelle prime conquiste, sicchè la multa di composizione potesse surrogarsi alle pene corporali che per la legge romana, applicata secondo i principii del ritto personale, avrebbero dovuto colpire anche il libero Longobardo fattosi reo di uccisione o di altra offesa verso un vinto Romano.

Ma noi abbiamo già notato di sopra che un guidrigildo proprio dovettero avere in generale i vinti Romani, giacchè la legge de scribir lo presuppone, e notammo che il difetto di una legge più positiva in proposito nulla prova in contario, perchè desso è comune tanto ai paesi di 'antica quanto a quelli di nuova conquista; e perchè dagli addotti esenspi risulta che questa materia del guidrigildo in gran parte regevasi piutotto per consucutuine che per leggi positive.

Non sembra adunque potersi ammettere quella sospettata impossibilità della coesistenza delle due leggi; ma doversi piutosto credere che la legge romana, conservata in vigore per la generalità dei casi e specialmente per gli affari civili, cessasse in quel punto ove rendevasi incompatibile colle leggi e coi privilegi dei Longobardi precipamente nella materia criminale; e che tutto ciò si regolasse parte per consuetudine, e parte per qualche disposizione positiva involataci, sisceme tant'ultre, dal tempo e dalla barbarie.

XVII. Toccati i principali argomenti addotti dal signor Troya a provare l'abolizione del dritto romano nelle province cadute nell'antica conquista, giova il dire di quelli che possono arrecarsi in contrario.

E qui confessiamo che mancauo le prove dirette e positive per affermare la perpetua continuazione di quella legge nel regno longobardo, o si considerino i monumenti legislativi di quell'epoca o si indaghino le forme e il tenore dei contratti e degli altri atti civili. Che rispetto ai documenti

stere (Paul. Diac. lib. III., cap. 6). — Dotti scrittori notarono che per indicare la legge personale usavasi la parola lex, non mai la parola jus: Savigny, Geschichte, cap. 111, § 41. legislativi noi pure non possiamo accordare troppo gran peso a quel codice di Udine che viene da alcuni rappresentato come la legge romana dei paesi primamente caduti nella conquista longobarda, dacchè anche il signor Savigny riconosce che desso non appartiene e non può riferirsi ad epoca propriamente longobarda, ma porta l'impronta del secolo IX o X (1). E quanto agli atti civili, spettando essi generalmente all'epoca di Liutprando e de' suoi successori, allorquando anche i Longobardi avevano nelle materie civili adottato in gran parte gli usi e le leggi dei Romani, e non ancora era introdotto il costume delle professioni di legge, mal si può giudicare da essi a qual legge propriamente fossero conformati ed a quale obbedissero i loro autori.

Le stesse dubbiezze si presentano rispetto ai giudizii, dei quali tanto varie e confuse troviamo le forme. Che se anche sempre esse ci paressero longobarde, e longobardi i giudici, ciò non basterebbe a provare che le parti contendenti sempre vivessero a legge longobarda; ma bisognerebbe poter penetrare nella controversia e conoscere quali leggi hanno servito di base alla decisione.

Laonde anche da molti atti e giudicati, se si considerano nelle sole forme esterne, non si può trarre alcuna positiva conseguenza: ed in ispecie dubitiamo che possa reputarsi abbastanza sicura l'opinione che da un simile esame il signor Trova deduce intorno ai vescovi ed ai sacerdoti; che cioè essi vivessero a legge longobarda e non romana. E rispetto ai vescovi è anche da ricordarsi che per la loro dignità erano posti sotto l'immediata giurisdizione del re, e che nu giudicato tennto dal re, o in suo nome, non poteva d'altre forme vestirsi che delle longobarde.

XVIII. Ma se mancano le prove dirette per dimostrare in modo positivo la continuazione del diritto romano nella prima dominazione dei Longobardi, non ci mancano per avventura gravissimi argomenti per ammetterla in via di induzione,

E prima di tutto, se i vinti Romani vivevano a legge longobarda, e se (come avverte il signor Troya e sembra in-

<sup>(1)</sup> Savigny, Geschichte, etc. cap. v, § 123.

dubitato) ne Liutprando, ne i snoi successori, ne lo stesso Carlo Magno mutarono assolutamente la loro condizione, come potremo renderci ragione di quella massa di gente che durante la dominazione de' Franchi vediamo professare pubblicamente negli atti di vivere secondo la legge romana? Il numero della quale, se argomentiamo dai documenti che ci sono rimasti, anche nelle province dell'Italia superiore non era minore di quello dei Longobardi (1). Certamente essa non componevasi tutta di Romani venuti dalle Gallie o dai paesi di nuova conquista, ne di guargangi, perche non abbiamo (siccome già notossi di sopra) alcuna prova positiva nè alcun grave argomento per supporre che tanta gente accorresse da tutte le parti in questi paesi certamente non privilegiati. Laonde sembra doversi conchiudere che quei viventi a legge romana altri non fossero nella massima parte che i vinti Romani, i quali già tacitamente ed in silenzio osservavano quella legge, e poscia pubblicamente la professavano, dacche l'nso di tale professione era stato introdotto dai Franchi insieme alla moltitudine delle leggi personali.

XIX. In secondo luogo, come spiegare altrimenti la grande influenza che le leggi romane esercitarono assai per tempo sulle leggi e sai costumi dei Longobardi, introducendovi tutti quei mutamenti che il signor Troya viene esponendo con tanta dottrina ?

Tutti sanno, a cagione d'esempio, che presso i Germani le eredità si devolvevano unicamente secondo l'ordine del sangue, ed ignoto era il testamento (2): e il signor Troya ne avverte che quell'uso non fu sicuramente estranco ai Longobardi. L'editto di Rotari difatto una mmette il testamento, nua soltanto la donazione causa mortis senza facoltà di revoca o di riduzione se non per cause determinate. Ma ben presto la disposizione di ultima volontà si va allargando, ed anche prima di Liutprando ha già assuuto la forma ed il carattere di testamento (3).

<sup>(1)</sup> De Vesme e Fossati, Vicende della proprietà in Italia, pag. 198.
(2) Tacitus, De morib. Germ., n. 20: Heredes successoresque cuique liberi, et nullum testamentum.

<sup>(3)</sup> V. Troya: Discorso, ec, e il precedente Articolo.

È noto del pari che le alienazioni delle terre presso i Germani non si potevano eseguire se non mediante alcune forme solenni e materiali di tradizione, nelle quali il fondo era rappresentato da una zolla, da un tronco d'albero od altro (1). E tuttavia i Longobardi sino dai tempi di Rotari hanno già abbandonato questi usi, e poco dopo contrattano con forme quasi interamente romane (2), e la mimica delle tradizioni non appare fra noi che sotto la dominazione de Franchi e tra gente vivente a legge salica (3).

Questi grandi mutamenti nelle parti principali e, per così dire, vitali delle leggi longobarde non potevano operarsi pel solo esempio di paesi vicini, o di aleuni pochi guargangi, a cui fosse stato concesso di vivere a legge romana, ne per l'uso direm quasi clandestino degli aldii o degli emancipati romani, i quali, secondo il signor Troya, viver doveano a legge longobarda. Essi al contrario suppongono di necessità un esempio vivo, legittimo, continuato, e frequenti relazioni legali fra le due genti viventi a legge diversa.

Anche nei giudizii dei Longobardi non troviamo quella specie di mimica che talentava si forte ai Germani, e quelle forme sacramentali per le quali era statuito al giudice a quale ora del giorno dovesse sedere in tribunale, a qual parte dell'orizzonte rivolgere la fronte, quali segni di giurisdizione tenere nelle mani e perfino a qual foggia comporre l'aspetto (4). Gravi e semplici erano i giudizii dei Longoburdi (5); e così nella procedura contenziosa che nei contratti scor-

(1) V. fra gli altri Michelet, Origines du droit français, lib. 11.

(4) Michelet, Origines, lib. 1v.



<sup>(2)</sup> Troya: Discorso, ec. - Che se vediamo sotto il regno de' Longobardi esser presto cessata la pratica di far inscrivere gli atti civili presso la curia, ciò deve ascriversi alle mutazioni introdotte nel regime comunale. Pare però, come vedremo più abbasso, che quest'uso per qualche tempo durasse anche sotto i Longobardi negli atti e contratti de' Romani.

<sup>(3)</sup> Fumagalli, Antichità Longobarde, dissert. xxII, vol. II. E Muratori , Antich. Ital. , dissert. xxii.

<sup>(5)</sup> Il guadio nella procedura longobarda può dirsi la sola forma mimica o solenne decisamente d'origine germanica. È inutile osservare ! che qui parliamo delle forme solenni e non delle prove.

giamo piuttosto una tendenza a certe forme di parole, anzichè ad una mimica di atti e di gesti, lo che indica nuo stato di civiltà e legislazione più avanzata, presa a prestito dai Romani e rattemprata dalla gravità e semplicità dei costumi longobardi (t).

XX. Quale e quanta poi fosse la sapienza romana conservatasi a fronte delle leggi longobarde, e quale precisamente la forma che assunse fra noi a quell'epoca il diritto romano, se non può sicuramente asserirsi, può di leggieri argomentari.

Egli è noto come in generale nelle province romane conquistate dai barbari la sapienza delle Pandette e delle Cosittuzioni imperiali fosse compressa e martoriata in alcuni rozzi compendii. Anche gli Italiani sotto i Goti dovettero abituarsi a chiamar legge romana il rozzo compendio di Teodorico, non immune di qualche miscuglio di idee barbariche: e quando gli abitanti dell' Italia superiore, dopo essere ricaduti momentaneamente nella dominazione de' Greci, vennero da ultimo in potere dei Longobardi, era trascorsa troppo breve stagione perchè avessero potuto contrarre famigliarità colle leggi raccolte e pubblicate da Giustiniano.

La legge romana conservatasi fra i popoli soggiogati dai Longobardi dovette essere adunque, se non proprio quel rozzo compendio che aveva fatto compilare l'eodorico, certo qualche altro di simile natura: ed in questo probabilmente si saranno stabiliti, come nel gotico, i limiti dell'applicazione della legge romana e le norme di giurisdizione per i casi misti fra Romani e Longobardi. Lo che non solamente serebbe conforme a quanto avvenen negli altri paesi, ma spiegherebbe sempre più come da un lato le idee romane penetrassero nelle leggi longobarde, e dall'altro le idee longobarde s' insinoassero nella legge e negli usi de' Romani.

<sup>(1)</sup> Dopo ciò si richiami le già citate legge 205 di Rotari, la qua le, parlando in modo speciale di donne viventi a legge longobarda, suppone di necessità l'essitenza di donne viventi a legge directa si devono intendere piuttosto le vinte romane o le guargange. Vedi di sopra \$ I, D. vin.

XXI. Në del tutto difficile ne sembra il rispondere a quella domanda che taluni promovono, se Longobardi o Romani fossero i giudici delle controversie da definirsi secondo le leggi romane; e come i primi potessero conoscere queste leggi. e gli ultimi esercitare una siurisdizione civile o penale.

I Germani del medio evo non avevano dell'amministrazione della giustizia quel morale de devato concetto che ne hanno i popoli moderni. Essi la riguardavano generalmente come un affare del Comune; e specialmente nei primi secoli alla comunale adunanza ne lassiavano la cura. Il messo regio, lo sculdascio od il conte per lo più non avevano che la presidenza dell'unione (1). Più tardi all'adunanza comunale succedevano uomini seelti fra i più notabili (boni homines, homines idonei, scabini, judices e simili); ma l'ufficio dello sculdascio, del conte o del messo regio riducevasi sempre alla presidenza o poco più (2).

Con idee e forme si fatte di giudizii non è arduo il comprendere come (anche indipendentemente dai giudizii arbitramentali dei vescovi) le cause dei Romani si potessero definire secondo la loro legge, senza che vi facesse ostacolo ne l'ignoranza della legge per parte dei Longobardi, nè il difetto di giurisdizione per parte dei Romani.

XXII. In questi termini al certo ristretti, ma tuttavia legittimi e non clandestini, ne sembra che abbia potuto duare la legge romana fra gli Italiani caduti nelle prime conquiste dei Longobardi, non al certo colla sapienza delle Pan-

V. Eichhorn, Origine della costituzione delle città in Germania, pag. 29.

<sup>(2)</sup> la una formola del codice veronese (ad leg. Roth. 182) il conte che preside al giudicio si volge a igiudici e chiede laro che coa disponga la legge. Nunc dicite vos judices quid comendat ler. Uintervento dei boni hombra, hommes idonei; acaboni, judices, aremanni e simili, e la loro partecipazione al giudicato appare assai chiara nei concunenti dell'ippene langubarda ed in quella dei Franchi. Vedansi in ispecie i Documenti per la storia di Lucca, vol. V, part. n.— Non è qui longo da discutere se e quale differenza passasse fra le suddette persone, basti l'avvertire che la parola judex ebbe diversi si-giuficati.

dette e colla maestà delle Costituzioni imperiali, nè col ministero del pretore, ma nell'umile veste di un rozzo compendio, ed applicata nei giudizii apparentemente da un ministro regio, ma nel fatto da persoue elette fra' Romani più notevoli.

S III.

## Il Comune.

XXIII. Semplice, chiaro e conseguente alle premesse dottrine è il sistema del signor Troya intorno ai Comuni dell'Italia caduta nelle prime conquiste de' Longobardi.

Il Comune romano fu abolito perché fatta serva la gente che lo costituiva. Sorse però un nuovo Comune composto da prima di Longobardi e de' compagni della conquista; poscia accresciuto dai guargangi e dai Romani emancipati; e da ultimo ampliato, modificato, ma non essenzialmente mutato dai Franchi. E questo Comune fu certamente longobardo, perchè tale era il popolo che lo fondò, perchè tale era il popolo che lo fondò, perchè tale cra il popolo che lo fondò, perchè tale cra il popolo che lo fondò alla qua contro de la forma di quel reggimento derivò dalle antiche libertà dei Germani o dall'esempio delle città romane.

XXIV. Questo sistema è senza dubbio notevole per alcuni rispetti, perchè il signor Troya, comunque pensi che i liberi Romani comparvero a poco a poco e per l'effetto delle emancipazioni, tuttavia riconosce, contro l'opinione di alcuni dotti scrittori, ch'essi non potevano vivere quasi scioli e shandati sotto la sola protezione dei vescovi e dei monasteri, ma dovevano pur collegarsi in un Comune, primo elemento e direm quasi condizione indispensabile del viver civile, massimancente per un popolo che era già da lunga stagione abituato a quella foggia di ordinamento. Sotto altri rispetti però quel sistema ne lascia alcuni gravissimi dubbii.

E in primo luogo ne pare che esso tagli anzichè sciogliere la questione, perchè si fonda nella premessa, forse per tuti nou abbastanza dimostrata, che i viuti Romani fossero ridotti a condizione servile e da quella non uscissero che a poco a poco per mezzo di emaucipazioni. Su di che ci rimettiamo alle considerazioni esposte nel § 1.

In secondo luogo non possiamo ammettere senza qualche esitazione che i Longobardi, massimamente nei primi tempi. fossero così facili ad accogliere nella propria comunanza e direm quasi nel loro esercito i Romani emancipati e a farli partecipi delle loro leggi e dei loro privilegi: quando sappiamo che i Germani in generale ne erano gelosissimi, e già abbiamo notato che le emancipazioni rare volte conducevano ad una piena libertà. E dei Longobardi in ispecie sappiamo che, quantunque costretti dalla forza delle cose ad usare qualche moderazione verso i vinti Romani, e ad imitarne gli usi e le istituzioni, tuttavia nutrivano contro di essi un dispregio anzi un odio grandissimo (1). Laonde non è da supporsi che quantunque emancipati li volessero accogliere fra loro come compagni ed uguali. E contro questi fatti generali il signor Trova non adduce alcun fatto speciale nè alcuna positiva disposizione di legge (2).

XXV. Se adunque sembra fuori di dubbio che molti furono fin da principio i liberi Romani, se questi dovettero necessariamente stringersi in un'associazione comunale, e se non è positivamente dimostrato nè logicamente probabile che fossero accolti nel Comune longobardo, noi siamo quasi di forza condotti a sospettare l'esistenza di un Comune di gente romana.

Per verità mancano forse le prove positive di questo Comune romano durante la dominazione longobarda nei paesi caduti nella prima conquista, dacchè il signor Troya, spin-

<sup>(1)</sup> L'odio e lo spregio de' Langabardi e degli altri conquistatori terso i vinti Romani duori anche dapo la daminazime langabarda; e Liutprando, ambasciatore di Ottone a Nicefor Seca, dichiare hi barbari non asperano dire a' nemici peggiar contumella che chiamatii Romani; ul timinicos nottros commodi il aliud contumellarum titi Romanae dicamus (Liutpr. legatio ad Niceph. Phocam.).

<sup>(2)</sup> Anche il signor Truya conviene che la leg. 229 di Roth. non prestrive agli emancipati di seguire la legge longobarda, ma di ossvrare e mantenere le condizioni che venivano loro imposte nella manumissione.

gendosi più oltre sulla via segnata dal Leo, dimostrò non potersi desumere tal prova nè dalle lettere del Magno Groio dirette al popolo ed all'ordine di diverse città, nè dall'exceptor di Piacenza, nè da altre simili frasi isolate; e dacchè anche il signor Savigny ammette che la lex romana di Udine (in cui egli ravvisò le tracce del Municipio romano) non è di epoca propriamente longobarda, ma del IX o X secolo. E non vorremmo neppure far troppo fondamento sulla parola civis applicata a persone che sembrano piuttosto romane che longobarde, sapendo che quella parola usavasi spesso in quell'epoca per indicare qualsivoglia abitante di una città, e talvolta la città stessa (1).

Ma fatta anche astrazione dall'equivoche intestazioni delle lettere di a. Gregorio, troviamo nel contesto delle medesime e in altri atti e documenti di epoca longobarda e di paci eaduti nella prima conquista tali allusioni alla cittadioanza da il Comno del Romani, che per avventura sembra difficile il riferirle sempre a forestieri od ascriverle a perpetuo abuso di parole (3); troviamo quel fatto capitale della presistenza di un Comune romano all'epoca dell'invasione longobarda e della sua più tarda ricomparsa senza che esistano prove positive che nel tempo intermedio sia stato distrutto o interamente incorporato nel Comune longobardo; troviamo in fine tale una procedere della storia di quei tempi, tale una serie di fatti operati da gente romana che sembra impossibile il non ammettere l'esistenza di un Comune romano (3). E se queste non sono prove positive e dirette, ci

<sup>(1)</sup> Lupi, Codex diplom. Bergom., vol. I, pag. 257.

<sup>(2)</sup> S. Gregorio M. in una lettera al vescovo di Firmum, città del ducato di Spoleto, lo autorizza ad accettare una donazione, e gli ingiunge di farla inscrivere nei registri del Municipio gestizque musica palibra alliguate (lib. II. qen. 10, Grandone, discono di Monza (na. 750), ordina che sleuni suoi servi siano emancipati e fatti liberi come cittudio iromani instituo exze liberas e troupe romano (Fris, Mem. di Monza, vol. II, pag. 4). Queste e simili allusioni sarano sempre meri equivoci ed abusti di parole?

<sup>(3)</sup> Si devono qui ricordare e i Romani di Oderzo ribellati ai Longobardi, e la plebe di Milano che resiste ad Agilulfo, e i Pisani che deliberano intorno alla guerra ed ai sussidii.

pajono però argomenti ed induzioni di tal fatta che il dubbio diventa, se non certezza, almeno una somma probabilità.

Quanto poi alla lex romana di Udine consentiamo che dessa si riferisce al secolo IX o X. Ritenuto però che dessa non espone è descrive la legge e la costituzione di una città piuttosto che di un'altra, ma in generale la legge e la costituzione romano-longobarda di quei tempi; e ritenuto che i Franchi (come ammette anche il signor Troya) non intro-dessero rilevanti cambiamenti nel sistema comunale, parrebbe che quel documento si possa risguardare esso pure so non come una prova, almeno come uno tra' molti argomenti, per credere che anche sotto i Longobardi esistesse quel Comune romano che all'epoca dei Franchi ci è descritto come crescinto ed adulto. Le mende poi, di cui non va esente quel compendio, varranno a renderci cauti nel prestargli fede su' particolari, ma nou gli torranno qualsiasi autorità ne' renerali.

XXVI. Ammessa, se non come dimostrata, almeno come probabile l'esistenza di un Comune romano, resta a dirsi delle sue condizioni, e ad indagarsi se e come coesistesse a fronte di un Comune longobardo.

Il signor Pagaoncelli è di parece che il Comune romano durassen celle città, e che ben presto vi si accostassero o vi preudessero parte que i Longobardi che andavano abbandonando l'antico costume di vivere alla campagna (1). Ma, siccome durammo fatica ad ammettere col signor Troya che i Longobardi accogliessero nella loro comunanza i Romani mancipati, così ne riesce ancora meno agevole l'ammettere col signor Pagaonocelli quel sollectio accostarsi de' Longobardi a' Romani, quel pronto e volonteroso sottoporsi del vincitore alle leggi ed alle instituzioni del vinto.

Il signor Savigny pensa bensi che durasse fra i vinti un avanzo e direm quasi una imagine del Municipio romano, e ravvisa nei judices civitatis gli antichi decurioni: ma crede che i Loncobardi continuassero lunga pezza ad abitare nella

<sup>(1)</sup> Pagnoncelli, Origine e successione dei governi municipali nelle città italiane. Vol. II, cap. vi.

campagna, e che anche i pochi, i quali vivevano nelle città, i vi stessero come semplici habitatorez e non cessassero di far parte dell'associazione forense o cantonale (i). Sicebè ne uscirebbero quasi due Comuni distinti, l'uno tutto longobardo nella campagna l'altro tutto romano nelle città.

XXVII. E quanto al Comune forense incliniamo noi pure all'opinione del signor Savigny. Imperocchè da un lato sappiamo che i Longobardi, come gli altri Germani, amavano di vivere alla campagna, e non altro possiamo ravvisare che un Comune longobardo nell'ordinamento della fara, della decania, della centena sotto la presidenza di un centenario o di uno sculdascio, e talvolta di un gastaldo nei luoghi ove molti erano i possessi del re (2); e dall'altro lato ben pochi e in basso stato esser potevano i liberi Romani viventi alla campagna, e questi pochi disseminati nei tenimenti nella qualità di livellarii vivevano probabilmente come semplici habitatores senza prendere una parte attiva negli affari del Comune (3). E questo fu probabilmente l'ordinamento del Comune forense mentre durò la dominazione longobarda; finchè non sovraggiunsero a modificarlo da prima il sistema feudale (4), e poscia gli speciali accomodamenti che si strinsero fra i signori delle terre ed i loro dipendenti. Non escludiamo che in alcuni casi alcuni liberi Romani abbiano potuto essere anmessi nel Comune forense longobardo, o che forse qualche volta abbia potuto formarsi un Comune fo-

(2) Leo, Vicende, ec., par. I, § 1x. — De Vesme e Fossati, Vicende, ec., lib. II, cap. 1v.

<sup>(1)</sup> Savigny Geschichte, ec., cap. v, § 122.

<sup>(3)</sup> Tali dichiarasi i liberi livellarii esaminati da Gunterano mesos di Liutprando (an. 715) nella causa fira i vescovi di Arezzo e di Siena per la giurisdizione di alcune chiese: Quinquaginta anni sunt, dice uno di essi, quod de civitate Lucana hic me collocavi: et sedeo in terra quondam Jotani. E così altri a un di presso.

<sup>(4)</sup> Jacorno all'opoca precisa dell'introduzione dei feudi in Italia vada il De Vesme e Fossati, Vicende della proprietà, ec., lib. II, cap. vr, e lib. III, cap. vra. e lib. IIII, cap. vra. e lib. IIII cap. vra. e lib. III cap. vra. e lib. III cap. vra. e lib. III cap. vra. e lib. e lib. Vra. e lib. V

rense di gente romana; ma se avvenne fu caso raro ed eccezionale, e l'indole germanica del Comune forense sembra trapelare perfino da alcune disposizioni degli statuti moderoi (1).

XXVIII. Quanto alle città si presentano maggiori difficolità. E siccome uno abbiamo pottoto ammettere ni col signor Troya che tutti i liberi Romani entrassero nel Comune longobardo, nè col Pagnoncelli che i Longobardi al Comune romano si accostassero; così ne sembra difficile a credere col Sarigay che i soli Ronani componessero il Comune nelle città ed i Longobardi vi stessero come seuplici habbiatores.

Ben è vero che nella più parte delle città grandissimo e prevalente fu il numero dei Romani tanto proprietari quanto artigiani, commercianti e simili tributarii della nazione o del re: ed in qualche città (come p. e. in Como) essi vi prevalsero per modo che a governaria pel re vi si mandò un semplice gastaldo, e non un duca od un conte (a).

Ma în qualele altra città (come in Milano) molti furono i Romani e molti del pari i Lougobardi, parte gasiudii del re e parte semplici guerrieri e proprietarii, od anche artigiani: e a governarla pel re vi stettero a fronte un duca e un gastaldo (3).

In altre finalmente (quelle in ispecie ove i Romani erano stati maggiormente scemati dalla guerra e dalle persecuzion) vi poterono prevalere di gran lunga i Longobardi, e vi troviamo rammentati solamente un duca ed un conte.

XXIX. Ammesse queste differenze negli abitanti delle città ed ammesso che anche il governo da parte del re dovette modificarsi a seconda di esse, ci sianno addomaudati se lo stesso non potè accadere anche del Comune; e se per con-

<sup>(1)</sup> Acceneremo fra questi la garanzia dei Comuni per le persone che il compongono (centena pro singulio), la quale è uno dei caratteri principali del Comune germanico (Eichborn, Deutsche Sinata-and-Rerhigeschichte, vol. 1, § xvui); e dovette essersi insimunta per tal guisa nei Comuni forensi d'Italia che ue rimase per avventura qualche, traccia anche negli statuit moderni (V. Sinata crimin. Mediol., cap. 162: Qualiter commanie tencantur pro copiti in terra sua).

<sup>(2)</sup> Leo, Vicende, ec., par. I, S ix. — De Vesme e Fossati, Vicende, ec., pag. 198.

<sup>(3)</sup> Leo, loc. cit. - Balbo, Appunti per la Storia delle città d'Italia.

seguenza non sorgesse per avventura un Comune romano là dove di gran lunga prevalera il numero dei Romani, un Comune longobardo ove il numero de' Longobardi eccedeva di gran lunga, e forse dne Comuni l'un romano e l'altro longobardo ove stavano a fronte grandi masse di Romani e di Longobardi.

XXX. Avvezzi ad accogliere con molto riserbo le opinioni affatto aliene dalle comuni, abbiamo esitato a recare in mezzo questo nostro dubbio, o se vuolsi questa nostra congettura: ma pensammo che congetture o poco più sono anche le altre di sopra toccate; e che nesuna di esse soddisfacendo pienamente, poteva riuscire per avventura non inutile il tentare una nuova via per giungere ad una più plausibile soluzione del problema.

E quì ne correva al pensiero che l'esistenza di due separati Comuni snche nella stessa città non era cosa al tutto nuova nel medio evo. Perchè tale, secondo dottissimi scrittori, dovette essere la condizione delle città delle Gallie conquistate dai Franchi, ove durvì il Municipio romano, e questo al certo non fuse in sè stesso l'esercito franco (1). E tale fu senza dubbio anche più tardi la costituzione di alcune città di Germania, fra le quali è celebre l'esempio di Ratiabona divisa in tre quartieri o Comuni, l'uno detto del re, l'altro del clero, ed il terzo dei commercianti: i due primi costituenti la città vecchia avevano un reggimento romano ed un ordine senatorio, l'ultimo formava la città nuova e reggerasi a forma più popolare (2).

Questi fatti, pensavamo, poterono per avventura riprodursi nelle città romano-longobarde: e come esse erano popolate da due genti diverse, ed averano due Magistrati regi e due vescovi (3), così ne pareva che potessero contenere anche due separati Comuni (4).

Thierry: Considerations sur l'histoire de France, Cap. v.
 Pagus regius, pagus clericorum, pagus mercatorum. V. Gemeiner, Ursprung der Stadts Regensburg.

<sup>(3)</sup> È noto che si tempi di Rotari quasi tutte le città del regno longobardo avevano un vescovo cattolico pei Romani, ed un vescovo ariano pei Longobardi ariani (Paul. Diac lib. IV, cap. 24).

<sup>(4)</sup> L'opinione della coesistenza di due Comuni nelle città dell'Italia

Questa congettura, oltre al fondarsi nel fatto capitale delle due genti e dei due governi regi, ed all'essere sorretta dall'analogia di quanto avvenne in altri paesi e dalla poca o nessuna probabilità delle altre tutte, ne pareva anche la più idonea a spiegare molti fatti e documenti delle città romano-longobarde nell'epoca di cui trattiamo. Per essa inifiatti ne pareva meno oscuro il passaggio della parola civiz a significare qualunque persona tanto romana che longobarda e da ultimo qualsivoglia abitante di una città: per essa meno incomprensibile e i Romani di Oderzo, e la plebe di Milano, e le pubbliche deliberazioni de' Pisani: per essa meno difficili a spiegarsi i rapidi rivolgimenti di molte città, e il conservarsi della gente romana più o meno distinta dalla longobarda, ed il suo manifestarsi più tardi così forte e potente da contrastare il primato ai Longobardo.

XXXI. E procedendo più oltre nelle nostre congetture ne pareva di vedere i due Comuni starsi a fronte l'uno dell'altro per lunga stagione quasi immoti; poscia urtarsi, mescolarsi, confondersi, ed atteggiarsi a nuove forme sotto il regime feudale, ma durare più o meno l'antagonismo dei due elementi; l'uno e l'altro nuovamente reagire più tardi, accostarsi l'uno a' vescovi e l'altro all'impero, e sotto gli Ottoni l'elemento romano comprimere ma non distruggere la potenza del longobardo; e l'un l'altro combattersi ancora per lunga pezza sotto forme e denominazioni diverse. Non già che ne sembri la gran lotta delle città italiane essersi agitata a rigore fra le due razze, e ne piaccia applicare all'Italia quelle dottrine troppo assolute che sapientissimi storici diffusero in altri paesi; ma ne pare che in Italia, forse più che altrove, procedesse assai lenta quella piena fusione dei due popoli che scrittori d'altronde dottissimi ne additarono fuor di modo precoce (1).

longobarda fu recentemente enunciata anche da un dotto pubblicista di Germania, il signor Dönniges professore all'università di Berlino (Dönniges, Deutsche Staatsrecht, vol. I, pag. 650).

(1) La distinzione delle genti si scorge ancora assai tardi nella distinzione della legge. Dalle Consuetudini di Milano raccolte nel 1216 XXII. E qui riassumendo anche intorno a questo punto in nottro discorso, ripeteremo non potere aderire con piena persuasione aŭ al parere del signor Troya che ammette soltanto un Comune longobardo a cui si accostassero a poco a poco i Romasi emancipati, nè all'lopinione di Savigny o di Pagnoncelli che fanno assolutamente o quasi esclusivamente predominare nelle città il Comune ed il popolo romano; ma essere tratti a sospettare che nella campagna abbia predominato un Comune longobardo, e che in alcune città prevalesse il Comune romano, in altre il longobardo, e talvolta ambedne stessero a fronte l'un dell'altro nella stessa città.

XXXIII. Tali sono i dubbii che meditando l'opera del signor Troya ci hanno impedito di accogliere come definitive alcune sue opinioni. E noi li abbiamo esposti con quell'animo stesso con cui abbiamo proclamato nel precedente Articolo i molti pregi di quell'insigne lavoro, ed il molto vantaggio che deve tornarne alla storia del diritto e delle istitasioni civili in Italia. Percleè d'ora innanzi molti fatti saranno meglio chiariti, e la storia sarà purgata per sempre da quegli errori che procedevano dal confondere insieme luogli e tempi affatto diversi: Milano, Roma e Ravenna; Alboino, Liutprando e Carlo Magno; l'Editto di Rotari ed i Capitolari dei Franchi.

Che se noi ci siamo alquanto diffusi su alcuni punti e il nostro discorso parve assumere quasi l'aspetto di contraddizione, noi protestiamo che tale non fu l'intenzion nostra;

imparismo che a quell'epoca moli vivevano secondo la consuetudime municipale, alcuni secundo la legge longharda, e pochi forestiri municipale, alcuni secundo la legge nonna. Punitur in rebus et persona secundum legem municipalem nostrue civitatis, vel legem Langohardrum, vel legem Langohardrum, vel legem Langohardrum, vel si cui multificium factum invenitur jure Langohardrum nicosta, iciu nonnili nostrue pirritationis viventi. Idemque crit i extraneus lege romana vivent (Liber Consustudinum Medicali in 1121 lege romana vivent (Liber Consustudinum Medicali in 1121 lege romana viventi (Liber

ma solo di render ragione dei nostri dubbii, senza di clei l'esporii sarebbe tornato vano e presso che impossibile. E se talvolta abbiamo osato gettare in mezzo qualche nostra congettura, vi siamo stati indotti o dall'ordine naturale del discoroso anzi che da deliberato proposito, o piuttosto dal desiderio che dalla speranza di potere colla pochezza delle nostre forze contribuire in qualche minima parte alla soluzione di quel grande problema del passaggio della civiltà alla barbarie e del ritorno della barbarie alla civiltà.

Ben è vero che l'egregio autore, dopo di avere affernato i vinti Romani esser stati ridotti a condizione servile, abolito l'uso pubblico delle loro leggi e distrutto il loro Comune, ammette che quella gente, quelle leggi e quelle istizzioni a poco a poco risorsero a nuova vita e furono il germe della nuova civiltà italiana. Ma ne parve che dopo quella totale abolizione della libertà, della legge e del Comune romano, il loro risorgimento et il loro sviluppo coi tenui mezzi accennati dal signor Troya fosse piuttosto maraviglioso che probabile.

Ad ogni modo, quand'anche i nostri dubbii fossero più foudati che noi stessi non pensiamo, il libro del signor Troya sarà sempre un insigne monumento di erudizione e di dottrina, un sussidio presioso e quasi indispensabile a chiunque vorrà con fignito indagare le origini del diritto e delle istituzioni civili nell'Italia moderua.

- 0 / Larget

# APPENDICE

DI

# CARLO TROYA

AL DISCORSO

SULLA CONDIZIONE DE' ROMANI VINTI DA' LONGOBARDI

> CON UNDICI LEGGI DI RACHI E D'ASTOLFO RE DE' LONGOBARDI

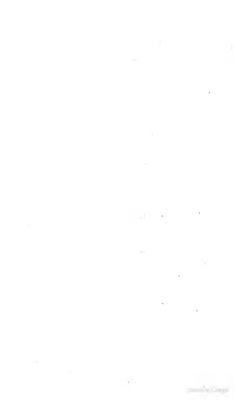

A chiarir la condizione de'Romani vinti da' Longobardi, tre modi v'erano s'io non m'ingannava e non m'inganno; ma tali che non potessero disgiungersi, e che da
questa loro unione s'ottenesse la forza valevole per ravvisare
il vero. Primo di si fatti modi era un Discorso che tentasse
gli animi, esortandoli a far nuova inchiesta sull'ampio e diffielle argomento: l'altro, il porre ad effetto l'antico desiderio
del Marchese Maffei, compilando un Codice Diplomatico dove
si potesse vedere se vi fossero stati prima di Liutprando e
di Carlomagno sudditi del regno Longobardo, viventi per
dritto comune con la cittadianza e con la legge Romana:
il terzo, e forse maggior de' primi, la Storia delle dominazioni Barbariche non solo in Italia, ma eziandio in Ispagna,
nella Gallia dei in Brettagna.

Quel Discorso è già dato alla stampa. Il Codice Diplomatico Longobardo, che io aveva ordinato e promesso fin dall'anno 1830, sarà condotto in breve al suo compimento, ed avrò gli aiuti di non pochi valentuomini, a' quali piacque venire in mio soccorso, accomunando le loro alle mie fatiche in ampliar si fatto lavoro: ma il mio animo anela oramai a far di pubblica ragione la Storia d'Italia dopo la caduta dell'imperio. Allora solamente potrò dir tutto intorno alle varie Signorie de' Barbari d'Europa nelle provincie state Romane; allora spaziarmi senza impaecie fuori delle angustie d'un Discorso, narrando le diversità degli usi, de'riti, delle leggi, delle stirpie però delle conquiste di que' Barbari. Fin qui, nella Storia che già condussi alla caduta dell' imperio, uno ebbi a delineare se non i cominciamenti de' Visigoti nel regno, cui chiamerò di Tolosa; gli studi Romani di

Teodorico de' Balti sotto Avito, il quale poscia divenne Imperatore; gli studj anche Romani di Leone Ministro principale d'Eurico de' Balti; ma l'indole Gotica del nobile popolo d'Ulfila e d'Ermanarico non appairià intera prima d'Alarico II, autore del Breciario: ed i costumi de' Borgonni delle Gallie non si conosceranno essere divenuti Gotici, si come io dissi e ripetci più volte nella Noria se non sotto Gondebaldo, il fanoso legislatore della sua gente. Non parlo qui di Teodorico degli Amali; tempo verrà, che mi sarà conceduto di paragonar lui ed Alarico II e Gondebaldo c' capi de' popoli Germanici, quali un Clodoveo nelle Gallie, un Alboino ed un Clefo in Italia, per mostrare con le opere loro l'enorme divario delle vie tenute verso il vinto Romano da' conquistatori Goti e da' Germani.

Fino a tanto che non avessi recato questo disegno al sun termine, io aveva fermo nel pensiero di non entrare in altre investigazioni sulle materie contenute nel mio Discorzo. Ma fui vinto, il confesso, dalla gentilezza di F. Rezzonico, il quale stimolomni a dileguare alquanti suoi dubbi sulle mie opinioni; esponendole con tanta maestria da un lato, e chiamandole dall'altro a nuovo esame con tanta possanza di ragionamento e di dottrina, che io fui ben lieto d'aver trovato chi volcese darmi la mano si cortesemente nell'arduo cammino, e venir meco dividendo il peso grave di simili ricerche (4).

E però seggiungo la presente Appendice, in un primo Capitoto della quale parterò d'alcuni fatti e dubbi, che F. Rezzonico adduce in pruova dell'antica sentenza di esservi stati etitadini Romani sudditi de' Longobardi prima di Liutprando e di Carlomagno. Nel Secondo Capitolo teocherò d'afquante

<sup>(1)</sup> Sul Discorso interno alla Conditione de' Romani vinti da' Longobardi, Articoli due di F. Rezzonico, nel Giornale dell'Istituto Lombardo-Veneto, ossis nella Biblioteca Italiana. Il primo è di Luglio 18(2: l'ultimo appartiene al mese di Feb. 1845. Saranno da me citali si fatti Articoli con cifre romane; alle quali seguiranno, divise da un punto fermo, le arabiche per dinolarme le facciate. (a).

<sup>(</sup>a) Noi seguiremo lo stesso metodo, sostituendo le pagioe della presente ristampa a quelle del Giornale dell'Ietituto Lombardo Veneto citate dal sig. Troya, — Gli Edit. Mit.

ragioni tratte il più delle volte dall'Editto di Rotari che, a mio parere, dimostrano al tutto il contrario.

### CAPITOLO I.

Degli argomenti co' quali prese il Signor di Savigny ad affermare, che non mai era cessata nel regno Longobardo la cittadinanza e la legge Romana, uno, e questo si riferisee a' tempi avanti Rotari, fu da me omesso: perciò so molto grado al Signor Rezzonico di avermelo rammentato.

### § 1. Anno 599-

# Geste municipali di Fermo.

Volendo Valeriano far consacrare l'Oratorio di San Savino prossimo alle mura di Fermo, San Gregorio scrisse a Passivo, ai l'escovo della città, d'accettar la donazione d'esso; valeriano, facendola registrare nelle Geste Municipali. Ed ecco, dice il Signor di Savigny (1), gli Ordini Romani duravano in Fermo nel 599 sotto il dominio de' Longobardi.

Ma come si dimostra che Fermo fosse in quell' anno Lopgobarda e non Romana? Il solo polerne dubitare distrugge al tutto la pruova del Signor di Savigny. Or io credo per l'opposito, che i Longobardi non fossero padroni di Fermo nel 599; che anzi un tal fatto risulti dalle stesse parole dell'additata lettera di San Gregorio a Passivo. Perciocochi il Pontefice non solo parla ivi delle Geste Municipati della città, ma comanda, che la donazione da registrarsi, per esser legiltime, non avesse a riuseir minore del reddito di tre soldi, liberi da 'tributi factati (2). Qui domando se i ributi



<sup>(1)</sup> Hist. du droit Romain, I, 272 (A. 1839).

<sup>(2)</sup> S. Gregorii, lib. IX, epist. 70. Edit. Maurina: Valerianus, Nolarius Ecclesiae Fraternitatis tuae perceptá donatione legitimă, id est in reditu solidos tres liberos a tributis fiscalibus, Gestisque Municipalibus alligata.

fiscali ed anche le mura non distrutte di Fermo facciano credere Longobarda la faccia di questa città nel 599?

Bene i Longobardi fin dal 580 avevano fatto una correria ne' luoghi vicini ad essa, e v'erano forse anco entrati per poco d'ora (4), con farvi prigionieri Valeriano e Demetriano. figliuoli di Passivo, allora Clerico e poi Vescovo. Ciò impariamo da un' altra lettera di S. Gregorio (2), là dove scrive, già volgere l'anno decimo ottavo, che la Chiesa di Fermo avea riscattato que' due con altri prigionieri. Passeggiera incursione fu quella dunque, nella quale costoro non vidersi trascinati lungi della patria ma immantinente si vendettero per prezzo di denari. Se il dominio Barbarico in Fermo fosse anco durato per molti anni, certamente nel 599 i Longobardi s'erano partiti da quelle contrade, come il medesimo San Gregorio affermava nel commettere a Severo d'Ancona di visitare l'Ausina città (fosse quella d'Iesi o piuttosto d'Osimo), ricuperata dalla Repubblica Romana; il che avea fatto cuore a Bahan, Maestro dei Soldati (3), Scrisse indi al Clero all' Ordine ed alla Plebe degli Ausini d'obbedire a Severo sopravvegnente (4).

Ancona dunque nel 599 non era Longobarda; ed il suo Vescovo poteva bene a sua posta uscirne per condursi alta visità d'un'altra città. Or qual ragione vi sarebbe di supporre che Fermo, non lontana d'Ancona, fosse allora in mano de Longobardi, aneorché san Gregorio parlato non avesse de' tributi fiscali e delle mura? Il Berretta serisse nel 4737, che Fermo spettava nell'ottavo secolo al Ducato di Spotelo (5); ma qui si tratta dell'anno 599, non del-

<sup>(1)</sup> Non ita quidem ut eversionem perpessa fuerit, dice il Catalani; De Ecclesia Firmana, p. 99. Fermo, 1783, in 4°

<sup>(2)</sup> Lib. IX, epist. 17.

<sup>(3)</sup> Ibid., epist. 89: Postquam civitas Ausina recuperata est, et a Republica teneri dignoscitur .... maxime quia gloriosus filius noster Bahan, Magister militum, a nobis pro hae re auxilium sperasse dignoscitur.

<sup>(4)</sup> Ibid., epist. 90: Clero, Ordini et Plebi Ausinae eivitatis. - Sopra Fermo Vedi Lib. XIII, epist. 16.

<sup>(5)</sup> Tab. Chorograph. Italiae, spud Muratori, Scrip. Rev. Italic., tom. X, pag. cclviii (A. 1727).

l'ottavo secolo: nè veggo in qual modo il Signor di Savigny, allegando i detti solo del Berretta, confuso abbia tempi cotanto fra loro diversi. Ed il Berretta ignorava un insigne documento, pubblicato di poi nel 1744 dal Muratori; quello, cioè, che Onorio I (sedette dal 695 al 698) diè in fitto a Valeriano ed a Libero Notaro il Monastero di Santo Arcangelo a Ciaino. presso la città di Fermo (1).

#### \$ 2.

### Della formola Ordini et Plebi.

Il Leo, scrivendo contro l'opinione del Savigny, ha preteso che San Gregorio nelle sue lettere non intendesse parlar delle Curie, quando egli parlava degli Ordini e delle Plebi di varie città d'Italia. Molti argomenti si potrebbero aggiungere a quelli del Leo per dimostrare, che la parola Ordo significava eziandio la parte più rilevata del Clero; e che però in bocca d'un Pontefice o d'un Vescovo il dire Ordini et Plebi non dinotava la Curia, ma il Saorriozio e la Plebe.

Pur questi argomenti, che in generale son veri, al tutto vani riuscirebbero nel caso presente; perciocchè 8. Gregorio serivea il più delle volte Clero, Ordini et Pleibi. L'Ordine adunque andava separato dal Clero; e però non poteasi così chiamare se non la Curia. Tal era dopo Gelasio I a formola, passata nel Libro Diurno de' Pontefici Romani; tale si serbava nelle lettere scritte a tutta la Cristianità, senza distinzione di città Romane, o Franche, o Longobarde o Turingiche, e senza vedere se in molte di tali città vi fossero state mai Curie di Romani. A S. Gregorio in oltre correva l'obbligo di risguardare come cittadini Romani tutti quelli, che i Longobardi teneano o tener pomani tutti quelli, che i Longobardi teneano o tener po-

<sup>(1)</sup> Muratori, An. M. Ævi, V, 835 (An. 1741); Ex Cencio Camerario. — Anche il Cardinal Deusdedit fece motto di questa locuzione; del che parlerò nella Storia.

tevano come Aldii e come servi. Perciò si risolve facilmente il dubbio proposto dal Signor Rezzonico, quando e' chiede se la voce Ordo adoperata sovente da S. Gregorio si dovesse aver sempre come una parola di senso improprio (II. 416). Ella era per lo contrario detta in senso proprio e necessario: ella era, per quanto stava ne' Romani liberi dal Longobardo, parola conservatrice de' dritti che, secondo la loro giusta ma ingannata speranza, non avrebbero indugiato a trionfare, cacciandosi finalmente d'Italia i nemici. Anche oggidi, fra noi, vi ha egli una fontana od un ponte del più meschino villaggio, dove non si scriva, che l'Ordine splendidissimo di quel villaggio decretò di costruirsi quella fontana o di rizzare quel ponte? Ma poi, supponendo che Ordini vi fossero stati nelle città Longobarde, come si può egli affermare d'essere stati si fatti Ordini composti di cittadini Romani e non Longobardi? Questa è per l'anpunto la disputa: l'averla per bella e disciolta è una solenne petizion di principio; vizio, sul quale fin qui si è fondata e si fonderà per non breve altro tempo la miglior parte della Storia Italiana del Medio-Evo.

Si vegga ora se veramente i vinti Romani appariscano come popolo ed in grandi masse, per quanto in tre luoghi del suo scritto afferma il Signor Rezzonico, recando in mezzo le tre pruove (II. 403, 446, 421):

4.º Delle paure messe dal Re Agilulfo negli Elettori del Vescovo di Milano:

Vescovo di Milano;

2.º De' possessori d'alcuni Dromoni di Pisa;

8.º Delle sventure de' Romani d'Oderzo.

#### \$ 3. Auno 6o1.

## Paure messe dal Re Agilulfo agli elettori del Vescovo di Milano,

Morto Costanzo, Vescovo di Milano, in Genova, il Re-Agilulfo desiderava d'avere un Vescovo novello a suo medo; ne serisse perciò agli Elettori, che si turharono e iricorsero a S. Gregorio. Il Papa rispose a' Milanesi di star saldi contro gli Ariani; soggiungendo, che un Pontefice Romano giammai non avrebbe approvato vescovi scelti da' non Cattolici e massimamente da' Longobardi (1).

Questi elettori, dice il Signor Rezzonico (II. 403), ai quali Agilulfo cercava d'incuter paura, non erano forse Milanesi e cittadini Romani? Si, certamente; ma non viveano in Milano. Essi eleggevano il Vescovo di Milano, stando rifuggiti in Genova, dov'era morto Costanzo, Agilulfo scrisse a' legittimi Elettori, dimoranti fuori del suo regno, alcune proposizioni, che ignoransi da noi ma che doveano riuscire ad una qualche promessa di concordia o di favore, se in Genova si scegliesse un Vescovo accetto al Re Longobardo. Tali pratiche non sortirono il loro effetto: e gli elettori Milanesi di Genova non s'indussero a contentare il Re, nè a pregarlo di farli tornare nella lor patria. Non è questa, credo, una pruova che nel 604 fiorisse in Milano la cittadinanza e legge Romana. Ivi senza dubbio doveva essere un Vescovo Ariano pe' Longobardi Ariani: e forse ve n'era un altro non Ariano ma Scismatico e diviso dalla Sede Romana, per quanto suonano le addotte parole di S. Gregorio. Fra' Longobardi vi erano alcuni Cattolici fedeli alla credenza Romana, e sovra tutti la Reina Teodolinda; ve n'erano altri non Ariani ma Sci-

<sup>(1)</sup> S. Gregor. lib. XI, epist. 4: Illud autem quod vobis ab Agilulfo indicastis scriptum, Dilectionem vestram non moveat. Nam nos in hominem, qui a non Catholicis et MAXIME a Longobardis eligitur, nulla praebemus ratione consensum.

smatici: ecco la ragione per la quale Agilulfo, Ariano tuttora, ecreava di comporre gli animi, proponendo a' non suoi sudditi non so quali accordi o quali privilegi.

Ed ecco perchè S. Gregorio, nell'ammonire gli Elettori Milanesi di Genova, serisse al popolo, a' Preti, a' Diaconi ed al Clero Milanese (1), ma senza far motto d'Ordine o di Plebe, perchè gli Elettori erano rifuggiti ed avveniticci, non appartenenti all' Ordine ed alla Plebe di Genova. Ciò è così vero, che S. Gregorio, esortando quegli Elettori Milanesi a non cedere, soggiunse: qli alimenti de' Clerici di Santo Ambrogio non dover punto ritrarsi da' luoghi sottoposti a' nemici, ma dalla Sicilia e da qualche altra regione dell'imperio (2). E tosto il Pontefice spedi Pantaleone suo Notaro in Genova per l'elezione del nuovo Vescovo di Milano. Con tutta la ragione dicea dunque l'Oltrocchi (3), scrittore candido ed accurato, d'essersi tutto questo negozio dell'elezione trattato in Genova. E poco stante, il nuovo eletto Deusdedit si condusse liberamente da Genova in Roma (4).

## \$ 4. Anno 693.

## I possessori de' Dromoni di Pisa.

San Gregorio, in modo assai conciso ed oscuro per noi, parla degli uomini Pisani, possessori de' Dromoni (5). Or perchè tali uomini Pisani debbono credersi Romani e non

<sup>(1)</sup> Lib. XI, Gregorius populo, Presbyteris, Diaconis et Clero Mediolanensi.

<sup>(2)</sup> Ibid.: Nec est quod (Rex) vos deterreat; quia unde possunt alimenta Sancto Ambrosio servientibus Clericis ministrari, nihil in bostium locis, sed in Sicilia et aliis Reipublicae partibus, Deo protegente, consistuni.

<sup>(3)</sup> Hist. Mediol. Lig. p. 434: Ad Mediolanenses, scilicet populum Ganuar Commorantem, scripsit (A. 1795).— Così anche dicea Muratori negli Annali, sotto l'anno 600.

<sup>(4)</sup> S. Gregor. lib. XI, epist. 38.

<sup>(5)</sup> Lib. XIII, epist. 33: Pisanos: senza più.

Longobardi? Ovè che la parola, non dico di cittadini, la quale non si legge in S. Gregorio, ma d'uomini debba dinotare piuttosto gli uni che gli altri? Se i Longobardi assaltarone la Sardegna con le navi, e minacciarono di veleggiar contro la Sicilia, dunque possedevano le navi, e fra queste i Dromoni; come le possedevano i Vandali, gli Eruli, i Sassoni e tanti altri popoli Barbarici. Se S. Gregorio avesse nominato i Romani di Pian, potrebbe solamente contendersi per sapere se nel 603 Pisa era o no caduta in mano de' Longobardi. Ma il Pontefice parlo solo d'uomini Pizani; parola, che non esclude ne i Longobardi ne i Romani: e la sua lettera non giova ne all'altrui ne alla mia opinione sulla cittadinanza e legge Romana del regno Longobardo.

# \$ 8. Anno 667.

### Distruzione d' Oderzo.

I Romani d'Oderzo, a' quali Grimoaldo tolse il territorio, sembrano incomprensibili al Signor Rezzonico (II, 421). Infatti, come trovar in Oderzo i Romani, se Rotari avea già smantellata quella città? Qui due cose possono supporsi: o che Rotari avesa per patto di guerra lasciato a' Romani d' Oderzo (non divenuta Longobarda prima di lui) quel territorio, salvando gli averi e le persone, tuttochè diroccasse le loro mura; o che Oderzo (ciò che io credo essere il vero) fosse dopo Rotari tornata in poter degli Esarchi Ravennati. Nel secondo caso, dal fato di Grimoaldo contro i Romani d' Oderzo, sudditi dell'Imperio, nulla si può concludere intorno alla condizione de' Romani, sudditi de' Longobardi; e, nel primo caso, da un fatto speciale intorno ad una sola città patteggiata non potrebbe ritarsi una regola generale. Nè Paolo (1) in modo alcun



<sup>(1)</sup> De Gestis Lang, lib. V, cap. 28: Opitergium Grimoaldus funditus dextruxit, eorumque, qui ibi aderant, fines Forojulianis, Turvisinisque et Cenetensibus divisit.

toccò di cittadinanza e legge Romana, lasciate o non lasciate da Rotari a' Romani d'Oderzo: e perciò rimane illesa la questione se costoro vissero dopo Rotari a legge Longobarda e non Romana, Restino dunque incomprensibili, come vuole il Signor Rezzonico, si fatti Romani d'Oderzo al tempo di Grimoaldo; essi, appunto perchè mal noti, non possono dar lume alla Storia e chiarir la condizione degli altri Romani caduti già prima in potestà del Longobardo. La sorte d'Oderzo fu tale, che nulla se ne può dedurre di certo da' seguaci di njuna delle varie opinioni. E però non veggo a chi possa giovare la triplice menzione così de' Romani d'Oderzo come degli uomini Pisani, senza riparlar degli elettori del Vescovo di Milano. Meglio si farebbe in mezzo a tante incertezze, se da tutti noi, per comune consenso, si tralasciasse di ricordare questi fatti si oscuri e dubbiosi, donde non si ritrarra giammai stilla di vero:

Et quae desperant tractata nitescere posse relinquant.

§ 6. Anni 720-754.

Qual era la condizione de' mercatanti, e secondo qual legge viveano essi?

Fu tutta mia la colpa se il Signor Rezzonico mi propose nuovamente questo dubbio (1. 392). Io avea già risposto, non già con sillogismi e con argomentazioni, ma col testo solenne d'una legge data nel 754 dal Re Astolfo, e stampata in Napoli per la prima volta nel 4832. Io avea risposto, che i mercatanti erano altora cittadini Longobardi, e che siceano a legge Longobarda (4). Ma, non uso a parlar di me, avea taciuto nel Discorso, in qual luogo si trovasse la legge d'Astolfo, e chi scoperta l'avesse. Ora il dirò: fu stampata nel Primo Quaderno del Giornate intitolato il Progresso, insieme con altre dieci leggi di Rachi e d'Astolfo,

(1) Vedi a pagg. 181, 182 del presente volume.

delle quali mostrerò l'importanza nella Storia; e venne fatto a me di ravvisarie come affatto nuove nel Codice Cavense delle Leggi Longobarde. Ma non essendo passate ancora le nuove undici leggi, per quanto io sappia, nelle Raecolte Generali di Leggi Barbariche, non dovea sapere il Signor Rezzonico d'averle a trovare in un Quaderno di Giornale Napolitano. Il perchè ristamperolle dopo la presente Appendice. Intanto ecco le parole della Ill. Legge d'Astollo fra le nuovamente sooperte; la quale ha per rubrica.....

De his qui loricas habere possit.

Item de illis hominibus qui negotiantes sunt et pecuniano non habent, qui sunt Majores ac Potentes, habeant foricas, scutos et cabellos et lanceas; et qui sunt sequientes habeant caballos, scutum et lanceam. Minores habeant coccoras cum sagittas et arcos.

Ciò basta, credo; e già io avea notato nel Discorso (1), che Nandulo Negoziante si trova come testimonio, quindi come libero womo Longobardo, in un atto Lucchese fia dal 720; e che anche liberi womini erano un Orefice di Lucca ed un Maestro Comacino di Toscanella nel 789 (2).

# § 7. Anno 769.

Testamento del Clerico Grato o Grando o Grandone di Monza,

Il Signor Rezzonico rammenta questo atto d'un Clerico da Monza, il quale affranca i suoi servi e gli Atlàii, dichiarandoli citadaini Romani. E soggiunge (II. 446) quel che avea già detto intorno alla parola Ordo usata da S. Gregorio; non volersi, cioè, supporre d'esser questo un assiduo da nzi un perpetuo abuso di parole. Ma se quel testatore diceva di posseder Atlài, egli era dunque un possessore diceva di posseder Atlài, egli era dunque un possessore



<sup>(1)</sup> Pbg. 132.

<sup>(2)</sup> Pag. 167.

Longolardo. Il concedere a' suoi servi la cittadinanza. Romana sarchbe stato un conceder loro ciò ch'e' non avea. Solo a' Ripuari, come notai nel Discorso (1), permetteva la legge d'affrancare i lor servi alla Romana, ma per invilirli; perocchè gli affrancati a tal guisa valevano assai meno d'un affrancato Denariale alla Ripuaria. Or niuna legge v'era presso i Longobardi, la quale permettesse ad un possessore d'Aldii di farli passare ad una cittadinanza diversa dalla Longobarda.

Nè io tacqui del testamento di quel Monzese Grato o Grando o Grandone, Clerico, nel Discorso (2); ed anzi favellai del testamento affatto simile d'un potentissimo Longobardo: voglio dire di Peredeo, Vescovo di Lucca, il quale al pari di Grato dichiarò cittadini Romani, ma col peso delle angarie, i suoi servi ed Aldii nel 778 (3); senza omettere che queste formole dalla legge Imperiale di Costantino passarono di tratto in tratto ne'libri Rituali della Chiesa Cattolica (4), S. Gregorio (5), nel liberar Tommaso e Montana, usò le parole di Costantino, dichiarando costoro cittadini Romani, lettera insigne, la quale non solamente s'inserì nel Libro Diurno de' Romani Pontefici, dove leggesi registrata la sua formola (6), ma insinuossi presso tutte le Nazioni Cattoliche di quell'età; sì come atto di religiosa pietà nel seno della Chiesa Universale, dove non si facea distinzione di Barbari o di non Barbari, di Sciti, di Sarmati e di Romani, secondo i detti dell'Apostolo. Da ultimo fu accolta nel Decreto di Graziano (7); e formò parte non ignobile del Dritto Canonico.

Egregia ripruova di questa verità sono le formole di Bobbio, scoperte dal Muratori nell'Ambrosiana (8), e scritte

<sup>(1)</sup> Pag. 12.

<sup>(2)</sup> Pag. 206.

 <sup>(3)</sup> Pagg. 219, 220.
 (4) Vedi Tavola Crokologica, pag. 303 (Storia del Medio Evo, vol. I, parte 1v).

<sup>(5)</sup> Lib. VI, epist. 12.

Fo . (6) Lib. Diurnus, cap. VI, p. 116. Edit. Garnier (A. 1680).

<sup>(7)</sup> Gratiani Decret. caus. XII, quaest. 2: Cum Redemptor noster.

<sup>(8)</sup> Anecd. Latina, II, 287. Mediolani (A. 1698).

nel nono secolo; forse prima d'Agilulfo, che fu Abate nell'883 e nell'898. Intera in quel Codice si legge la lettera di San Gregorio dianzi riferita intorno alla cittadinanza Romana, ch'egii conferi a Tommaso ed a Montana per ispirito di Cristiana carità. Vi si trova in oltre la formola di manomissione de' servi delle Chiese, senza la quale niun di costoro poten promuoversi agli Ordini Sacri (1).

Ideireo, ivi si dice (2), quendam Ecclesiae nostrae famulum ... Ecclesiasticis eruditum disciplinis ad Alfaris cormucoram insignibus ciris CIVER ROMANUS NATATUO per hoc Sacrae Auctoritatis Testamentum ... ut ad militiam Christi electus, absolutus alque FELUT CIVIS ROMANUS a cunctae catena servituis ereptus. etc. ...

Or le Chiese viveano a legge Longobarda, come largamente ho dimostrato nel Discorso, a malgrado della legge di Ludovico Pio . . . . : Ut omnis Ordo Ecclesiarum LEGE ROMANA VIVAT; ciò che volca intendersi dell'ensiteusi dannose alle Chiese, o di qualche altro speciale caso previsto dalle leggi, od introdotto da' costumi religiosi, Montecasino, la più antica ed illustre di tutte le Badie, visse anche a dritto Longobardo nel regno Longobardo, il che dimostrerò a suo tempo nella Storia; e visse dopo la legge anzidetta di Ludovico Pio, come vissero tutte le altre Badie non fondate da' Longobardi, quale fu quella di Farfa. Molto più vissero a tal modo le fondate da' Longobardi, quale San Vincenzo al Volturno: e più di gueste le altre fondate da' Re Longobardi, al pari di Bobbio e di Casauria. Ma non ho bisogno di rovistar molte Badie; a me basta la sola Bobbiese, (dove l'ho già narrato nel Discorso [3]) il Proposto Ermerisio dichiarava nell' 863 (poco innanzi l'Abate Agilulfo) di civere secondo la legge della lor gente Longobarda: il perchè dette un mantello di Launechildo a Beata, Se adunque un Monastero Longobardo, simile a Farfa ed a

<sup>(1)</sup> Ibid.: Manumissio, sine qua ex familia nemo propria ad Sacros Ordines promovere valet.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(5)</sup> Pag. 285.

Bobbio, volea promovere i suoi servi al Sacerdozio, doveali prima dichiarar cirradini Romani, dando loro ció che quel Monistero non avea nella sua qualità di cittadino Longobardo, ma che aveva ottimamente nella qualità di Corpo Religioso ed Ecclesiastico; l'obbligo, cioè, di seguir le formole de' Romani Pontefici. A questi S. Colombano volle particolarmente soggetto il celebre Monastero da lui eretto in Bobbio. E però la formola del CITTADINO ROMANO usata da S. Gregorio fu trascritta nel Codice Bobbiese accosto a quella di cui ho fatto parola. Niuna maraviglia dunque, che Grandone Suddiacono creasse CITTADINI ROMANI gli Aldii ed i servi da lui posseduti nel 769: che si facesse il medesimo da Peredeo, Vescovo di Lucca, nel 778, e dal Prete Lupo non che dal Clerico Asperto in Nembro sul Bergamasco nell' 800 (4); i quali nella loro qualità di Longobardi cittadini dichiarano Arimanni e Liberi ed Amundi alcuni Aldii ed Aldie spettanti ad essi, e nella loro qualità d'Ecelesiastici li dichiarano eziandio currantat Romant (2).

Gli esempi recati appartengono ad Ecclesiastici Longobardi. Se altri se ne troveranno di Laiei, da un lato bisognerà tener conto della lor maggiore o minor divozione religiosa, e della maggiore o minor erudizione degli Seribi; dall'altro, badare alle ragioni de' tempi. Si vedrà fatimente, che i tempi saranno stati que' della trasformazione la quale operavasi lentamente; la trasformazione involontaria de' Longobardi nel nuovo popolo, che oggi si chiama Italiano. Vie meglio intanto dagli addotti esempi su' cirtanisi Romani delle formole di manomissioni si chiarisce ha ragione dell'essere prevaluto si generalmente l' errore, che gli Ecclesiastici Longobardi vivessero a legge Romana; confondendosi la qualità di cittadino con quella d' Ecclesiastico.

<sup>(1)</sup> Lupi, Cod. Bergom., I, 627.

<sup>(2)</sup> Savigny (II, 137) si maraviglia della mescolanza del dritto Romano col Longobardo in quest'atto dell' 800, perchè non pose mente alla doppia qualità degli autori.

### \$ 8. Anno 773.

. La legge 205 di Rotari. - Quali, prima dell'arrivo di Carlomagno, erano le donne viventi a legge Longobarda?

Dissi già nel Discorso, che tali erano le Teodosiane venute in Italia dal regno de' Franchi : le Giustinianee de' rifuggiti Romani di Corsica; le Bavare di Teodolinda e la stessa Teodolinda (4); le donne de' Primi Bulgari e de' molti e molti popoli, che componeano la nazione Longobarda in Italia sotto Rotari (2); quelle de' Secondi Bulgari sopravvenuti (3); la Reina Ermelinda e le sue damigelle (4). Dissi anche più volte in generale, che le Guarganghe e le donne degli uomini di sangue Romano affrancati da' padroni Longobardi erano donne civenti a legge Longobarda. Così elle odonsi tutte chiamare nella Legge 205 dell'Editto di Rotari.

Una turba sì sterminata sembra essere stata posta nell'obblio dal Signor Rezzonico (II. 412), il quale erede in oltre (II. 440), che assai scarso fosse stato il numero de' Guargangi. Ma il numero non monta nella disputa presente; qui si tratta di qualità; ed una sola Guarganga costretto avrebbe il Re ad additare l'ordine intero delle donne venute o da venire nel regno Longobardo col nome di donne viventi a legge Longobarda, Tal nome procedea non dal fatto, che dee dimostrarsi e non si dimostra, d'esservi tra' Longobardi le donne Romane viventi cittadinescamente a legge Romana: ma dal fatto certissimo dell'esservi state assai generazioni di donne, le quali non nacquero nè Longobarde ne Romane, costrette generalmente a sivere con legge Longobarda; prima in virtù delle Cadarfrede, poi per effetto della legge 390 di Rotari. E ciò senza parlar delle donne

<sup>(1)</sup> Pag. 96.

<sup>(2)</sup> Pag. 104 e segg. (3) Pag. 116.

<sup>(4)</sup> Pag. 119.

appartenenti alle molte tribù incorporate nella cittadinanza Longobarda innanzi l'Editto, le quali neppure nacquero Longobarde.

## § 9. Anno 273.

La legge 229 di Rotari. — Se nel regno Longobardo v'erano liberti di non Longobardi padroni?

Certamente, si: ed erano i liberti de' Guargangi, La legge 229 di Rotari ci dà notizia in generale di padroni diversi da' padroni Longobardi; ma da tal notizia non discende la conseguenza, che si fatti padroni diversi da' Longobardi fossero i vinti Romani, come va dubitando il Signor Rezzonico (II, 401). La legge 229 concede solo a' Longobardi padroni d'imporre qualunque condizione agli Atdii od a' servi nell'affrancarli; dritto rilevantissimo, che io credo poter paragonare coll'ottimo dritto de' Quiriti, e dal quale furono esclusi tutt'i Guargangi. La Legge 229 contiene un supplemento alle molte restrizioni decretate a danno di costoro dalla Legge 390 di Rotari: avendo questa vietato qualunque alienazione (per quemlibet titulum) a' Guargangi senza il permesso del Re. Or l'affrancare gli Aldii ed i servi nella qualità d'Amundj con le quattro vie non era che un'alienazione: l'affrancarli con imporre loro alcune condizioni o gravezze non permetteasi che a' Longobardi soli dalla Legge 229: i patti adunque imposti da' Guargangi a' loro Aldii ed a' servi non erano validi per dritto comune. ma solo se vi fosse beneplacito del Re.

# § 10. Anno 773.

Condizione degli affrancati nel regno Longobardo.

Scrive il Signor Rezzonico (II, 402), che nè in Germania nè in Italia i liberti ottennero gran parte nella cittadinanza Longobarda, eccettuato il caso straordinario della Mauringa: e che però non poterono i padroni Longobardi volere si facilmente restituire ai vinti Romani la libertà cittadinesca, se fosse stato vero (ciò ch'egli nega) d'averla essi perduta per effetto della conquista Longobarda.

Restituirla non mai; ne io il dissi ne il dirò. I Duchi Longobardi tolsero e non mai piu restituirone a' vinti Romani la cittadinanza e legge Romana; ma, quando s' affrancavano, concedevansi ad essi la (minor) cittadinanza e la legge Longobarda. Si tolga dunque di mezzo la parola restituire. I Longobardi vollero ingrossare il popolo de Lonsobardi, non de' Romani.

Ciò posto, non veggo il mio errore nell'aver detto, come osserva il Signor Rezzonico (II, 401), d'esservi stato un gran numero di persone libere, ma non uscite dal sangue Longobardo. Intendeva parlar de' vinti Romani, affrancati e fatti Longobardi; cioè i soli Amundi o Fulfreali con le quattro vie, non che gli affrancati per impans. Gli altri affrancati rimanevano poco di sopra dalla servitù e dall'Aldionato: soggetti alle leggi date loro da' padroni Longobardi, le quali doveano approvarsi dal Re, se tali padroni fossero Guargangi. Ma già notai nel Discorso (1) che, risguardo a quelle due prime qualità d'affrancati, gli usi di Germania s'erano mutati molto in Italia, dove la guerra continua e sempre rinascente contro gli Esarchi dovette non di rado rinnovare fino a' tempi di Rotari gli esempi della Mauringa. Poscia lo spirito di Cristiana pietà cangiò gli usi Germanici, rendendo più compiuta la libertà de' servi affrancati. L'affrancare per impans mi sembra un'istituzione politica di gran momento, del che parlerò nella Storia, illustrando si fatto modo con un Capitolare d' Arechi, Principe di Benevento.

Quel ridondante numero di Maestri Comacini, d'operaj, d'artigiani, di procaccianti nella piccola industria ed in altri mestieri disgiunti dal possesso delle terre, mi sembrarono e ni sembrano usciti di sangue Romano, ma passati a legge Longobarda. Lo stesso parmi dei liberi Livellarj e de' Traspadani: ma fra questi v'erano ancora i Longobardi disgradati o per le multe de' delitti pagate o per altre cagioni d'ogni sorta. Ecco i minori Longobardi, come Liutprando li chiamava (4); fra' quali si vogliono comprendere anche i minori Guargangi. Pereiò non dovrebbe si fatta gente parere al Signor Rezzonico (II. 402) eccessiva, si ch'egli avesse a ritrarne di non essersi tolta giammai da' Longobardi ai vinti Romani la propria cittadinanza e legge Romana. Questo gran numero si componeva eziandio d'affrancati d'ogni nazione, oltre que' di stirpe Romana: ma egli è opera del tutto perduta il voler discernere gli uni dagli altri, poichè il più delle volte si taceva negli atti del manomettere la nazione dell'Aldio e del servo affrancato. Nondimeno io terro conto del numero di tutti gli affrancati, che s'udranno annoverare nel Codice Diplomatico Longobardo. Intanto non vuolsi dedurre argomenti di niuna sorta interno alla condizione de' vinti Romani dalla quantità, che ignorasi e s'ignorerà sempre, degli Aldii e de' servi affrancati prima dell'arrivo di Carlomagno in Italia.

Ho risposto, se non vado errato, a' dubbj proposti dal Signor Rezzonico in difesa delle antiche argomentazioni solite ad addursi nella disputa Longobarda, e da me prese a combattere nel Discorva, perché non seppi e non so scorgere ne' documenti la pruova d'esservi stata nel regno Longobardo aleuna cittadinanza e legge Romana prima di Liutprando e di Carlomagno. E m'era più facile il negar l'intendimento altrui; ora debbo mostrare d'essere vero, se man non m'appongo, il mio, cioè il contrario alla conune sentenza; e debbo in oltre liberarmi dal rimprovero datomi d'aver nel Discorso adoprato argomenti più negativi che positivi.

<sup>(1)</sup> Lib. VI, leg. 9.

### CAPITOLO II.

Nella Storia ho detto, che i Franchi furono fin dall'età di Diocleziano ricevuti nelle Gallie, come Leti e Gentili e Federati (1): che fecero con Costante Imperatore la pace detta de confini (2); che una gran moltitudine di Franchi fioriva nel palagio di esso Costante (3); che i Salici s'erano già prima stabiliti nella Tossandria senza permesso degl'Imperatori, ma che questo fu loro conceduto da Giuliano (4): che tra' Franchi nacque Bautone, il Console Romano ed il padre d'Eudossia Imperatrice (5); che i Franchi elessero un Re tra' Romani, cioè il Conte Egidio, Maestro de' Soldati, al quale obbedirono per alquanti anni (6); che vi furono matrimonj tra Romani e Franchi (7), non ostante la legge del divieto di tali nozze promulgata dal Primo Valentiniano. Altri documenti darò nel Secondo Volume della mia Storia intorno alla civiltà Romana de' Franchi dopo un soggiorno di più secoli nelle Gallie, in veste d'amici e d'ausiliari dell'Imperio; si che oramai si potrebbe chiedere in qual cosa cotesti Franchi differissero veramente da' Romani?

Clodoveo, quando cadde l'imperio, non conquistò ad un solo modo le Gallie. Alcune provincie gli fecero contrasto, ed e' superolle; alcune il chiamarono volenti, ed egli vi s'adagiò. Nè temer potea gli eserciti di un Imperio Romano, che più non era. Or quali furono gli effetti così di questa sua sicurezza contro qualunque assalto nella vasta superficie delle Gallie, come della secolare amicizia e coabitazione de' Franchi e de' Romani? Un Romano, disse

<sup>(1)</sup> Storia d'Italia, I, pag. 753-754. (2) Ibid., p. 760.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 762-763.

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 769-771. (5) Ibid., p. 871-872.

<sup>(6)</sup> Ibid., p. 1234.

<sup>(7)</sup> Ibid., p. 1254.

Clodoveo nella legge Salica, un Romano, ripeterono Dagoberto e Carlomagno dopo lunghi secoli, varrà sempre la metà meno d'un Franco! A tal patto colui sia pur cittadino Romano!

Che cosa, nell' udir l'iniqua voce, che cosa dissero i cittadini Romani delle Gallie? Quale fu il palpito delle passioni politiche nel loro petto? Sidonio Apollinare, Tonanzio Ferreolo, Redicio, nato dall' Imperatore Avito, con quale animo accolsero l'acerba dichiarazione di Glodoveo? Noi dunque avremo un minor guidrigitalo e varremo la meta meno d'un di coloro i quali fin qui furono Leti e Gentiti e nostri assoldati? E s'aggiungerà l'orrida beffa d'udirei chiamare cittadini Romani da chi s'infinge d'averci lasciato te nostre Curie, i nostri Difensori ed anche i nostri Maestri de' Soldati?

Tutto all'arrivo de' Longobardi, tutto fu diverso in Itatia. Venivano in qualità di nemici aperti, di nemici schietti; venivano con le famiglie, co' servi (4) e con le triba ausiliarie raecolte in gran numero (2) a fermarsi nella nostra penisola; trovarono (dove più, dove meno) valida resistenza, e mai non si poterono impadronir di tutta l'Italia. Una lunga linea di frontiere sempre incerte dalle bocche del Po fino a quelle del Varo costringeali ne' primi tempi a star sempre in armi e sempre in sull'avviso : la loro ignoranza nella lingua de' vinti; la naturale propensione di costoro a congiungersi co' non vinti e stanziati sulle opposte frontiere; la perfidia degli Esarchi e de' Greci non poteano certamente infondere nel cuore de' Longobardi que' consigli tanto miti quanto il Muratori credeva, Troppo fortunata l'Italia se non avesse Alboino concepito il disegno giammai di venirvi a piantar la sede: pur tuttavia, sendo venuto, bisogna non maravigliare s'egli ed i suoi successori avessero fatto uso non d'altro se non del diritto

<sup>(1)</sup> Paul. Disc. lib. II, cap. 7: Cum uxoribus natis omnique suppellectili.

<sup>(2)</sup> Ibidem, cap. 8: Cum omni exercitu, vulgique promiscui multitudine.

della spada e della conquista: perclocobé fu conquista l'impresa d'Alboino e de' Duchi; assai più conquista che non l'occupazione delle Gallie per opera di Clodovco. La conquista di poi accrebbe, come or dirò, la cupidigia ne Longobardi.

Ma si fatte considerazioni appartengono a racconti della Storia. Qui bisogna tornare, qui limitarsi all'esame de' documenti.

#### 1 2

Differenze fra' nuovi Tributari creati da' Duchi Longobardi, e gli antichi sì d'Italia e sì delle Gallie.

Narra Paolo Diacono (1) le grandi stragi della pestilenza in Italia sotto Narsete; ma che in poco d'ora i popoli v'eran cresciuti come le biade. Ma queste biade, com'egli soggiunge (2), furono recise in grant parte da Clebe de à Dupti, e massimamente i sobili ed i potenti fra Romani: ciò ricorda le geste del Giovine Tarquinio in Gabio, quando egli disse d'aver compreso i concetti di suo padre, che avea sfrondato le sommità de' papaveri: Filius, agnosco juste parentis, cit. I rimanenti di que' nobili e potenti Romani furono divisi tra' nemici e fatti Tributarj acciocche pagassere a' Longobardi la terza parte delle raccolle (3). Tributari frugum.)

Questi Tributari novelli, onde il Diacono favella, erano affatto diversi da que' Tributari antichi, de' quali prima di Clodoveo e d'Alboino vedeansi piene l'Italia e le Gallie. Gli antichi si confondeano spesso con gli schiavi e co' Coloni Romani, come si scorge da una legge d'Arcadio e

<sup>(1)</sup> Lib. II, cap. 4.

<sup>(</sup>a) Ibidem, cap. 32: Populis, qui more segetum excreverant, extinctis.

<sup>(3)</sup> Ibid: Reliqui per hostes (al. hospites) divisi, at tertium partem suarum frugum Langobardis exolverent TRIBUTARII EFFICIUNTUR.

d'Onorio (4) non che da' detti d'Apollinare Sidonio (2): ma se ne vedeano anche di liberi e di cittadini Romani, sebbene tenui e plebei, soggetti a pagar la Capitazione ovvero il Testatico all'imperio. Questi cotanto esili cirradani Roman delle Gallie furono da Clodoveo lasciati nel godimento della loro ingenuità: e, come ingenui, tassati col quidrigildo (ignobile) della legge Salica.

Che cosa in Italia fecero i Duchi Longobardi risguardo a' Tributarj në schiavi në coloni? Che cosa ne fecero allorehë i nobili ed i potenti, non uccisi në scacciati në volontariamente fuggiti, furono ridotti alla condizione di nuovi Tributarj? Certo, la condizione degli antichi non divenne più cittadinesca, quando s'intristiva cotanto quella de' nuovi, cioè de' nobiti e de' potenti.

Or ecco la prima delle due diversità grandi, notata da me nel Discorso, fra gli antichi Tributari ed i nuovi creati da' Duchi: e veramente ho dovuto assai male spiegarmi, acciocchè il Signor Rezzonico potesse chiedere (II. 397), per qual ragione io non volea riconoscere la qualità cittadinesca de' Tributari d'Italia, mentre la riconosceva in que' delle Gallie, tassati col quidrigitdo. L'altra diversità, che additai, fu d'esser gli antichi soggetti a pagare la Capitazione od il Testatico all'imperio; nell'atto che i miovi Tributari pagarono il terzo de' frutti non allo Stato Longobardo, ma sì a ciascuno de' privati Longobardi, fra' quali erano stati divisi. Fu dunque tributo di frutti e non delle persone verso lo Stato, ma delle persone verso le persone: ciò che doppiamente costituiva la natura della servitù presso i Germani di Tacito. Il tributo in danaro presuppone in ogni età ed in ogni luogo, che il Tributario possa liberamente vendere i prodotti della terra: ciò non sempre avviene a' Tributarj di frutti.

Questo specialissimo tributo de' muori Tributarj d'Italia fu egli dunque servile? od anzi cittadinesco? Per non crederlo servile, bisognerebbe credere, che i Duchi Longobardi e

<sup>(1)</sup> Cod. Iustin. Lib. XI, tit. xLy11, leg. 12. De Agricolis: Servos, vel Tamovanios vel Inquilinos apud Dominos suos volumus remanere.

<sup>(2)</sup> Vedi TAVOLA GRONOLOGICA, p. 573-574.

tutt'i loro Confederati, eccetto i Sassoni già partiti, avessero voluto non aver altro prò dalla loro conquista d'una gran parte d'Italia, se non quello di costituirsi creditori semplici del Canone, come or diciamo, d'un terzo de' frutti delle terre. A questo dunque solamente riuscite sarebbero le tante industrie sanguinose, la tanta strage, i tanti esigli comandati da Clefo e da' Duchi a sangue freddo e solo per cupidigia come seriveva il Diacono? E sto a vedere se il Muratori non creda, che le terre di quegli uccisi e di quegli esigliati o de' fuggiti non fossero state concedute agli eredi legittimi di tutti costoro da' Longobardi, mercè il Canone d'un terzo de' frutti! O che ciaseun Longobardo si dovesse rivolgere a' tribunali ordinari se al Romano, preteso debitore, non piacesse pagare quel Canone! o frodarlo nel peso e nella qualità!

Ma vengasi al falto vero, al falto vivo; e mi si diea, se i nuori tributarj, divisi fra ciascun Longobardo, ebbero o no il permesso (1) di portar pubbliche armi? Se non l'ebbero d'alcuna sorta, furono Aldii e servi: se lo ebbero, bisognerebbe additarne i modi e le condizioni perchè tal-volta gli Addii ed i servi, senza cessar d'essere tali, andavano co' padroni alla guerra. E supponendo che pubbliche armi si fossero concedute da' Duchi al vinto Romano sorge la questione se per effetto di simil permesso i muori Tributarj riuscissero cittadini Romani o Longobardi? Se Longobardi, vennero meno la cittadianza e la legge Romana; se Romani, un gran portento come or dirò, sarebbe avvenuto in Italia, e costoro sarebbero stati più ausiliarj e confederati che non sudditi de' Longobardi.

Ma niun permesso d'armi concedettero i Duchi, e nè Paolo nè altri parlonne od il fece sospettare. Il corpo de nobili e potenti Romani, ridotti allo stato di nuoci Tributari, fini dunque per questo solo fatto, e senza bisogno d'alcuna

TROYA, Cond. de' Romani, ec.

<sup>(1)</sup> Il Pardessus, nel favellare dell'Opera del Signor Savigny, dice (Journal des Savans, Février 1840): Les vainqueurs purent conserver Padministration des Romains: le firent ils? A posse ad actum non valet consequentia; egli risponde.

dichiarazione, d'essere guerriero e cittadino, eccetto alcuni pochi assunti nella cittadinanza Longobarda. E che si vuole? Che avesser dovuto i Longobardi armar come Romano il vinto in mezzo a' primi furori ed a' non lievi pericoli della guerra contro gli Esarchi? che avesser detto a' nuovi Tributari Milanesi di combattere in qualità di Romani contro gli altri Romani di Milano a Genova? Prima dell'elezione d'Autari, niuna pace, niuna tregua fuvvi giammai tra' Duchi Longobardi e gli Esarchi, preposti al governo dell' Italia non conquistata; e noi crederemo sol per vaghezza o perche non ci troviamo nelle gravi condizioni de' Duchi Longobardi, che costoro avessero il debito d'operare come oggi ne sembra d'aver forse voluto noi stessi operare umanamente in favor de' vinti Romani? Crederemo che i Duchi, dopo aver amato i Tributari come cittadini Romani, dovessero contentarsi di rimanersene semplici creditori d'un Canone di frutti? Domanda il Signor Rezzonico (II. 397) se gli Alemanni divennero servi perchè l'Autor delle Geste de' Franchi racconta, che Clodoveo ridusse così le terre come le persone d'essi Alemanni sotto il giogo del tributo? No. rispondo: quel favoleggiatore o menti o s'ingannò (1). A mostrare la falsità de' suoi detti basta il Codice delle leggi date agli Alemanni da Teodorico, figliuolo di Clodoveo, e da Clotario, Ma si può egli paragonar Paolo Diacono coll'assurdo novellator delle Geste? Vi ha egli un Codice dato da' Duchi Longobardi a' vinti Romani, od almeno havvi egli all'intera nazione un permesso di portar le armi, simile a quello che tutta la gente de' cittadini o guerrieri Alemanni ottennero nel Codice lor consentito da' Franchi? Tornando a' Duchi, affermo, ch' essi ne' primi giorni della conquista o non conoscevano in Italia o molto imperfettamente conosceano quel Terzo Stato, che poi vi si conobbe; al quale salivano gli Aldii e servi affrancati di sangue Romano o non Romano, e discendevano i guerrieri Longobardi, se divenuti poveri e deboli e Livellarj. Perciò Aldii o servi

<sup>(1)</sup> Anonymus, De Gestis Francorum. Vedi Tavola Cronologica, p. 454; e Storia d'Italia I. p. 1007.

erano di necessità gli uomini di ogni nazione, a' quali non si concedea di portar le armi: e quando poi surse quel Terzo Stato, i pretti guerrieri Longobardi l'ebbero per lunga età in disdegno, a malgrado di tutte le leggi (fosse stata pur la III.º fra le nuove d'Astolio), dettate per proteggerio e per armarlo, in tempo alumeno di guerra.

### S 2.

# Aggravati Romani.

I pericoli de' Longobardi nella nuova loro conquista cresocano, ed i Greci suscitavano contro essi Ghildeberto, Re de' Franchi: allora i Duchi elessero Autari: Fu comuse loro consiglio, Paolo dice, lo scegliere un figliuolo di Clefo, il credele uccisore de' più potenti Romani. Autari dunque ricevette il regno e le condizioni del regnare da' Duchi, e però essi e non Autari regolarono la divisione delle terro concedute al Re; dalla quale seguinne il famoso, ma igno, fatto contenuto nelle oscure parole: Poputi TAMEN AGGRAVATI per Longobardos hospites (al. hossicia) partinutur (al. patiuntur).

Io, per aver trovato il Patiuntur, non ho menato, spero

lo, per aver trovato il Patinthr, non ho menato, spero un gran vanto; avendo già detto le cose che qui ridico. essere impossibile, cioè, di sapere se Paolo scrisse Patinthro Partinthro; ma non posso, per quanto sia grande nel mio animo l'autorità del Rezzonico, accordarmi con lui nel credere che il Patinthro conterrebbe un osioso racconto (II. 400), se nulla vi fosse stato di nuovo nella condizione degli Acgalatati. Novid, si, avea già detto io nel Discorso (4); ma novità in bene od in male?

Fu egli, ripeto, veramente sventura, o non piuttosto, come giudicava il Pecchia, una grande allegria per gli Acaravati Romani? Que' Duchi adunque lordi, per cupidigia, di tanto sangue Romano, divennero altri a capo d'un de-

<sup>(1)</sup> Pag. 52.

cennio; e quasi tocchi da pentimento, deliberarono unanimi di restituire il mal tolto, il male occupato: la cupidigia si spense ne' loro petti e la sola felicità de' vinti Romani riempi le menti de' vincitori? Or io non m'oppongo: credasi pure a simil conversione, credasi pure a quella festa: ma, se per esse godettero i Romani, dunque ne patirono i Duchi, a' quali fu mestieri perdere in grazia del nuovo regno la metà degli averi, mentre divideano l'altra co' Romani. Bel destro daddovero a far tante divisioni, quando già romoreggiavano i Franchi, e quando i Greci, sebbene impotenti, preparavansi di nuovo alle armi! Paolo tuttavia parla soltanto di ciò che al Re dettero i Duchi, senza dire se gli dettero nulla gli altri privati Longobardi, fra' quali erano stati divisi come Tributari nuovi di ciascuno i nobili e potenti Romani. E però il testo di Paolo, il suo Partiuntur. il suo Patiuntur ed i suoi Hospites od Hostes od Hospicia potran farci pensare che le sole terre forse de' Duchi, ma non mai che quelle dell'università de' privati Longobardi si fossero nuovamente divise co' Romani, per darne o non darne una parte ad Autari. Paolo non esclude i Duchi dal numero degli Hospites o degli Hostes.

· E siansi ridivise le terre de' Duchi e de' privati Longobardi: siansi tutti accordati senza eccezione a volerle ridividere: vi abbiano guadagnato i Duchi ed i privati Longobardi e gli Aggravati Romani: certamente noi avremmo perduto assai nell'ignorare il modo, in cui si consegui nel 584 una tanta e così universale felicità da' vincitori e da' vinti. È vero che ben presto le cose mutaronsi, e che Rotari nel Prologo dell'Editto ebbe a deplorare i soprusi cresciuti fra' Longobardi, le violenze de' più potenti ed i danni de' più deboli; è vero che l'anonimo Ritteriano. quasi contemporaneo di Paolo Diacono, dipinge allo stesso modo, e come calamitosi molto, i tempi avanti le leggi di Rotari; ma non importa: nulla ci distolga per ora dal contemplare lietamente la felicità de' giorni d'Autari, e soprattutto quella de' Duchi, condottisi a perdere un quattro delle sei parti d'ogni terra da essi conquistata prima con la spada e poi con la cupidigia: supponendo, che avesser

ceduto a' vinti Romani un terzo della metà non passata in mano del Re.

#### \$ 3.

### Conseguenze necessarie della pretesa divisione delle terre al tempo d'Autari.

4.º I muori Tributari, ovvero i nobili e potenti Romani, cessarono d'essere divisi fra' privati Longobardi, e di pagar loro il terzo de' frutti nel 584. Perdettero allora il nome d'Agganazti.

2.º Mercè il riacquisto d'una parte grande o piecola delle terre, o, grazie almeno al disgravio del terzo, i vinti Romani riebbero una cittadinanza, se l'aveano perduta dieci anni prima; o la posero in maggior lustro, se non l'aveano perduta.

3.º Essi dunque, se già non erano, furono annoverati fra cittadini o Romani o Longobardi. E siano stati guerrieri e cittadini Romani.

4.º Essi ottennero, se già non l'aveano, un guidrigitlo, il quale non essendo fermo ed invariabile, come appo i Franchi, doveasi apprezzare da 'Giudici all'usanza Longo-barda: guidrigitlo, che il Signor Rezzonico scrive (II. 404), aver per l'appunto sortita l'origine primiera dalle Consuetudini e non dalle Leggi di poi scritte sotto Rotari.

Sta bene: si tenga pure che tutto ciò risulti dalle parole di Paolo intorno agli Accaaxari; si tenga d'aver noi tutto saputo e d'aver tutta chiarita la Storia d'Italia, immaginando che le cose avvennero a questo modo nel primo anno d'Aulari. Ma qui per l'appunto cominciano le nostre ignoranze; dappoiche la Storia vera, la Storia sola d'un paese ove due o più cittadinanze ammettonsi dalle leggi, consiste nella cognizione delle mutue attenenze o de' reciprochi legami di quelle due o più cittadinanze, non che de' modi co' quali terminavansi le liti fra quelle varie genti, Erano, per esempio, Longobardi coloro, i quali nel regno d' Autari apprezzarono da indi in qua il quidrigildo consuetudinario dell'ucciso cittadino Romano? Si correva il rischio, in tal caso, che troppo tenue riuscisse il più delle volte l'apprezzamento; e che senza tutela rimanesse la vita dei vinti esposta non di rado al capriccio ed all'odio dei vincitori. Erano per avventura solo Romani gli estimatori? noteva l'estimazione riuscire sovente o troppo alta o troppo fastosa verso i Longobardi. Erano finalmente i Romani congiunti co' Longobardi nell'estimare il quidrigildo? ecco un tribunale misto, di cui si vorrebbe conoscere la natura. Tutt'i guerrieri e Romani e Longobardi concorreano, in qualità di liberi uomini, al giudizio? godeano d'un pari dritto di suffragio? i Giudici Germanici s'avevano in ugual pregio de' Romani?

Se niuno saprà rispondere a queste domande con documenti alla mano, la conseguenza sarà chiara ed aperta, che noi, cioè, ignoriamo e che ignoreremo la Storia costitutiva del regno Longobardo. Se altri risponderà, che i cittadini dell'uno e dell'altro popolo godeano d'una pari estimazione di guidrigildo sotto i Duchi o sotto Autari (così pensava il Pecchia), io replicherò quel che più volte scrissi nel Discorso (1); essere proprio per questo cessata la cittadinanza Romana. E lo dirò eziandio delle Gallie, dove fu ignobile pe' Romani la tassa delle varie persone, ma unica ed affatto Germanica, si come in Italia, la sorgente della cittadinanza, ovvero l'imposizione astratta del quidrigildo. E però, nelle Gallie, Franchi, Barbari e Romani sono indistintamente annoverati dallo stesso Titolo della Legge Salica con la seguente gradazione, oltre i Vescovi ed i Sacerdoti ·

<sup>(1)</sup> Pag. 21 et passim.

- Antrustioni Franchi e d'ogni altra Nazione Barbarica vivente a Legge Salica;
   Pomani Concitati del Re:
- 3.º Franchi e Barbari guerrieri o cittadini:
- 4.º Romani possessori;

5.º Romani Tributarj, ma ingenui e cittadini; senza parlar de' Tributarj servili, spettanti all'ordine de' Liti, Coloni, etc. Queste certe ne variabili tasse pe' diversi ordini
di persone valeano a serbar distinta la gerarchia, per dir
cosi, delle varie nazioni ammesse nel regno de' Franchi;
e massimamente a segregar la Romana dalle Barbariche;
ma lo stesso fine del serbarle distinte non potevasi ottenere in quello de' Longobardi, mercè il guidrigildo lasciato
all'estimazione variabile de' Giudici; la quale avrebbe tolto
av 'unicitori qualunque segno esterno della loro superiorità
su' viniti. Ora chi crederà che i Longobardi nel settimo
secolo avessero si agevolmente rinunzialo a tenersi per assai
dappid d'un Romano? chi meglio del Signor Rezzonico parlò
(II. 445) dell'odio e del dispregio de' Longobardi verso
il nome Romano fino al decimo secolo?

Egli v'era dunque bisogno d'una qualche dichiarazione solenne de' Duchi o d'Autari sul guidrigildo per mettere in sieuro l'orgoglio ed anzi la dignità de' vincitori d'Ita-lla. Nella Storia dirò con quali e con quante industrie si mantenevano i popoli Barbari, cioè i non Romani, divisi da' Romani, per far sempre viva la preemineuza Barbarica. Fuvvi egli un popolo meno abborrente dal Romano come il Visigolo e pure Alarico II rinfrescò nel Breviario il famoso divieto de' matrimonj fra i Romani ed i Gentiti. Questa è la parte invariabile o costante della natura umana in ogni secolo ed in qualonque paese, che il vincitore a ricordar la sua maggioranza si voglia fastosamente segregare per via di privilegi e di singolarità, il più che posa, dal vinto.

#### 6 4

## Il rozzo Compendio di leggi Romane.

Ne già il Signor Rezzonico nega (II, 403-404, 408), essere stato necessario in Italia, come in Francia, il quidrigildo a dare il Capo di cittadino ad un Romano: la cittadinanza dunque, ripeto, per effetto delle conquiste, sebbene tanto diverse, de' Franchi e de' Longobardi, si trasformò veramente in Germanica: e se nelle Gallie rimasero tanti nomi e tante apparenze di cose Romane, ciò era strumento a dar sempre nuovo risalto al primato de' Franchi, ovvero del popolo nobile sul popolo riputato ignobile da essi. Ancora il Signor Rezzonico non dissente (II. 407), che in Italia i Romani formassero un popolo avvilito e degradato. ma senza leggi non mai: le quali da lui si dicono essere state Romane, da me Longobarde. Rimane perciò la dubbiezza in tutta la sua forza. Pur egli contentasi d'un rozzo Compendio di leggi Romane pe' vinti (II. 411-414); ed in questo Compendio pensa essersi scritte le norme di giurisdizione pe' Casi Misti fra Romani e Longobardi, e notati eziandio i limiti d'ogni applicazione di legge Romana, Soggiunge (II. 408), che la legge Romana, cioè un tal rozzo Compendio, cessasse in quel segno dove si rendeva incompatibile con le leggi e co' privilegi de' Longobardi, precipuamente nella materia criminale; e che tutto ciò si regolasse parte per consuetudine, parte per qualche disposizione positiva, involataci dal tempo e dalla barbarie.

Ma fal Compendio quando fu seritto? Se dopo Rotari, sarebbe fino a questo Re, secondo il Signor Rezzonico, rimasto in vigore l'intero corpo del dritto Romano pei Romani: se prima di Rotari; costui dunque dovea conoscere quel Compendio per affidargli tutte le materie de Cass Mira Romani e Longobardi, e per decretare in qual punto dovessero le Consuetudini precedenti al 643 non che le leggi Romane del rozzo Compendio tacere se contrarie alle Leggi, che ora seriveausi, dei Longobardi.

Buon per me: tutti oggi confessano, esser vero e giusto il mio Postulato, ch'e' faceva mestieri d'una legge qualunque, la quale riuscisse comune a due od a più popoli di cittadini diversi, ma viventi sulla stessa terra e soggetti al medesimo Re, quando si dettavano le leggi dell'Editto; un Codice simile a' Capitolari de' Franchi, ove si prescrivessero i modi a terminare le liti fra' cittadini forniti delle varie cittadinanze. Tutto ciò dovea necessariamente trovarsi nel Compendio Romano, tenuto dal Signor Rezzonico pel solo depositario de' Casi Misti. Ma se il Compendio Romano. che non abbiamo, parlava de' Longobardi, dunque l' Editto Longobardo, che abbiamo, parlar dovea de' cittadini Romani. Or come? Rotari dunque avrebbe mandato i Longobardi a leggere il fatto loro in un libro Romano? avrebbe provveduto più all'utilità de' vinti che non dei vincitori? a' vinti un solo Compendio co' Cast Misti: a' vincitori un doppio libro, cioè l'Editto ed il Compendio?

#### 5 5

Necessità, che il Compendio fosse approvato dall'autorità regia.

In questo luogo io non chieggo se il Longobardo amasse o dispregiasse i Romani; e comprendo che fino alla pubblicazione dell'Editto poterono per avventura i vincitori non curar di sapere se i vinti, nelle lor controversie intorno a' loro peculj, ricorressero alla legge Romana, come già notai nel Discorso (1). Qui soggiungo, che i vinti poterono conservare anche i Registri degli Ordini o delle Curie Romane: cose, che si sarebbero fatte o senza saputa, o forse tra gli scherni ed i dileggi del vincitore, il quale non ignorava di stare in esso concedere o no una cittadinanza e legge Romana, quando il regno Longobardo riordinato si sarebbe per via di leggi scriite. Si fatto punto

<sup>(1)</sup> Pag. 36.

risguardava dirittamente l'autorità regia; ed il non approvar in modo solenne la legge Romana, contenuta nell'ideato Compendio, il lasciarla correre nel regno priva del regio stanziamento, sarebbe stata una patente rifiuta della dominazione Longobarda sul Romano. Rotari non dovea far credere col suo silenzio intorno a' vinti, ch'egli non fosse Re di costoro. Quando Clodoveo assegnò a' Romani delle Gallie un quidrigildo ignobile; quando parlò della Romana legge ad essi da lui lasciata, non disse forse, ch'egli era il nuovo Signore? Il Prologo della Legge Salica, stampato dall' Heroldo (1), narra che Teodorico, figliuolo di Clodoveo, diè le leggi a' Bayari, agli Alemanni ed a ciascuna gente, la quale vivea sotto la sua potestà; mutando, aggiungendo e togliendo come gli sembrò convenevole. Fra queste genti sottoposte s'annoveravano i Romani; e però Teodorico il Franco dovè comandare di rivedersi anche il Codice Teodosiano e le rimanenti leggi Romane, o qualche Compendio di esse, approvandole con autorità pubblica. Di questa verità s'hanno manifesti riscontri nelle seguenti riforme della legge Salica e ne' Capitolari, là dove si parla del dritto Romano lasciato a' Romani, cotanto inferiori a' Franchi

Non contento Gondebaldo Re d'aver nominato si spesso nelle Leggi Burgundiche i cittadini Romani del suo regno, apri al suo successore la via di prometter loro un Compendio di Leggi Romane: ciò che compissi con la pubblicazione del Compendio, detto volgarmente Papiano (2) Ma quando i re Franchi elbero conquistato il regno de' Borgognoni, tosto nelle leggi Romane di questo Papiano fecro inserire la menzione del audirialido pe' Romani di

<sup>(1)</sup> Theodoricus Rex, cum esset Cashalausis, elegi vivos sapientes, qui in regou so legibus antiquis eraditi erasti, puo autem dictante, jussit conscribere legem Françorum, Alamannorum et Baioariorus et unicaique Gentii, quae in ejus potestate eras, secundum Consustudionen suum: addiditqua addenda, improvisa et incondita resecuvit, etc. Prolog. Edit. Heroldinae ad Leg. Salizam.

<sup>(2)</sup> Vedi fra gli altri l'eccellente Capitolo del Savigny sopra il Papiano. Hist. du Droit Romain, 11, 6-20.

Borgogna (4). Il Bresiario di Alarico e l'Editto di Teodorico non palesano forse l'autorità sovrana di que' Re su' Romani? E che? Dunque i soli Re Longobardi avrebbero avuto a vile la propria dignità, e lasciato correre ne' loro Stati una legge Romana qualunque, in cui non avesser voluto sopravvedere se nulla vi fosse di contrario agl'interessi ed alla pace della loro signoria in Italia? Rotari adunque non avrebbe dovuto farsi recare innanzi i Codici od i Compendi Romani, quando egli pubblicava in Latino il più ampio ed ordinato corpo di leggi del Medio-Evo? quando erano cessate le prime negligenze de' Longobardi, e la primiera loro imperizia nela lingua de' vitil'

Or dov'è l'approvazione di Rotari a quel rozzo Compendio? Niun fiato se ne ha presso gli Storiei; tuttoche il Signor Rezzonico pensi (Il 408) d'esserci stata ella imolata dal tempo e dalla barbarie. Ma non ci fu involato l'Editto, dove dovremmo al pari delle leggi Salica e Burgundica, non che del Papiano, trovare il riscontro, che non troviamo, del Compendio approvato da Rotari. Certo; se questo e se il beneplacito Longobardo si venissero a scoprire, noi tutti ne sapremmo assai grado allo scopritore; ma fin qui si può egli parlare d'un documento che non v'e? D'un documento, che dovrebbe apparire, ma non apparisce per nulla, da quelli che vi sono?

#### \$ 6.

# Guidrigildo consuetudinario de' Romani.

Niun'offesa maggiore alla sua polestà, se Rotari nell'atto di scriver leggi non avesse parlato del guidrigildo pe' Romani. Qui era l'arcano, dirò così, del suo Imperio; e, se i Duchi od Autari aveano taciuto, bisognava finalmente dire a' Longobardi s'essi valeano più de' vinti. So che le Consuetudini regolavano la tassa del guidrigildo; e niuno ha

<sup>(1)</sup> Savigny, Hist. du D. R., II, 12 et seqq.

detto più di me, che questo s'apprezzava secondo alcune regole non dinotate giammai nell' Editto, essendo l'estimazione lasciata interamente all'arbitrio de' Giudici Longobardi. Liutprando fu il primo, che pel solo caso degli omicidi a difesa prendesse a restringere si fatto arbitrio. proponendo alcune tasse certe. Ma le variabilità delle Consuetudini Longobarde risguardavano la tassa del guidrigildo, e non il dritto ad averne uno, Cotal dritto va considerato dalla parte de' Longobardi più che dalla parte de' Romani, perchè pendea solamente da esso di salvare o no i dritti della vittoria e della conquista. Or come Rotari avrebbe taciuto intorno ad un affare così rilevante per l'onore della sua gente? S'egli volca tacere de' Romani vinti da' Duchi, non potea tacere dei Romani allora allora superati da lui nella Liguria, pei quali senza dubbio il quidrigildo non era consuetudinario nel 643, com'era forse pe' primi, secondo il parere del Signor Rezzonico (II. 404). E però avrebbe dovuto Rotari confermare nell'Editto la Consuetudine, che aveva introdotto il suppositivo quidrigildo in favor de' Romani vinti da' Duchi, e per la prima volta concederlo a' Romani vinti da esso, dando qualità e stato di cittadini Romani a tutti, non per amore o per dispregio verso essi, ma per chiamarsi Re loro.

## \$ 7.

# Incompatibilità dell'Editto con le leggi Romane.

Gravissimi dubbj, oltre quelli del sapere se i Romani ottennero un guidrigildo tassabile in qualunque modo, sa rebbero dileguati dal Romano Compendio, se per avveatura si trovasse, Vedremmo in qual maniera i vinti poteano succedere a guisa loro e testare, mentre i vincitori non conosceano l'uso del testamento e fermavano al settimo grado la successione; in qual maniera le doti delle donne Romane costituivansi a ritroso e contro l'ordine successorio dell'Editto. Vedremmo se daddovero quelle Romane andavano im-

muni dal Mundio, quasi appartenessero ad un sesso misliore che non delle cittadine Longobarde. Vedremmo se le donazioni valevano senza il Launchildo; se i vinti poteano dichiarar vero ed effettivo cittadino Romano lo schiavo, senza che il Re avesse ad impacciarsene punto come pur troppo s'impacciava, trattandosi d'affrancare gli Aldii ed i servi de' più illustri Guargangi, fra' quali mi giova rammentare Abbone, il Patrizio de' Franchi. Vedremmo finalmente se i vinti eran soggetti o no al giudiziari combattimenti, a' qindizi di Dio, all' obbligo di far giurare i Sagramentali; e se i Longobardi tenessero altra via per iscoprire il vero presso i Romani ch'e' non tenevano per iscoprire appo la propria nazione originaria.

Sopra si fatti articoli si possono far congetture più o meno ingegnose; ma la Storia contempla i fatti avvenuti non i possibili, che sono infiniti. Laonde, mancando fin quì ogni memoria del Compendio e dell'approvazione di Rotari degli Arodi, mi sia permesso dire alcune parole intorno all'unica Legge rimastaci, ovvero all' Editto.

#### \$ 8.

Se i popoli di sangue nè Longobardo nè Romano furono tenuti all'osservanza dell'Editto.

I Longobardi soli vi furon tenuti, risponde il Signor Rezzonico (II. 406); perchè Rotari altro non fece se non raccogliere le antiche leggi de' toro padri. Nè io pongo in dubbio, che affatto Longobarde fossero le 390 leggi di Rotari; ma da ciò non procede ch'egli non avesse potuto volerle dare altresi a popoli affatto diversi dal Longobardo. Volle o non volle?

Si, volle: altrimenti non una sola ma più e più Nazioni Barbariche sarebbero al tutto rimaste fuori dell'Editto, se questo si fosse pubblicato per la sola tribù originaria de' Longobardi. Un Sarmata, un Goto, un Gepida ed un Bulgaro non conosceano prima di venire in Italia niun gwidrigido, come gia esposi nella Storia (1) e nel Discorro (2):
un Alemanno ed un Bavaro aveano il guidrigido tassato
dalla legge pe'varj ordini di cittadini: e cosi Goti che Alemanni e Bavari aveano ciascuno un Corpo di leggi seritte
da lunga stagione innanzi Rotari. Tali popoli perciò, se
non furono compresi nella denominazione generale di Loagobardi usata nell' Editto, avrebbero avuto bisogno ciascuno
d'un Compendio delle lor Consuctudini e delle lor Leggi
seritte; si che un Longobardo, nato nella tribù dominatrice, avrebbe dovuto studiar tutti que'libri, se litigasse con
un Bulgaro, con un Goto e con un Bavaro.

Qui odo che piccol divario passava tra le leggi dei popoli Barbari e quelle de' Longobardi propri; che quindi agevolmente i primi furono ridotti alla natura ed al dritto de' secondi. Ma nè i Bulgari nè i Sarmati erano popoli Germanici, come non erano i Norici ed i Pannoni: e parmi d'aver dimostrato nella Storia, che i Goti co' Genidi vogliano tenersi per genti affatto diverse dalle Germaniche. Parmi almeno d'avere intorno a ciò sparsi tanti e si gravi dubbj, tratti eziandio dalla mancanza d'ogni quidrigildo, che l'identità de' Germani e de' Goti non possa più prendersi per base ferma di qualsivoglia discorso. E basta vedere le Leggi degli Alemanni e de' Bayari per rilevare la loro diversità grandissima da quelle dell' Editto. Ritorna dunque l'argomento esposto dianzi: o tutte queste nazioni ebbero bisogno di tanti Compendi quante mai erano esse, o tutte furono da Rotari comprese, come tribù già incorporate, nel nome di Longobardi, e costrette a vivere secondo la legge territoriale di quel Re. Molte genti non Germaniche e molte Germaniche passarono perciò nel Comune Longobardo, Il silenzio dell' Editto intorno a qualunque cittadinanza diversa dalla Longobarda si vuol avere non solo per pruova solenne, ma eziandio per ampia conferma delle già seguite incorporazioni. Quindi, o tal silenzio non dimostrerebbe d'essersi da niuna di quelle genti perduta la

(2) Pagg. 45, 46.

<sup>(1)</sup> Vol. I, pagg. 490-492 et passim.

propria cittadinanza, o dimostra d'essersi altresi perduta da' Romani.

#### 0 9

# I vinti Romani furono assoggettati all'Editto.

Dopo queste considerazioni potrà non sembrare assurdo, che Rotari avesse coll'Editto di natura puramente Longobarda rinnovate o rimosse tutte le leggi precedenti non Longobarde, così scritte come consuetudinarie (Omnes priores LEGES). Rimasero, egli è vero, fuori dell'Editto pochissime Consuctudini proprie dei Longobardi, o scolpite si addentro ne' loro costumi e ne' loro petti che non si giudicò' aversene a fare una speciale menzione, o credute così particolari della loro tribù che non dovessero comunicarsi ad altre genti; ma da questo non segue, che Rotari avesse potuto lasciar eziandio fuori dell' Editto la selva informe di tante Consuctudini e di tante Leggi scritte, spesso cozzanti fra loro, ed appartenenti a popoli di nature cotanto difficili. Egli dunque volle tutto ridurre, tutto ridusse alla possente unità dell'Editto: e però disse nel Prologo d'avere i popoli stanziati nel suo regno, a viver quieti, difendendo il proprio confine contro i nemici. Quatenus liceat unicuique, salva lege et justitia, QUIETE VIVERE, et propter operationem CONTRA INIMICOS LABORARE, SEQUE SUOSQUE FINES DEFENDERE.

Or mi si dica, se la sola primitiva tribù de' Longobardi avesse a vicer quieta ed a cercar di respingere i nemici? A' Sarmati donque, a' Bolgari, a' Goli e massimamente a' vinti Romani Rotari permettea di non vicer quieti? o di non difendere il regno contro gli assalti stranieri? Certamente anche i vinti Romani doveano difenderlo in qualche guisa, e non tradirlo almeno, tanto se alcuni fossero Aldii e servi, quanto se altri si trovassero incorporati nella cittadinanza Longobarda, come i Vescovi e Sacerdoti, usciti di stirpe Romana. Rotari dunque parlò nel Prologo agli umini di sangue Romano ed a tutti gli abitanti del suo remini di sangue Romano ed a tutti gli abitanti del suo re-

gnoj è l' Editto fu legge comune così per essi Romani come per qualunque altro popolo, senza distinzione di razze nè d'origini. Ciò costitui propriamente una cittadinanza comune a tutti gli abitanti del regno: e questa fu cittadinanza Lougobarda con Addi è servi Longobardi.

Soggiunse il Re d'aver egli divisato, col fine della generale quiete, di raccoglicre in un solo Volume le leggi de padri suoi (in uno procidimus Volume Ero complectendas). Ciò fu vero, se tal Volume davasi ai Longobardi, a' Romani ed a tutti gli abitanti del regno; ma falsissimo, se Romani nol dava se non alla sola tribti primitiva de' Longobardi, eccettuandone i Romani con altri, cioè la maggior parte degli abitanti del regno.

Ma quali dubbiezze possono rimanere quando s' ascolla Rotari dire nel Prologo, doversi dull' Editto a regomentare della sua sollecitudine pe' suoi sudditi?— Quanta pro SUB-JECTORUM NOSTRORUM COMMODO nostrae fuit sollicitudinis cura, yet est, subteradnexus tenor declarat El, os noc, considerantes Dei misericordiam, necessarium est propreperiment y praesentem corrièrer et componere legeme, esc.

E bene: i Romani vinti non erano sudditi di Rotari? non erano i più numerosi ed i più addottrinati? non erano coloro, nella lingua de' quali cgli vedeasi costretto a dettar le leggi Longobarde? Potea Rotari dimenticare o voler escludere tanta e si operosa parte, serva o cittadina che fosse, de' suoi sudditi? Era egli prudenza di lasciar quella non amica gente in figura di cittadini Romani, acciocchè meditassero novità in favore de' Greci e contro lo Stato Longobardo? Grande in vero è la forza delle preoccupazioni. A mc, il confesso, riesce impossibile di concepire che Rotari avesse dovuto, senza dirlo nell'Editto, lasciare armato come cittadino Romano il popolo intero soggiogato da' Duchi, ed armare nella stessa qualità il popolo da lui sì aspramente conquiso nella Liguria. Nè si tralasci mai di notare, che su questa qualità di cittadini Romani cade unicamente la disputa; non negando io, che alcuni per incorporazione avvenuta passarono alla cittadinanza Longoharda.

Beeo poi la Conclusione di Rolati: El hoc addimus atque definimus ut causae, quae finitae sunt, NON POLPINTUR. Quae autem non sunt finitae usque ad praesentem diem, ADT QUAE MOTAE FUERINT, PER HOC EDICTUM INCIDANTUR ET FINIANTUR.

Qui che diremo? Che ne' Tribunali del regno Italico non vi fossero cause oltre quelle agitate fra' soli uomini spettanti alla primitiva ed originaria tribù de' Longobardi? e che l'incertezze giudiziarie, per comandamento di Rotari, avessero a continuare fra Romani e Longobardi, fra Gomani o Romani e fra' cittadini di qualunque tribù abitante nell'Italia Longobarda? Bel frutto invero dell'essersi publicato l' Editto! bel modo a diminuire le liti! Lasciar esposti gli stessi Longobarda a tutte le azioni giudiziarie degli altri popoli, e lasciarli sotto l'imperio di leggi diverse da quelle contenute nell'Editlo! Soprattutto se que' Longobardi fossero attori nel giudizio contro qualunque altro ruddito, procedente da sangue non Longobardo?

Il Prologo e la Conclusione, anži l'intero Editto è solenne documento, positivo e non negativo, dove s'additano le vere sorti de'vinti. Di costoro una minor parte già era (e nel 643 fu di nuovo, se fosse stato uopo) incorporate nella cittadinanza Longobarda; l'altra rimase nella qualtà d'Aldii e di servi anche Longobardi. L'Editto è documento che trasferisce nel Signor Rezzonico tutto il peso di mostrare d'avere il Re Rotari escluso dal numero de' suoi sudditi gli uomini di sangue Romano, antichi o nuovi conquistati, e massimamente i vescovi edi Sacerdoti; poiche appunto de' Vescovi e Sacerdoti del sangue Romano il Signor Rezzonico (e' non vorrà dubitare di quelli usciti sangue Longobardo) dubita (II. 416) in ispecie s'e' civessero a legge non Longobarda, ma Romana, Intendo sempre la Mondana e civile, non l'Ecclesiastica.

I dubbj del Signor Rezzonico di mano in mano crebbero a tale, che più non so in qual parte od in qual punto la sua gentile natura gli faccia credere d'esser egli d'accordo con me. Pur tuttavia non ascolto nel suo scritto, ch'e' venga interpretando alla maniera del Muratori e del Signor di Savigny le tre famose leggi di Liutprando sugli Seribi, sul matrimonio del Romano con la Longobarda e su' figliuoli del Longobardo Vedovo e fatto Clerico. D'esse riparlerò nel Codice Diplomatico.

Fino a che il Signor Rezzonico non dimostrerà d'essere i Vescovi ed i Sacerdoti con tutti gli uomini di sangue Romano eccettuati dalla qualità di sudditi Longobardi, crederò che tutti furono in tal qualità sottoposti all'osservanza ellegge Romana. In quanto ai Vescovi e Sacerdoti di stirpo Romana, Rotari gli avrebbe oltraggiati se gli avesse costretti a servirsi del rozzo Compendio Romano senza renderil partecipi de' privilegi dell'Editto Longobardo, in cui furono si onorevolmente ricordati, come già esposi nel Discorso (1); poiché a noi potranno le leggi Romane sembrar magnifiche e gloriose, ma certamente a' Longobardi del 643 sembravano leggi de' dappoco. Allora tutto il vanto e tutta la nobiltà stava nell'essere amnesso a goder dei dritti del vincitore.

Niuno meglio dell'Oltrocchi, a mio parere, descrisse gli efficie dell'universalità dell'Editto così pe' Longobardi, come pe' vinti Romani e per tutti gli abitanti del regno di Rotari. E, poichè il Signor Rezzonico reca in mezzo le autorità dell'Eickorn, del Gemeiner e del Doenniges, io reciterò le gravi parole del patrio nostro Scrittore:

Post externa bella, Graecosque armis repulsos, adjectamque regno Liguriam maritimam, moribus et... legibus... Romanorum Rotharis Bellum INDIKI, noto Longobardorum Codice a se promulgato. Publici Juris Vim Edictum Obtinera Apud Sudos Subditos Iusisi. Estade milhi viddeor certisiame affirmare poste, obliterato sensim Venetae, Liguriae et Æmiliae velustissimo nomine, cas regiones in um mum Longobardiae titulum coaluisse. Regiones communitation legum a Rothari conditarum vincuus princers, quod Jus

<sup>(1)</sup> Pagg. 96, 97 et passim.

Longobardicum profiterentur, communi etiam Longobardie VOCABULO DENOMINARI COEPTE (4).

#### \$ 10.

# Considerazioni generali sull'Editto.

L'Editto di Rotari, che che fosse avvenuto prima del 643 in Italia, è il vero patto costitutivo del regno Longobardo; è la chiave di tutta la nostra Storia del Medio-Evo. Notai nel Discorso (2), che la struttura intima e la composizione terminativa di tal regno non può apprendersi dalle lettere di San Gregorio e degli Esarchi, ne da qualunque atto disteso nell'Italia Romana prima del 643. Quell'anno pose fine da un cauto ad ogni fluttuazione di Consuctudini fra Longobardi, e dall'altro ad ogni uso, ad ogni Legge o Compendio di Leggi, ad ogni Registro d'Ordini ovvero di Curie, ad ogni scritto e vestigio d'ordinamenti Romani rimasti forse in vigore tra Romani quando ignoravasi dal vincitore la lingua del vinto. I Longobardi, appo i quali solo i più vecchi sapeano a memoria nel 643 il nome degli antichi Re loro, come si dichiara nel Prologo, appresero a scrivere od a comprendere la necessità di scrivere non solo nel dettar leggi, ma eziandio ne' privati affari, si che Rotari punisce del taglio della mano i falsari delle carte (3), fra' quali egli addita certamente anche gli uomini di sangue Romano.

L'Anonimo Ritteriano dipinge lo stato precedente all'Editto, senza eccettuarne i beatissimi tempi degli Aggravati d'Autari, narrando (4), che per opera di Rotari comincia-

<sup>(1)</sup> Oltrocchi, Hist. Mediol. Ligust. pp. 518-519 (A. 1795). (2) Pagg. 38-41.

<sup>(3)</sup> Leg. 247 Roth.

<sup>(4)</sup> Ap. Riller, Praef. ad II Tom. Cod. Theodos. p. 15: Rothari .... per quem leges et justitia Langobardis est inchoata, et per conscriptionem primis judices percurrerunt. Nam autea per Cadarfada et ar-

rono la giustizia e la legge tra' Longobardi, sostituite all'arbitrio delle Cadarfrede nelle cause. Ciò consona mirabilmente, assai più che non a' detti di Paolo Diacono, al Prologo dove Rotari deplora l'estorsioni e le violenze de' Longobardi. Allora, soggiunge l'Anonimo Ritteriano, si vide nelle tenebre il lume; allora i Longobardi si rivolsero alle contese Canoniche, ovvero legali e giudiziarie; allora finalmente divennero ali ausiliari de' Sacerdoti. Stiasi dunque ad un tal lume, che non inganna; ciò che avvenuto era dianzi passò, travolto ed assorbito nell'Editto. Se un popolo intero fosse rimasto nella qualità di cittadini Romani, Rotari si sarebbe ostinato invano a nasconderlo, quando pur egli avesse avuto l'insensato disegno di celarlo. Tal popolo dovrebbe apparire dai molti e molti apertissimi e certissimi documenti della Storia, non dalle congetture o supposizioni fondate o sugli scritti composti nell'Italia Romana o su quelli più antichi del 643; dovrebbe apparire allo stesso modo, nel quale apparisce, non dirò in Ispagna sotto i Visigoti, ma nelle Gallie dove i Franchi ordirono l'amara beffa di lasciar sussistere il nome Romano col quidrigildo; cioè, con la cittadinanza Germanica.

#### \$ 11.

# Cenno su' Comuni d'Italia dopo il Mille.

Poichè gli uomini di sangue Romano erano sudditi di Rolaria, e poichè l'Editto fu dato in legge a' suoi sudditi di Rolaria, e poichè l'Editto fu dato in legge a' suoi sudditi, e' non può negarsi che cessò nel suo regno, se i Duchi ed Autari l'avessero conceduta, qualunque cittadinanza e legge Romana. Gli Ordini dunque o le Curie (così latinamente avrebbero potuto chiamarsi al tempo di Rotari) non si componeano se non di soli cittadini Longobardi o viendi

bitrio seu ritus finierunt causationes. Istius Rothari regis (temporibus) ortum est lumen in tenebris. Per quem supradicti Langobardi ad Caponica tenderunt certamina, et Sacerdotum facti sunt adjutores.

a legge Longobarda: i quali Ordini da noi oggidi appellansi volgarmente Comuni. Gli uomini di qualunque nazione, se incorporati a qualunque modo e per qualsivoglia causa nella Cittadinanza Longobarda, entravano in si fatti Comuni Longobardi; e, fra gli altri, v'entravano i vinti Romani, o perchè affrançati, o perchè dalla Cittadinanza Romana fossero dirittamente venuti alla Longobarda per patti di guerra o per altri privilegi, senza essere mai stati Aldii nè servi. Tra gli affrancati entravano solamente quelli per impans, e gli Amundi con le quattro vie; nè tutti; ma coloro i quali aveano una qualche terra o loro donata, o da essi acquistata dopo l'emancipazione. Gli altri affrancati di queste due sorte, a' quali non sorridea la fortuna, rimanevansi nel Terzo Stato, ampliatosi già ne' tempi di Rotari: ed erano Liberi Livellarj, mercatanti, operaj d'alcuni mestieri non Aldionali nè servili. Poscia il numero ed anche il pregio di tali Amundi od affrancati per impans crebbe di mano in mano, quando s'allargò nel regno Longobardo il Terzo Stato.

- Giò risulta, ripeto, dall'Editto, che ridusse la cittadinanza Romana e tutte le altre alla sola cittadinanza Longobarda. E però qualunque congettura sui due Comuni Longobardo e Romano dopo Rotari, olitre d'andar soggetta per sua indole agl' infiniti fastidi ed agl' inconvenienti d'ogni dualità (se veramente due Comuni vi fossero stati), è contraddetta in modo solenne dall' Editto: ed e' bisogna rivolgersi ad altri che a Rotari per credere vero il concetto d'un doppio Comune. Al cadere cella cittadinanza e della legge Romana, eaddero del tutto nel regno Longobardo gli antichi e fiacchi e dispregiati Ordini o Comuni, onde parlava Giustaniano in una sua Novella (1). Quanto mai non
- (1) Instiniani Novel, XXXVIII (A. 556): Cariales... cooperunt se eximere Curiae, et occasiones invenire per quas liberi ab his riferentur. Ita Civitates dininutae... Decurrones... facultatibus... et corporibus fraudare Curiam voluerunt... rem impiam adinvenent a legitimis nupulis abstineces, at eligerar magis sine filis quam sub lege deficere... Transtulerunt facultates ad alias atque alias personas, nitili exide habente Curia... Sub fulsis causis facientes donadiones.... Vidimus quosdam esse sic adversos contra proprias patrias... etc.

erano divenute vane le cure degl'Imperatori per tenere la vita quelle si languide Curie?

Nondimeno il sig. Rezzonico pensa (II. 446-447), che tali cadaveri non si fossero spenti giammai sotto i Longobardi, perchè crede non si possa ben dichiarare l'origine de Comuni d' Italia dopo il Mille senza un popolo Romano bello ed apparecchiato fino da' giorni della prima conquista. Longobarda: popolo in prima povero ed oscuro, ma che costrinse Liutprando a mostrarsi tanto Romano quanto egli mostrossi nelle sue leggi: popolo, che poscia venne in fama ed in possanza verso il duodecimo secona.

Di ciò che risguarda la formazione de' Comuni d'Italia. verso il Mille, io non parlerò altrove che nella Storia. Lo stesso farò intorno agli ordini feudali. Qui dico solo, che que' Comuni sarebbero nati, come nacquero, ancorchè non vi fosse stato un solo de' moltissimi cittadini Romani, che pur v'erano, ma de' nuovi, cioè degli arrivati dopo Liutprando e Carlomagno. Ció non vuol dire, che fosse cessata giamniai la naturale opposizione fra gli elementi, come or si parla, Romano e Longobardo; elementi avversi e ripugnanti sempre fra loro, Il Romano rappresentavasi dal Sacerdozio in tutta Europa; e solo questo era da tanto, che avrebbe vinto e regnato nella seconda metà del Medio-Evo. I Vescovi ed i Sacerdoti di sangue Barbarico contribuivano anch'essi al trionfo della civiltà Romana. Se in Italia i Duchi tolsero a' nobili e potenti Romani la nativa cittadinanza, sc Rotari vie meglio la distrusse coll' Editto, non per questo se ne perdette la memoria presso i discendenti, Aldii o servi, e presso gli altri nomini di sangue Romano, incorporati nella cittadinanza Longobarda, Tali memorie sono generatrici di grandi affetti, che non è sempre dato a' vincitori di spegnere. La cittadinanza Romana ben potea togliersi a' vinti, ma non la superiorità dell'intelligenza; ed il popolo primitivo de' Longobardi orbi di lettere dovea presto o tardi essere superato dalla gente. che costringealo ad apprender l'alfabeto Latino.

L'opposizione Romana, seguita dalle vittorie del duodecimo secolo sulla natura Longobarda, fu tutta intellettuaIc. I presagi delle future vittoria apparvero fino dal sesto e settimo secolo; non dirò nel giorno in cui Autari chiamossi Flavio, ma nell'altro che vide i Longobardi fatti Cattolici aver caro il Chiericato fedde a Roma, ed in queilo nel quale Rotari non seppe dare se non in Latino le sue leggi Longobarde agli uomini di sangue Romano. Più certi auguri y'ebbero quando il Re Liutprando permise le leggi Romane a' Longobardi, mercè i contratti avanti gli Scribi; al che certamente non i vinti Romani lo costrinsero. E per l'appundo, nell'età di lui, veggonsi gli Alemanni, fra' quali mancavano del tutto i cittadini Romani, usar ne' loro contratti non poche formole di Romano Diritto, come narrerò nella Storia. Frattanto, nel nono e decimo secolo, i Longobardi cercavano dar nuovo lustro alla loro cittadinanza, quando cessò di regnare la stirpe di Carlomagno.

#### \$ 12.

Risalto della cittadinanza Longobarda presso gli Ecclesiastici nati Longobardi.

Ho già detto nel Discorso (1), che dopo la legge dell' 837 di Ludovico Pio veggonsi, nel nono e nel decimo secolo, crescere le professioni di legge Longobarda fra' Sacerdoli. Qui soggiungerò l'esempio di Garibaldo, Vescovo di Bergamo, il quale nel suo testamento dell'870 si dichiara figliuolo di Longobardo, ed omette fin le formole religiose del crear cittadini Romani alcuni servi, ch' egli affranca, dicendo pianamente, fossero pur Fulfreali ed Amundi, secondo la legge; cioè, secondo l'Editto (2). Garibaldo si mostra più Longobardo che non Ecclesiastico per questa sua formola del manomettere; più Longobardo che non furono Lupo ed Asperto di Nembro, de' quali ho favellato (3).

<sup>(1)</sup> Pag. 290 e segg.

<sup>(2)</sup> Giulini, Mem. di Milano, I, 456 (A. 1760).

<sup>(3)</sup> Vedi pag. 440

Andrea, 'Arcivescovo di Milano, dicesi altresi nel 903 figliuolo di Lougobardo, e fa donazione d'Atdii e d'Atdii
alla Longobarda (1). Toceai del testamento d'Atdione, Vescovo di Vercelli e vicente a legge Longobarda (2): ma ne
farò più ampia parola in fine del Codice Diplomatico, dove
si cercherà s'egli spettasse o no alla famiglia del Re Desiderio. S'egli era veramente di tal sangue, qual Longobardo
più illustre del Vescovo d'ivercelli? qui non riparlo delle
superbe parole del Vescovo Liutprando contro il nome Romano, proferite a' giorni d'Attone Vercellese nel decimo
secolo.

Nel 981, Martino, Abate di San Massimo in Salerno, die il Launechildo a Pietro Madi di Nocera, per essere stato prosciolto da un giuramento (3). Giovanni, Vescovo di Salerno, vendette nel 977 al figliuolo d'un Conte d'Amalfi la metà della Chiesa di S. Felice apprezzata sendo la pagina dell'Editto (4). Lo stesso fece nel 989, in simil caso, Landone Vescovo di Pesto; allegando la legge Losgobarda (5).

# \$ 13.

Sucerdoti di sangue Longobardo, che passano alla legge Romana.

Ma già, fin dal decimo secolo, s'odono i Sacerdoli di sangue Longobardo affermar ne' loro atti, che la legge propria per l'onore del lor Sacerdosio era la Romana. Spesso confondevanla, è vero, con la Canonica; ma chi non vede in queste formole rovelle quanto fosse oramai grande il cangiamento de' costumi Longobardi? Ne abbiamo l'esem-

<sup>(1)</sup> Giulini, Mem. di Milano, II, 475.

<sup>(2)</sup> Pag. 302.

<sup>(3)</sup> Blasi, Series Principum Langobardorum Salerni, etc. Append. p. exxv. Neapoli, 1785, in 4.

<sup>(4)</sup> Ibidem, p. xxv.

<sup>(5)</sup> Ibidem, p. cxvi.

pio insigne d'uno de più possenti, floriti nel Medio-Evo; d'Ariberto, cioè, Arcivescovo di Milano, il quale nel 4046; da dicea d'essere per ischiatta e per legge Longobardo; ma, prevedendo il caso di qualche impedimento della Romana legge, additava, per l'onore del suo Pontificato, altre vie a raffermare le sue disposizioni testamentarie (1).

Non, certo, i discendenti de' nobili e potenti Romani, fatti Tributari da' Duchi, o di quelli vinti nella Liguria, e non certo l'ideato Comune di que' discendenti da' Tributari metteano si fatto favellare in bocca d'Ariberto e de' Sacerdoti di sangue Longobardo, quasi gli uomini di tal Comune, al quale si dà il nome di Romano, avessero impugnato le armi contro i Longobardi o soverchiatili pel numero ne' parlamenti e ne' consigli del regno Italico. Pur tuttavia le menti de'più ricchi e temuti Signori si mutavano. Chi tra essi, non escluso Attone di Vercelli. fu maggior d'Ariberto? Ma già da per ogni dove balenava l'intelletto Romano, e veniva travisando in ogni luogo la faccia dello Stato Longobardo: già lo stesso Attone Vercellese, al pari d'Agobardo (2), deplorava le tristi necessità de' combattimenti giudiziari Longobardi, Siamo costretti a combattere per mezzo de' Vicari, egli dicea (3): nè possiamo purgarci dell'accusa d'un delitto se non commettendo un nuovo delittal

Assai poco, a mio credere, s'è posto l'animo fin qui all'importanza delle formole, con cui verso il Mille i Sacerdoti di legnaggio Longobardo cominciarono a dichiarare il pregio e l'eccellenza del Dritto Romano, per quanto potesse Liutprando di Cremona essergli avverso. Una parte de'rimanenti Sacerdoti di sangue Longobardo mostravano a' Laici la preminenza delle nuove discipline apprese da

<sup>(1)</sup> Giulini, Mem. di Milano, Il1, 525: Ex natione mea lege vivens Langobardorum.—Intervengono due testimoni viventi a legge Romana.
(2) Vedi Discorso, pp. 232 e segg.

<sup>(3)</sup> Alto Vercell. (De Pressuris Écclesiasticis): Ad pugnam producere, chul nostros producere compellimur Vicarios, ut vel istorum caede victi, vel ipsorum absoluti quasi esse videamur, nec purgari a crimine nuis perpetralo crimine valeamus.

Roma. Il Pontificato svolgeva l'intelletto Romano in tutta Europa, ed in tutt'i luoghi dove giammai, come anco esposi (4), non aveano l'aquile Imperiali recato nè la lingua del Lazio nè l'ordinamento degli Ordini o delle Curie.

Un detto di Stefano Baluzio mi sembra convenir alla materia di cui si tratta. Egli credes malamente, che le false Decretali, attribuite ad un ignoto Isidoro Mercatore, avesser potuto nel nono secolo cangiare la Disciplina Ecclesiastica di tutta la Cristianità. E, poichè tal conocetto, si caro a' seguaci delle dottrine Gallicane, riesce degno di riso, a volerio hen considerare, il Baluzio giudicò non poters chiarire in altra guisa le cagioni di tal mutamento, assai più portentoso ed universale di que dell'Italia, se non dicendo, avere in ciò ancor vinto la fortuna del popolo Romanol—Vicit nic, ut saepe alias, fortuna del popolo Romanol—Vicit nic, ut saepe alias, fortuna Populi Ro-MANI (2).

#### \$ 14-

## Storici e Scrittori Longobardi.

Se l'intelletto Romano da un lato disfaceva i Longobardi ed in generale i Barbari ne' paesi dove giammai non erano penetrati durante l'Imperio i Romani, la barbarie dall'altro invadeva sovente le provincie Romane d'Italia, nelle quali non ebbero signoria i Longobardi: trista, ma necessaria, concatenazione d'effetti, che non tardano guari a diventar cause di nuovi eventi. A me in questo luogo giova ricora soltanto le vittorie (de' danni parlerò nella 'Storia) conseguite dall'intelletto Romano; e mi piace chiamarlo così non perchè i Longobardi ed altri Barbari fossero sforniti di naturale acume dell'ingegno, ma perchè vissero per molta età privi di lettere, d'arti e discipiline civili, che sonza dubbio essi non recarono dalla Scandinavia o dalla

<sup>(1)</sup> Discorso, pag. 336.

<sup>(2)</sup> Steph. Baluii Praefatio ad Dialogos Antonii Augustini, De Emendatione Gratiani, p. 2. Parisiis, 1672, in 8.

Pannonia in Italia. Se dunque fuvvi dappoi un qualche Longobardo amico di tali discipline, ben giustamente può e dee dirsi di lui, che egli era stato vinto in Italia dall'intelletto Romano.

E però si videro usciti, non di famiglie Romane ma di puro sangue Longobardo, lo Storico Paolo Diacono, ed Arechi, Principe di Benevento, autore di versi non ignobili per quella stagione. Il Cronista Erchemperto, che piangea dolorosamente la caduta del regno Italico, non nacque forse dal Longobardo Adelgario? (4), Lanfranco, rampollo di nobile parentela e morto nel 1089, fu collocato dal Signor di Savigny fra' Romani, perchè leggesi nella Vita. scrittane dal coctaneo Milone Crispino, d'esser Lanfranco disceso dall'ordine di coloro, i quali conservavano il Dritto e le Leggi nella città di Pavia: e perchè i Pretori ed i Giurisperiti della medesima Città faceano gran caso delle sue sentenze (2). Ma quel Dritto, quelle Leggi e que' Pretori nel corso dell'undecimo secolo perchè paiono Romani e non Longobardi al Signor di Savigny? Non v'è niuna ragione di credere più l'una dell'altra cosa, quantunque fosse vicino il tempo nel quale il Longobardo si dovea trasformare in Romano; ed ho già parlato del Foro e de' Glossatori Longobardi, che fiorirono in quell'età (3). Pur il signore di Savigny avrebbe troyato nella Vita da esso allegata di Lanfranco, essere stato costui Longobardo, non Romano; dappoichè Longobardo appellossi egli stesso arrivando alla Badía del Bec in Normandia (4): e di liberalissimo fra' Longobardi gli dettero lode gl'Inglesi (5); presso i quali, sog-

<sup>(1)</sup> Fedi Caracciolo, Pellegrino, Muratori, Pratillo, etc.: Non Repum (Langobardorum) sed excidium; non felicitatom, sed miseriam; non triumphum, sed perniciem; non quemidanodum profecerunt sed qualiter defecerunt, ex intimo corde ducens suspiria... prosequar calamo.

<sup>(2)</sup> Savigny, Hist. du Droit Romain, I, 273.

<sup>(3)</sup> Discorso, p. 321 e segg.

<sup>(4)</sup> Milo Crispinus, Vita B. Lanfrarci, sp. Mahillon, Acta SS. Ordinis S. Benedicti. § 2: Abbas (Beccensis) dixit (Lanfranco): Es Lombardus? At ille, Sum. — § 11: Lanfrancus ortus nobili parentelă.

<sup>(5)</sup> Ibid., § 36: Ita fuit liberalis, ut dicesetur nullum tam largum de Italia egressum LANCOBARDUM fuisse.

giunge Crispino, non mancavano i periti delle patrie leggi (4), che non erano Romani, ma o Normanni od Anglo-Sassoni, come per l'appunto in Pavia i Giurisperiti Longobardi. A Lanfranco poi, nato nobile fra' questi ultimi, Filippo Abate di Buona Speranza, pose l'Epitaffio, dicendo, questi esser quel desso, che avea fatto fiorir le arti Latine:

Per te florentes artes valuere Latinae (2).

Tal verso riassume in certa guisa i miei pensieri sul nascimento de' Comuni d'Italia dopo il Mille. Il sangue. l'orgoglio della nobile cittadinanza erano Longobardi nel regno Italico dell' undecimo secolo dopo gli Ottoni: ma i Longobardi addestravansi, e davano la mano a far fiorire la scienza Latina, ossia l'intelletto Romano. E Dante, che lodava il discreto Latino di Fra Tommaso, mi fa sovvenire dell'alta Longobarda nobiltà dei Conti d'Aquino (che che altri ne scriva [3]), donde traeva i natali quell'Angelo della scuola, che fu si grande ornamento dell'intelletto umano, quando già la possanza Longobarda era spenta. Duravano tuttora nondimeno la memoria ed il vanto della lor passata grandezza. Che più? I Longobardi sedettero eziandio sul Trono Pontificale. Ricorderonne l'esempio non del famoso Ildebrando, cioè di Gregorio VII, che il P. Soldani credea spettare alla progenie de' Conti Aldobrandeschi di Santa Fiora, ma sì quello del successore Vittore III ossia di Desiderio, l'Abate di Montecasino, il quale veniva dalla famiglia de' Principi di Benevento (4).

Io non credo che Paolo Diacono, il Principe Arechi, Erchemperto, Attone, Liutprando (il gran dispregiatore

<sup>(1)</sup> Milo Crispinus, Vita B. Lanf., § 21: Testimonio antiquorum Anglorum, qui periti erant legum patrise.

<sup>(2)</sup> Philippus Abbas Bonae Spei, ap. Mabillon, loc. cit.

<sup>(3)</sup> Vedi Pratilli, Dissert. De Familia S. Thomae Aquinatis, inter Hist. Princip. Langobard. 11, 341-402 (A. 1750); e Soria, Mem. degli Storici Napolitani, 11, 204, 659 (A. 1782).

<sup>(4)</sup> Leo Ostiensis, Chron. Casin. III-I, ap. Murat. Scrip. Rer. Ital. IV, 414: Desiderius ex nobilissina Beneventanorum Principum origine sanguinis lineam ducens.

del nome Romano) e Lanfranco fossero stati osteggiati o vinti dal Comune, che il Signor Rezzonico appella Romano. In quel secolo di Lanfranco l'essenza della superiorità s'attribuiva, come ho già detto, a' Longobardi soli nel regno Italico e ad altri Barbari, venutivi dopo Carlomagno. Simili credenze durarono, sto per dire, fino a' di nostri; ne' v' efibe Genealogia delle più illustri famiglie d'Italia, che non si spacciasse aver principio da' Longobardi, da' Franchi e da' Teutoni. Ma nel seguente secolo duodecimo, Cacciaguida, il trisavolo di Dante, accennava di procedere da schiatta Romana (a Sementa Santo) fosse quella de Frangipani, od altra, ita in Firenze dopo Carlomagno. Nuovo indizio era questo degli animi voltati verso le memorie di Roma.

#### \$ 15.

# Nuova civiltà Romana dopo il Mille.

Il procedere de' Longobardi alla volta della civiltà Romana fu lento, è vero, nell'Italia non Romana, ed impedito più d'una volta da sinistri successi, non che dalle funeste discordie tra il Sacerdozio e l'Imperio. Nacquero indi le gare fra le Città ed i Signori; gare non di Romani contro Longobardi, ma del Terzo Stato, adulto già e venuto in forza, contro i Lambardi, chiamati altresì Conti Rurali; cioè de' Minori Longobardi contro i Maggiori. Fra' Minori, nell'undecimo e nel duodecimo secolo, v'erano uomini spettanti a molte Nazioni e spezialmente i Romani. Giustinianei e Teodosiani, arrivati nel regno Italico dall'Italia non Longobarda e dalle Gallie; piccoli mercatanti, artefici, agricoltori liberi e simili qualità. Costoro, per opera di Carlomagno, aveano cessato d'esser Guargangi, Gli ampliati commerci, l'ingegno e la felice audacia degli Amalfitani, l'accrescimento della potenza navale dei Veneti non Longobardi e de' Longobardi così di Genova che di Pisa, i Romei, lo spirito animator delle Crociate, i viaggi oltremarini e gli studi Romani della dotta Bologna furono tra le tante cause per le quali si popolò di nuove genti l'Italia e mulossi l'aspetto non solo d'essa ma di tutta Europa, cause tutte riuscenti all'approssimarsi degli uomini verso la civiltà Romana per l'insufficienza delle leggi e delle usanze Barbariche.

Limitandoci al regno Italico, assai di leggieri si scorge, che bene tal civiltà dovea costringere i Barbari ad averla cara, quando giungessero i tempi, Giunti che furono, que' Minori Longobardi, cioè i deboli di tutte le additate Nazioni, sperarono in Roma e nel Pontificato, volgendosi, come già faceano i Vescovi ed i Sacerdoti di sangue Barbarico, a' dettati delle Romane leggi, e massimamente delle Canoniche. Allora piacque meno ad alcuni potenti dedurre l'origine delle loro famiglie dal Re Desiderio, che non da' Frangipani, dagli Anici e da simili stirpi Romane: allora chiarissi la vittoria dell'intelletto di Roma, ed i discendenti de' fieri vincitori d'Italia, toltosi d'addosso in gran parte il fiuto Longobardo, cominciarono a sbarbarirsi ed a diventare Italiani. Possanza, fasto, conculcamento e distruzione della cittadinanza Romana furono gli effetti delle vittorie de' Duchi e di Rotari; ma l'intelletto de' vinti dopo lunghe sventure trionfò, grazie alla scienza di Roma ed alla potestà del suo nome.

#### \$ 16.

## Statuti Beneventani del 1202.

Ripelo, che Rotari diè l' Editto a' suos suporrs, e che pereiò aboli qualunque cittadinanza e legge Romana così nell'Italia conquistata da' Duchi Longobardi, come nella Liguria ed in Oderzo. De' fatti d'Oderzo parlerò a suo tempo; nè mancherò alla mia promessa (1) di trattare in ispezialtà delle Leggi Longobarde nel Principato Beneventano, dove i Franchi non furono quelli che mutarono lo Stato, e dove per conseguenza restò impressa la maggior

<sup>(1)</sup> Vedi Discorso, p. 315.

orma dell'Editto. Tanta e tale fu questa, che negli Statuti di Benevento del 1202 (più di cinque secoli e mezzo dopo Rotari), Statuti approvati nel 4207 da un Pontefice di si alti spiriti Romani come Innocenzo III, si stanziò, doversi le liti giudicare . . . 4.º secondo le Consuetudini prevalute: 2.º secondo la Legge Longobarda; 3.º ed, in mancanza DI QUESTA e di quelle, secondo il Dritto Romano (4), Dichiarossi altresi, che tali provvedimenti faceansi per l'utilità e per la salute del POPOLO (2): il quale nel 1202 si componeva non de' residui dello scaduto Longobardo, ma dell'universalità degli abitanti d'una città, stata emula di Pavia. Di qui si vede che il Dritto Romano, bandito di Benevento dall'Editto, fuvvi ricondotto in parte dalla legge di Liutprando, il quale permettealo a' Longobardi per via di contratti dinanzi agli Scribi, che poscia la cresciuta civiltà ed il tempo allargarono l'ordinamento di quel Re. dando vigore al Romano, ma come ad ospite, quando taceva il Longobardo.

#### \$ 17.

#### Incertezze sulla condizione dell'Esarcato di Ravenna.

Niuna delle notizie che abbiano intorno alle leggi del Ducato e poi Principato Beneventano, pervenne alla posterità risguardo alle leggi che la conquista o piuttosto l'oc-cupazione dell' Esarcato di Ravenna v'introdusse dopo il Re Liutprando. Di nuovi studj egli è mestieri a diradar tali tenebre. Le ricerche fatte da me dopo la pubblicazione del mio Discorso han bisogno di nuovi riscontri. Forse i Ravennati non furono giammai vinti da' Longobardi, ma (in odio del Greco Iconoclasta) si dettero ad essi, mercè



<sup>(1)</sup> Stat. Benev. ap Borgia, Memorie di Benevento, II, 182, 413 (A. 1764): Primum Capitulum est ut secundum Consuetudines approbatas et LEGEM LONGOBARDAM: et, EIS DEFICIENTIBUS, secundum legem Romanam judicetur.

<sup>(2)</sup> Ibidem, 410: Constitutiones pro salute el utilitate ropul.

alcuni patti. Qualunque sia per essere il frutto delle investigazioni sugli avvenimenti dell'Esarcato nel 726 e negli anni appresso, l'incertezza di tali fatti non dee menomar la certezza de'fatti di Rotari, occorsi nel regno antico de' Longobardi e nella Liguria. Dopo lui mutossi la religione de' Longobardi; mutaronsi non poebe leggi del suo Editto; è però giustamente il Signor Rezzonico accoglie le prepièrere, che io facea nel Discorso (1), di non volersi confondere i tempi nè le conquiste de' Duchi e di Rotari con le conquiste o piuttosto con le occupazioni di Liutprande e de' suoi successori.

#### \$ 48.

## Considerazioni particolari sull' Editto.

Fin qui ho parlato in generale così del Prologo e della Conclusione di Rotari come d'alcuni principalissimi eventi del regno Longobardo fino al secolo decimoterzo. Giovani ora notare alquante particolarità dell'Editto, acconce a raccogliere ed a chiarire la somma delle disputazioni precedenti. Già nel Discorso (2) toccai dell'opinione di chi crede ravvisare i cittadini Romani, sotto il nome velato di deboli e di poveri nel Prologo, e dell'altra di chi giudica tali citadini Romani celaris nel corpo dell' Editto sotto l'appelazione non d'Esercitali, mad di liberi usmini. Agli argomenti da me opposti all'una ed all'altra proposta, io soggiungo una ragione tratta dal testo di Rotari.

Se LIBERI UOMINI, egli comanda (3), premeditato abbiano la morte d'alcuno....l'omicida COMPONGA il morto secondo sard questi APPREZZATO; (paghi) cioè, il GUIDRI-

<sup>(1)</sup> Pag. 352 et passim.

<sup>(2)</sup> Pag. 81-82 et passim.

<sup>(3)</sup> Lex 11 Roth. Editio Georgish (A. 1738): Si HOMINES LIBER de morte alterius inter se consiliati fuerint.... homicida componet mortuum SICUT APPRETIATUS FUERIT; id est Widrigild suum.

arldo di lui. Se l'omicidio, soggiunge (1), si commette di NASCOSTO, paghino novecento soldi per opsi qualità di persone, arldo printi o SERFI ammazzati: ed (in oltre) l'ucciso ingenuo o cittadino si componga IN CARATHINGI, ovvero, come altrove dichiara (3). Secono la qualita della ferrora.

Seguono le tasse per le ferite fatte a' liberi uomini (3): vengono indi le tariffe de' prezzi da pagarsi a' padroni per aver loro uccisi (4) o feriti l'Aldio ed il servo (5).

Se fosse vero il concetto che ne' liberi uomini dell' Editto abbiansi a trovar solo i Romani, ed i Longobardi solo negli Exercitali, dunque le leggi da me additate sulle ferite, sugli omicidj e sul guidrigildo spetterebbero unicamente agli uomini di sangue Romano e non di sangue Longobardo; ed anzi solo que' di sangue Romano stati sarebero i possessori, a' quali bisognava pagare il prezzo degli Aldii e de' servi feriti od uecisi. La proprietà delle terre d'Italia sarebbe stata quindi sol de' Romani, perchè le terre non aveano valore senza la coaservazione degli Aldii e de' servi.

Pur, se l'autore di tal concetto ingannossi nel restringere a' Romani la potestà della voce liberi uomini, egli non s'ingannò punto nel credere che tal voce ne comprendesse alcuno; i Romani, cioè, incorporati, secondo la mia spiegazione, per patti di guerra, per Saccrdozio e per privilegio d'ogni sorta, nella cittadinanza Longobarda; e sottoposti perciò al guidrigildo Rotariano. Quell'autore (o così vide una parte del vero; l'altra era in sua mano. ()

<sup>(1)</sup> Lex 14 Roth.: Si quis homicidium perpetraverit ABSCONSE in ..... libero vel servo . . . componat DCCCC solidos . . . . Si ingenuus fuerit, qualiter IN GARATHINGI, ipsum homicidium componat.

<sup>(2)</sup> Lex 74 Roth.: IN GARATHINGI, id est SECVNDVM QVA-LITATEM PERSONAE.

<sup>(3)</sup> Lex 45 Roth.: Quae inter liberos homines evenerint. — Vedi Legg. 40-74.

<sup>(4)</sup> Leg. 129-137 Roth. (5) Leg. 76-128 Roth.

<sup>(6)</sup> Il Cav. Vesme ed il Siguor Fossato, che qui nomino per cagion d'onore.

passo più in quà; ed e' ce lo avrebbe rivelato intero. Ma s'abbia la gloria d'essere stato fra quelli che mostrarono la via.

Nel numero de' mostratori primi della via, oltre Alessandro Manzoni, vuolsi annoverare il Conte Canonico Lupi di Bergamo, sebbene astretto alla comune sentenza d'essere nel Regno Longobardo rimasta la legge Romana. Ecco ciò che diei l'insigne serittore intorno al nostro argomento:

TUTTI GLI ABITANTI DEL REGNO LONGOBARDO, DI QUALUNQUE NAZIONE SI POSSERO, ANDAVANO SOGGETTI AD ALCUNE LEGGI LONGOBADE, TALI ERANO LE PRIME OTTO DI ROTABI SULLA TRAN-QUILLITA' E SALVEZZA DEL REGNO E DEL RE (4). Il Lupi adunque ammettea, che i Romani fossero stati compresi nel Prologo tra' sudditi di Rotari.

Quanti pochi per avventura fino a questo di avranno studiato il Lupi? quanti altri nol conoscono se non per via delle citazioni fattene dal Signor di Savigny? Pur tutti amano sentenziare intorno alla condizione de' Romani vinti da' Longobardi. A sentenziarne, bisogna per lo meno avere svolta per alcun tempo la questione; bisogna possedere, non dico la metà, ma il quarto almeno degli studi postivi dal Signor Rezzonico e da tanti altri valorosi uomini d'Italia, che già nominai nel Discorso, e che qui non ricordo perchè intendo non escluderne alcuno (2). Il Signor Rezzonico, per esempio, non apporrebbe ad uno Scipione Maffei e ad un Alessandro Manzoni d'aver detto giammai, che Liutprando Re, sotto pena di morte, vietato avesse le nozze tra i Longobardi e le Romane, Meglio sarebbe pe' Giudici di questa nuova fatta il dire, che inutile al tutto è la questione; arida ed infeconda; indegna d'un gran filosofo e d'un robusto pensatore. Leibnizio, agli

<sup>(1)</sup> Cod. Bergom. p. 250: OMNES LONGOBARDICI REGNI INCOLAE obnoxii erant aliquibus legibus, et primo iis quae ad publicam tranquillitatem, regnique aut regis incolumitatem pertinebant; quales fuetunt octo primae leges Rolharis et quaedam aliae, etc.

<sup>(2)</sup> Come potrei, lacendo, escludere un Cesare Balbo, un Luigi Cibrario ed un Federigo Sciopis?

occhi di costoro, dovè disgradarsi quando c'raccoglieva ed annotava gli Scrittori Brunsvicensi!

#### \$ 19.

Pericolo d'alcune parole usate da chi parla della Storia d'Italia,

Assai minori dispute vi sarebbero sulla condizione de' Romani vinti da' Longobardi, se s'avesse intorno a ciò uno speciale Commento all' Editto di Rotari. Non ardisco promettere di pubblicarlo; ma già da lunga stagione il composi, e daronne un sunto nella Storia. Fino a che altri od io non avrem dato questo lavoro, desidero di veder meno frequentemente adoperate alcune voci, le quali mi sembrano pericolose: come fra le molte son quelle d'andamento generale della Storia e di fusione de' popoli d'Italia. Questa seconda voce paragona due popoli con due metalli o con altri due corpi, che separati si liquefanno lentamente per formarne un solo. Io dico, non essere avvenuto nulla di simile a' Longobardi ne a' Romani, mescolatisi non per l'opera continua ed impercettibile del tempo ma per la pronta ed efficace volontà de' Duchi e di Rotari, che accolscro nella cittadinanza Longobarda una parte dei vinti, come nuovi cittadini Longobardi, lasciando l'altra nella qualità d'Aldii e di servi. Secondo i fatti dichiarati da me, il solo popolo Romano si sarebbe fuso o liquefatto, se piace il dir così, alla foggia di cera o di metallo, ma fin dal principio della conquista Longobarda, Risguardo a ciò che chiamano andamento della Storia, temo non sia questa una parola bella e trovata per porre le nostre congetture in vece de' fatti e de' documenti. Là dove mancano questi, altro non rimane se non il prestigio d'alcune apparenze, le quali si risolvono in alcune a noi care opinioni, o piuttosto in alcuni abiti delle nostre menti. Se s'avesse a dettar la Storia. pigliando solo a considerare un certo suo generale andamento, basterebbe dire, che la necessità costante delle nature conquistatrici è di voler sovrastare a' vinti; che i Longobardi non vennero di Pannonia per farsi uguali a' Romani e per conquistar sovr'essi non altro se non il credito d'un Canone di frutti; che Rotari, se avesse voluto serivere solo pe' Longobardi l'Editto, l'avrebbe fatto serivere nella patria lingua, sebbene con caratteri dell'alfabeto Latino. Così narrano alcuni, aver fatto primo della legge Salica; ma Clodoveo, per dare un guidrigildo col Dritto Romano a' Romani (4), la fe' voltare nell' diloma del Lazio.

(1) Vedi Storia d'Italia, I, pag. 1010.

# NUOVE LEGGI LONGOBARDE

#### 1. NUOVE LEGGI DI RACHI

(Fol. 166-167 a tergo Cod. Cav. LL. Langobard.)

Prologus ista quae superius scripta tenentur in edictum scribantur et ista duas capitulas de subtu in brevi praevidimus statuere.

Hoc autem praevidimus statuere ut Marcas nostras Xristo custodiente sic debeant habere bordinatas et vigilitas ut inimici nostri vel gentis nostrae non possint per eas (Marcas) sculcas miltere. Ut fugaces ctientes suscipere, sed nullus homo per eas introire possit sine jusione aut epistola regis.

Propterea unusquisque judex per Marchiam sivi commissam talem studium et vigilanliam ponere debest et per locorpositos et clauarius suus ut nullus homo sine signo aut epistolam regis exire possit: et dum ad ingrediendum venerint peregrini ad clausas nostras qui ad Romam ambulare disponunt, diligente debeant interrogare unde sint; et si cogooscunt quod sempliciter veniant corum aditum tribusut.

# LEX X.

Si enim vero Arimanus aud (aut) liber homo ad judicem suum prius noa ambulaverit et judicium suum de judice su ono susceperit, et post justitiam suam recepat sie venerit ad not proclamare, componat ad jusum judicem suum solides quiunquaginta. Propretera praccepiumos omnibus ut debeant ire unusquiaque causam habentes ad civitatem suam simulque ad judicem suum, et nun-ciare causam suam ad jusos judices suos. Et si justitiam non re-

ceperint, tune veniant ad nostram presentiam: nam si quis venire antea praesumpserit priusquam ad judicem suum vadat, qui habuerint unde componant solidos quinquaginta, et qui non habuerint......

Ideo volumus ut vadat unusquisque ad judicem suum et percient judicium qualiter fuerit. Et hoc volumus ut nullus homo praesumat causa alterius ad dicendum supprehendere aud causare, nisi cum noultid ade judice suo sive causa de vidua aut orphano dicenda: neque, ut diximus, de colibertos suos.

Si quis causam supprehenderit aut causare praesumpserit componat guidrigild suum medietatem regis et medietatem judici suo. Et si judex, qui fuerit antequam causa altercaretur, hoc habere permiserit aut consenserit, componat guidrigild suum.

# LEX XI.

Hace itaque volumus et statuimus ut unusquisque Arimannus quando cum judice suo caballicaverit, unusquisque per semeispusm debeat portare scutum et lanceme et sie post illum caballicare. Et si ad palatium cum judice suum venerit, similiter faciat. Hoc autem ideo volumus ut habere debeat quis incertus et qui ei superveniat, aut qualem mandatum suscipiat de nos aud de terre istius ubi oporteat haberi caballicago. Si quis ven alter facere prasumpserit, componat judici uso solidi viginit. Et judex ille cui Arimanno hoc distulerit implere, aut non distrinarrit sicut supradiximus, componat guidrigild suum in palatium regis. De ferratura quidem et alias Arimannas ut caballos ita habere debeant sicut jam in antea per nostram jussionem praecepimus.

## II. NUOVE LEGGI D'ASTOLFO

(Fol. 167 a tergo et seqq.)

#### INDICE DELLE NUOVE LEGGI

- De donationes illa quae factae sunt a Rachis reges et Tasia conjuge;
- II. De his qui loricas habere possit;
- III. De negationes (negotiatoribus);
- IV. Item de negationes;
  - V. De clausas dirrupatas;
- VI. De negationes et terreno negotio;
- VII. De judices qui homnes de exercitu dimittunt;
- VIII. De illicita conjunciones;
  - IX. De foronibus.

Segue l'indice delle leggi stampate già dall'Heroldo e dal Muratori.

Manca intera intera nel Codice Cavense, dal quale un'empia mano strappò il fol. 169.

Questa legge doveva esser molto lunga.

Manca il principio, che stava nel fol. 169. Nel seguente 170 fol. si legge:
.....ut ille homo, qui habet septem casas massaricias

habeat loricam cum reliqua conciatura sua, debeat habere et caballos, et si super babuerit, pro isto numero debeat habere caballos et reliqua armatura. Item placuit ut illi homines, qui non habeat casas massaricias

Item placuit ut illi homines, qui non habent casas massaricias et habent quadraginta jugis terrae, habeant caballum, scutum et lanceam.

Item de minore homines principis placuit ut si possint habere scutum, habeant coccora cum sagittas et arcos.

# LEX III.

Item de illis hominibus qui negotiantes sunt et pecuniam non habent qui sunt majores et potentes, habeant loricas, sculos et caballos et lanceas; et qui sunt sequientes habeant caballos, scutum et lanceau. Minores habeant coccoras cum sagittas et arcos.

#### LEX IV.

Et hoc iterum volumus de illis hominibus qui negotium feerint sine voluntate regis cum Romanos hominer. Si fuerit juder qui hoc facere presumpserii, componat widrāgid suum, et honorem suum amitat. Si fuerit Arimanus homo amitat res suas et vadat decalvatus clamando. ... Sic patiatur qui contra voluntatem domini sui regis cum Romano homines negotiatio fecerit quando lites habemus.

Similiter componat judex qui neglectus fuerit aut fecerit ad inquirendum si antes ad ejus notitiam pervenit quod Arimannus et bace feciset aud alius homo in ejus judicaria, componat guidrigital suum, et bonorem suum non perdat. Et si dixeritipse judex quod ad ejus notitiam non pervenisset, purget se ad santa Dei Evangelia quod ad ejus notitiam non pervenisset.

## Lax V.

De clusas (1) quae dirrupatae sunt, restaurentur et ponantur ibidem custodiam, ut nec nostri homines possint transire sine voluntate regis, neque extraneis possint ingredere in patriam nostram.

Similiter sine jussione regis et voluntas in quele clusas inventus fuerit tali pena subjaceat.

Clausarius qui custodire neglexit ad judice suo qualis ipse judex agere anteposito. Nisi judex per utilitatem regis miserit missum suum, aut susceperit tantum modo pro causa regis.

De navigio et terreno negotio. Ut nullus homo debeat negotium peragendum ambulare, aut per quodecumque causa sine epistola regis, aut sine voluntate judici suo. Et si hoc fecerit, componat guidrigild suum.

De judice et de sculdais ut auctores qui homines potentes dimittunt de casa seu de exercitu, qui hoc faciunt componat sicut Edictus continet pagina.

(1) Di queste Chiuse parla il Repetti nel suo Dizionario Geografico di Toscana, I, 707.

### Lax VIII.

De inlicita conjuctione, quia nec unde canones aut edictus habet esse non posunt copulatos, placuit idem principis nostro ut a presenti separentur, et quis intra presentem indictionem causam istam de nostris judices negleserit ad judicandum aut distrigadum composat vidirigidi suum. Quia causam apparet nobis comnibus qui talta consentiunt contra Deum et animam suam faciunt, et malitia amplius crescit.

## LBX IX.

De furonibus qui neglezerit inquirere aut sollecitare vel qui cos transire permittunt foris cleuzes, in subjeccant sionet delei continet pagina, et intra presentem indictionem habeat inquisitio. Et hoc statuere, ut si comprehensus a qualecumque judice fuerit et de sub alio judice collegam auum setionaverit, ispe judet qui ipsum furonem comprehensum habet, et ad alium judicem mandatum feerit, ut juse neglezerit comprehendere composat ipsum furtum; cui factum est, judex ipse: eo quod comprehendere neglezerit furonem ipsum.

Et si servus cujuscumque fuerit, faciat scire dominus ejus et ipse dominus etiam inquirat servum suum et faciat ei justitiam qui compellaverit: et si ipse dominus ejus neglexerit comprehendere, componat ipsum furtum, quia comprehendere neglexit:

## LBX X.

Recolimus . . . . (stampata dall'Heroldo e dal Muratori sì come la prima delle 14 leggi di Astolfo).

Queste quattordici e nove precedenti del Codice Cavense sommano a ventitrè: or come avviene che in quel Codice se ne leggono ventidue? Avviene perchè le leggi X ed XI dell' Edizione Muratoriana veggonsi nel Cavense ridotte in una sola, cioè nella legge XIX.

# NOTA

Pietro Giannone racconta d'aver attentamente coi propri occhi osservato il Codice Cavense (1). Risguardo alle Leggi d'Astolfo, lo Sto-

(1) Giannone; Stor. Civ. lib IV, cap. vi.

rico Civile, ne annovera ventidue, soggiungendo che diciannove già si veolenno imprese nella lombarde (i). Edi vero la scorretta Lombard Veneta del 1557 (2) onde si valse il Gaimone, registra in tal numero le leggi di quel Re: ma nel Secondo Libro cinque d'este, una del SIIV Titolo (5) e quatron del 1v (4), appartengono sensa dubito a Cardonagno, coa i per la control del 1v (4), appartengono sensa dubito e delle migliori Edisioni del Maratori e d'altri, come principulmente e delle migliori Edisioni del Maratori e d'altri, come principulmente per le materie. Lonnole le cinque Leggi malamenta attribuite ad Astolfo nella Peneta Lombarda non trovansi fra le ventidue Astolfone del Codici Cardonasi cità che il Giannona avrobe di leggiori saputo se acci dice Cardonasi cità che il Giannona avrobe di leggiori saputo se acci al semplice confronto del numero diciannove.

Intorno alle ire altre Leggi d'Astolfo, ad alle due precedenti di Rachi nel Codiec Casene, il Giannon si contento iscriver di non essere queste comprese nella Lombarda. Non disse nè potea dire se altri, come l'Heroldo, le avesse o no stampate; perchè mancasson ai giorni di Giamone molti aiuti, che s' ebber di poi : e l'Opera dell'Heroldo è stata sempre si rara, che il Muratori confessa di non averla vedula. On nè l'Heroldo riscontato da me diligentemente, nè il Muratori, nè il Georgisi conobbero alcuna delle due leggi di Rachi e delle nove d'Astolfo, che si stamparono per la prima volta in Napoli nel 1852: ignote parimente al Boerio, primo pubblicatore della Lombarda, ed al Lindebrogia.

- (1) Giannone; Stor. Civ., lib. V, cap. 11. § 3.
- (3) LL. Longobard. cum Glosis Caroli de Tocco, etc. Venetiis, 1537 in 8.° (3) lbid.; lib. II, tit. xxxv. Leg. 10: De Manumissionibus, p. 163. Vedi Leg. 107 Caroli, ap. Muratori.
- (4) Ibid. tit. 1v, legg. 21-24: Qualiter quis se defendere debeat per gaudum, p. 210. Vedi Legg. 28, 38, 39, 66 Caroli, ap. Muratori.

\*\*\*\*

# BREVI CENNI DI PRANCESCO REZZONICO

SULL' APPENDICE

DI CARLO TROYA

AL DISCORSO

SU ROMANI VINTI DA LONGOBARDI



I. Dell'Appendice al Discorso, non terremo troppo lungo ragionamento, e perchè non paja che ci vogliamo abbandonare ad una polemica alla quale ci sentiamo altrettanto avversi per indole, quanto ineguali per forze; e perchè male il comporterebbe la natura di quell'Appendice ricca di eruditi particolari non atti ad essere recati in compendio ed esaminati distintamente in poche pagine; e finalmente perchè dal trattenerci troppo a lungo su di essa ci rimovono quelle gravi e modeste parole colle quali il signor Troya ci promette nuovi ed importanti lavori su questo argomento. « A chiarir, egli dice, la condizione de' Romani vinti da' Longobardi, tre modi v'erano (s'io non m'ingannava e non m'inganno), ma tali che non potessero disgiungersi, e che da questa loro unione s'ottenesse la forza valevole per ravvisare il vero. Primo di sì fatti modi era un Discorso, che tentasse gli animi esortandoli a far nuova inchiesta sull'ampio e difficile argomento: l'altro, il porre ad effetto l'antico desiderio del marchese Maffei, compilando un Codice diplomatico dove si potesse vedere se vi fossero stati prima di Liutprando e Carlo Magno sudditi del regno longobardo, viventi per dritto comune colla cittadinanza e colla legge romana: il terzo, e forse mag-

<sup>(1)</sup> Estratto dal Tomo VIII del Giornale dell'I. R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti e Biblioteca Italiana.

giore dei primi, la storia delle dominazioni barbariche non solo in Italia, ma eziandio in Ispagna, nella Gallia ed in Brettagna, Quel Discorso è già dato alla stampa, Il Codice diplomatico longobardo, che io aveva ordinato e promesso fin dall'anno 1830, sarà condotto in breve al suo compimento, ed avrò gli ajuti di non pochi valentuomini, ai quali piacque venire in mio soccorso, accomunando le loro alle mie fatiche in ampliar si fatto lavoro; ma il mio animo anela oramai a far di pubblica ragione la Storia d'Italia dopo la caduta dell'impero. Allora solamente potrò dir tutto intorno alle varie signorie de' Barbari d'Europa nelle provincie state romane; allora spaziarmi senza impacci e fuori delle angustie di un discorso narrando le diversità degli usi, dei riti, delle leggi, delle stirpi e però delle conquiste di quei Barbari... Fino a tanto che non avessi recato questo disegno al suo termine, io aveva fermo nel pensiero di non entrare in altre investigazioni sulle materie contenute nel mio Discorso. Ma fui vinto, il confesso, dalla gentilezza di F. Rezzonico, il quale stimolommi a dileguare alquanti suoi dubbi sulle mie opinioni » . . . . . Ed altrove: « Minori dispute sulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi vi sarebbero se si avesse su ciò uno speciale commento all'Editto di Rotari. Non ardisco promettere di pubblicarlo, ma già da lunga stagione il composi e daronne un sunto nella Storia ".

Dopo queste parole, che tutti i cultori delle scieuze storiche accoglieranno con lieto animo, ogni minuta disamina di questa Appendice sarebbe inopportuna. Epperò non ne diremo se non quel tanto che basti a raccogliere le sparse fila del discorso ed accennare i principali punti della discussione a coloro che vorranno nel frattempo occuparsi di questo grave argomento e predisporsi a' nuovi studi che l'instancabile attività del signor Troya ci prepara. Lo che faremo seguendo quella partizioue che abbiamo sin da principio adottata, vale a dire: la condizione delle persone e delle terre; la legge; il Comune.

II. A conoscere la condizione delle persone e delle terre dei vinti Romani la storia ci poteva condurre precipuamente di due modi: o conservandoci qualche speciale documento o memoria che ne favellasse espressamente, o tramandandoci tale una serie di atti e di fatti, il complesso dei quali potesse supplire al difetto di speciali memorie o documenti.

Al primo di quei modi si vogliono ascrivere i due passi di Paolo Diacono nei quali appunto si narrano i mutamenti avvenuti nella condizione dei vinti Romani da prima sotto i Duchi, e più tardi regnando Autari: ed alla vera intelligenza di quei luoghi è precipuamente diretto il Discorso del signor Troya, che perciò s'intitola: Della condizione dei Romani vinti da' Longobardi, e della vera lezione di alcune parole di Paolo Diacono intorno a tale argomento, La conchiusione del quale Discorso riducesi a ciò, che i vinti Romani essendo stati, secondo narra il Diacono, sottoposti al tributo sulle terre e divisi fra i Longobardi, furono anche spogliati della vera proprietà prediale e ridotti allo stato servile di aldii, perchè tributo e servitù, giusta le idee germaniche, sono un'identica cosa. E questo viene, a parer del chiarissimo autore, confermato dal non essere stato attribuito ai vinti Romani un guidrigildo o valutazione della loro persona.

Su di ciò noi dubitavamo essersi data un'interpretazione troppo ampia alle parole di Paolo Diacono; poter convenire alle idee degli antichi Germani l'equiparare il tributo allo spoglio delle terre e questo alla servità, ma non ai tempi ed alle idee dei Longobardi in Italia, quando il tributo aveva assunto un carattere alquanto diverso e la libertà era talvolta scompagnata dalla proprietà delle terre; ad ogni modo le parole del Diacono spiegare la sorte dei possessori delle terre dei quali soltanto egli parla, ma non chiarire la condizione in cui caddero i mercanti, gli operaj ed altri simili; la pretesa divisione dei Romani fra i Longobardi non essere che una speciale relazione di hospitalitas tutta propria delle conquiste germaniche: la mancanza di guidrigildo esser prova meramente negativa ed in materia oscurissima auche presso i Longobardi, e tale da non potervisi fondare veruna conchiusione. Invocavamo anche l'analogia di quanto avvenne nelle altre conquiste germaniche, e specialmente in quella

dei Franchi nelle Gallie, ed inclinavamo a credere: i vinti Romani considerati in corpo e come nazione sessere stati ridotti tributari o censuali, ed avere costituito una classe di persone meuo nobile e, se vuolsi, anche degradata appetto dei Longobardi, ma non potersi ammettere senza qualche esitazione che i singoli individui siano stati privati affatto della proprietà delle terre e ridotti allo stato di servitù aldionale, dalla quale non potosero uscire se non per l'unica via dell'emancipazione.

Rispondendo a questi dubbi il signor Trova osserva come il tributo e la mancanza di guidrigildo si dian mano a vicenda, e presi insieme siano segno indubitato di servile condizione; nota quali differenze si debbano ravvisare fra la conquista dei Longobardi in Italia, e quella dei Franchi nelle Gallie; ed avverte come anche nelle Gallie, quantunque la conquista sia stata più mite, tuttavia la pretesa cittadinanza dei Romani fosse piuttosto illusoria che vera e il guidrigildo dei Romani tanto inferiore a quello dei Franchi riuscisse meglio un barbaro scherno che una liberale concessione. Dopo ciò egli chiede se si hanno prove positive che i Romani vinti dai Longobardi fossero realmente cittadini e gnerrieri; se sia credibile che i Longobardi ponessero le armi nelle maui degli Italiani, e ne creassero quasi un esercito prouto a rivolgerle contro di essi; possibile poi che la nazione longobarda movesse dalle antiche sedi e combattesse tante guerro per ridonare ai vinti Romani la cittadinanza e le terre, accontentandosi di una vana e fallace ombra d'impero, e del diritto di percepire un canone livellario sulle terre degli antichi proprietari.

Lasceremo ad altri più dotti di noi il considerare sino a qual punto siano decisivo nella questione le cose avvertite dal signor Troya sulla conquista dei Franchi nelle Gallic raffrontata colla conquista dei Longobardi, e solo aggiungeremo due osservazioni sui due punti che toccano più da vicino questi ultimi: la 1.º che i Longobardi potevano lasciare o restituire ai vinti Romaui la libertà delle persone ed una qualche esistenza civile, e tuttavia non mettere loro in mano le armi od a rmanti con ordiune e modo innocuo, come sappiamo el armi od a rmanti con ordiune e modo innocuo, come sappiamo

aver fatto gli autichi Romani rispetto ai Latini ed altri popoli; e forse fecero in altre occasioni gli stessi Longobardi, che senza dubbio avevano diversi ordini di cittadini ed alcune classi medie fra i servi e i gnerrieri, quali erano per esempio i mercanti rammentati della legge III di Astolfo, scoperta e riportata dal signor Troya nell'Appendice medesima (1); la 2.º che dall'avere i Longobardi lasciato qualche ombra di liberti, e la propriett delle terre ai Romani seampati dalla morte e dall'esiglio, non si può dedurne che si econtentassero di un vano nome d'impero e di un cano ne d'impero e di un cano nome d'impero e di un cano ne le si erano appropriate tutte le terre del pubblico, molte di quelle delle chiese, non che le terre, i palagi e le masserizio dei più potenti Romani uccisi od obbligati a salvarsi colla fuga.

Quanto ai fatti speciali dai quali risalir si possa ad nna conclusione generale sulla condizione dei viuti Romani noi

(1) Parlando del primo passo di Paolo Diacono e della parola tributarii intesa per aldii, dicevamo che con questo passo e con questa interpretazione si spiegherebbe a tutto più la condizione dei possessori delle terre, ma non si vedrebbe qual fosse la condizione dei mercanti, degli operaj e simili, e intendevamo parlare dei Romani. (Art. L., S 21, ed art, II., S 8.) Il signor Troya rispose che i mercanti erano cittadini longobardi e vivevano a legge longobarda, ed a prova di ciò addusse la legge III di Astolio da lui scoperta nel Codice della Cava e concepita in questi termini : Item de illis hominibus qui negotiantes sunt et pecuniam non habent, qui sunt majores et potentes habeant loricas, scutos, et caballos et lanceas, et qui sunt sequientes habeant caballos, scutum et lanceam. Minores habeant coccoras cum sagittas et arcos. Questa legge è positiva, e prova in fatti che i negozianti longobardi eran cittadini e guerrieri, ma non prova che i negozianti romani fossero diventati longobardi e vivessero a legge longobarda. Essa poi vale sempre più a confermare i nostri dubbj, o diremo anche la nostra opinione, che la proprietà delle terre appo i Longobardi non fosse condizione necessaria della libertà individuale e della cittadinanza.

Delle altre nuove leggi pubblicate dal signor Troya non terremo speciale discorso. Esse erano già state da lui scoperte ed inserite nel *Progresso* prima che desse alle stampe il *Discorso*, ed in esso ne fece uso più volte.

abbiamo rammentato e la seconda conquista di Oderzo, ed i Pisani possessori di dromoni deliberanti sul soccorso da prestarsi ai Longobardi, e la plebe di Milano votante pel vesovo Diodato e non atterrita dalle minacce del Re. Ora ammetteremo di leggieri col signor Troya che il fatto di Oderzo non sia forse tale da cavarne alcuna positiva conclusione; ma lasceremo ad altri il giudicare se si possa poi consentire al signor Troya che i Pisani deliberanti fossero per avventura Longobardi, se che la plebe di Milano si trovasse ricoverata a Genova col clero e coi nobili quando votava pel vescovo Diodato.

III. Parlando della legge romana noi dubitammo che l'uso ne sia mai stato abolito assolutamente, e a dubitare ci movevano le seguenti ragioni: 1.º perchè quella legge dovette assolutamente durare nei primi momenti della conquista e fino alla compilazione dell'Editto di Rotari, non avendo i Longobardi leggi scritte da surrogarvi; 2.º perchè l' Editto sembra legge del tutto longobarda e scritta pei soli Longobardi, nè mai fa menzione dei Romani; 3.º perchè se le leggi romane non si fossero mantenute in vigore non avrebbero potuto insinuarsi così presto come fecero nelle longobarde ed alterarle in tante parti principali; 4.º perchè se i vinti Romani non vivevano a legge romana, non si vede quali potessero essere tutte quelle persone che più tardi professano pubblicamente di vivere a legge romana, e, come notammo altra volta, non sono a tempo de' Franchi in numero minore dei viventi a legge longobarda (1). Aggiungemmo però esser noi persuasi che il diritto romano non durasse in tutta la sua estensione, ma soltanto in alcune parti e forse in nu rozzo compendio.

<sup>(1)</sup> Biportiamo volentieri il seguente passo dei signori de Vesme e Fossati: « Avendo dal primo volume dei diplomi nella raccolta dei Monumenti di Storia patria noverato i viventi secondo le due leggi, romana e longobarda, dall'amo gd.5 i noco nelle due città d'Asti e di Novara, i trosammo in Asti nominate 79 persone viventi a legge romana, 3 2 con legge longobarda, fra i quali un prete: ed in Novara 15 viventi con legge romana, 9 con legge longobarda, fra i quali parimente un prete n. (De Vesme e Fossati, Vicende della proprietà in Italia, pps. 198).

A queste considerazioni il sig. Troya risponde precipuamente 1.º che l'Editto, per espressa dichiarazione di Rotari, esser doveva obbligatorio per tutti sioni sudditi 2.º che il rozzo compendio non poteva essere in vigore senza l'approvazione del Re e senza norme speciali che regolassero i limiti ed i rapporti delle due leggi, la quale approvazione e le quali norme mancando, mal può reggere la nostra supposizione.

Anche qui lasceremo ad altri il considerare se veramente le parole dell'Editto, allegate dal signor Troya, siano così positive su questo proposito siccome egli afferma; e quanto valer possa in proposito l'autorità dell'anonimo citato dal Ritter nella prefazione del Codice Teodosiano (1). Piuttosto aggiungeremo due brevi osservazioni di fatto: la 1.º, che anche ai tempi di Liutprando vigeva quell'Editto che sarebbe stato obbligatorio per tutti i sudditi del regno longobardo; e tuttavia ne' paesi da lui conquistati durava anche la legge romana, senza che ci consti quando e con quale decreto sia stato derogato all'Editto, giacchè la celebre legge de Scribis, come notammo altra volta, fa prova bensì che le due legislazioni già vigevano insieme quando essa era emanata, ma non dimostra a qual tempo abbiano cominciato a coesistere; la 2.4, che quantunque a' tempi di Liutprando la legge romana durasse indubbiamente a fronte della longo: barda, tuttavia non conosciamo nè quali ne fossero le fonti; l'estensione ed i limiti, nè quali le norme regolatrici dei conflitti delle due leggi: così che se la legge de Scribis non ci fosse pervenuta ad attestare la durata della legge romana;

<sup>(1)</sup> Ecco le parole del prologo dell'Editto citato dal signor Troya: Quanta no susucriosus vostrousus consuon natirea fui sollicitudinis cura, vel est, subtendacesus tenor declarat. El ob hoc considerantes poli niscirciordinim necessarium este prospezium praesenten corregere est componere legem. Noi altro non espipismo ravvisarvi che una di quelle generali proteste con cui cominciavano una volta quasi tute le leggi. Oltre di che le ciate parole si confronitino colle altre della conclusiano dell'Editto: Inquirimente et remorantes antiquas leger vareus norranoses. . . . Per subtilem inquisitionem de antiquas leges Lusco-19300000 . . . El rimite et nivolobilitare do nomilus sorrars constitucione.

molti l'avrebbero negata siccome impossibile, e tuttavia si sarebbero ingannati. Ora se questa apparente impossibilità non ci toglie il credere che la legge romana vigesse ai tempi di Liutprando, comunque il modo ci riesca incomprensibile, lo stesso ci sembra doversi dire dei tempi di Rotari; perchè da un lato la ragione nell'uno e nell'altro caso ci conduce a credere il fatto generico che la duplice legge abbia coesistito, e dall'altro lato nell'uno e nell'altro caso è sempre oscuro il fatto speciale, a qual modo le due leggi coesistessero : e la sola differenza è riposta in ciò che rispetto ad un tempo un brano di legge ci è pervenuto ad attestare, ma non a spiegare quel fatto generico; e quauto all'altro è smarrita anche ogni legge che lo attesti. Ognuno poi comprenderà di leggeri come l'argomento dall'impossibile e dall'assurdo in fatti subalterni e speciali, non può avere gran peso per negare un fatto generale, precipuamente rispetto a tempi rozzi ed oscuri; e come non si possa esigere nelle leggi dei Barbari quella pienezza, quella coerenza e quella logica che indarno avremmo cercato un secolo fa nella maggior parte delle leggi d'Europa.

Del resto, giova ripeterlo, non pensiamo che tutte le leggi romane fossero conservate, comunque non si possa asserire quali il furono e quali no. Probabilmente anche i vinti Romani furono soggetti ad alcune delle leggi longobarde, e le native loro leggi forse non durarono che come leggi suppletorie. secondo tenne, quantunque con molta ristrettezza, anche il Lupi. Ciò avveniva anche più tardi quando i capitolari dei Franchi obbligavano tutti i sudditi. e le leggi personali non erano che suppletorie: lo che solo può spiegare in qualche modo (benchè manchino anche qui le precise notizie) come potessero coesistere tante leggi; e come le donne, or vivendo secondo la legge propria, or secondo quella del marito, potessero tanto agevolmente piegarsi alle varie loro disposizioni. Di che abbiamo un notabile esempio nella contessa Matilde di Toscana, la quale or dichiara di vivere a legge longobarda, ora a legge salica, e stipula or secondo l'una, or secondo l'altra; sicchè l'ingegno di un Muratori, di un Lupi, di un Savigny fu messo a dura prova per conciliare l'apparente contraddirsi di quelle dichiarazioni e di quegli atti, e forse ancora non è intieramente chiarito ogni dubbio.

IV. 'Quanto al Comune, poiché da molti documenti ne parve manifestarsi le tracce di una cittadinanza romana sussistente a fronte della longobarda, abbiamo arrischiato la congettura dei due Comuni, l'uno romano e l'altro longobardo. La quale piacque a taluni più che non avevamo creduto noi stessi, che non vogliamo anche attualmente consideraria se non come una semplice congettura, o, se vuolsi, anche una semplice ipotesti.

Il signor Troya reca la scure alla radice, e con quella potenza d'inseguo e di dottrina che tutti couoscono, imprende a provare uon essere durata neppur ombra di citadinanza romana, e tutte quelle menzioni che di essa sembrano riscontrarsi in alcuni documenti, e sopra tutto quelle emancipazioni di servi per modo che sieno veri cittadini romani, non essere che illusioni e mere formole usate precipuamente dai sacerdoti, o rispetto ad iniziati al sacerdozio, nei quali concorreva una doppia cittadinanza, l'una effiuera e di mero nome, la romana; l'altra vera e reale, la longobarda.

Gli studiosi mediteranno nel Troya questa sua distinzione al certo ingegnosa che noi abbiamo soltanto accennata, o giudicheranno se dessa valga per sè sola a togliere ogni valore a quei cenni apertissimi di romana cittadinanza.

Quanto poi all'antagonismo de Romani e Longobardi che sospettammo aver durato per lunga stagione, vedranno se a farne cessare l'importanza basti il dire che la più tarda lotta del medio evo non fu tra Romani e Longobardi, ma sibbene fra nobili e plebei: o se valga la pena di indagare chi fossero propriamente i nobili e chi i plebei. A noi basta l'avera eccennati questi punti di laboriose indagini, e di buon grado li abbandoniamo agli studj di uomini più eruditi.

V. Intanto conchiuderemo ripetendo, che quand'anche il signor Troya non fosse riuscito a risolvere pienamente e fuori d'ogni dubitazione quell'oscurissimo punto della condizione dei viuti Romani, il suo Discorso sarebbe prezioso per la scienza, perchè in nessun altro libro sono svolte con maggiore dottrina le leggi dei Longobardi, in nessuno sono emendati tanti errori e dissipate tante illusioni intorno quei tempi; e le incertezze che ancora rimanessero circa il punto principale della discussione, si doverbbero ascrivere assolutamente alla natura dell'argomento de alla mancanza di documenti, così che il problema che un uomo di tanta scienza non avesse potto chiarire, debba ritenersi piuttosto impossibile che difficile a risolversi.

Se non che il sig. Troya promette nuovi lavori, e quello che non gli fosse per avventura pienamente riuscito nelle angustie, come egli dice, di un Discorso, gli verrà fatto, non ne dubitiamo, col triplice sussidio della narrazione storica, del Codice diplomatico e del commento all'Editto di Rotari; e noi affrettiamo col desiderio il giorno nel quale la nostra letteratura verrà arricchita di queste genme presiose, e sciolto il più difficile problema della storia italiama.

## INDICE

| PREFAZIONE DEGLI EDITORI MILANESI                                            | ese.     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DELLA CONDIZIONE DE'ROMANI VINTI DA' LONGO-                                  |          |
| BARDI, DISCORSO DI CARLO TROYA                                               | τ        |
| Anni .                                                                       |          |
| 358-418. § I. Stabilimenti conceduti dagl'Imperatori a' Barbari nelle Gallic | 2        |
| 418-493. § II. Childerico e Clodoveo                                         | 3        |
| 493-496. § 111. La legge Salica del Manoscritto di Wolfembuttel.             | 4        |
| § IV. Il dritto Romano chiamato in sussidio della legge                      |          |
| Salica da' Franchi                                                           | 5        |
| §  ∇. I Romani viventi a legge Salica                                        | 6        |
| S VI. Il guidrigildo minore pe' Romani che non pe'                           |          |
| Franchi                                                                      | in 6     |
| 496-510. S VIL. Battesimo di Clodoveo Giunte alla legge Salica.              | <b>8</b> |
| 510-511. S VIII. Crudeltà di Clodoveo contro i parenti                       | 9        |
| 311-515, \$ IX. Le formole d'Angiò                                           | 10       |
| 515-534. S X. Leggi de' Ripuari, de' Bayari e degli Alemanni.                |          |
| - I Tavolari della legge Ripuaria                                            | 4.1      |
| § XL Leggi personali e territoriali appo i Barbari                           | 12       |
| 536-543. S XII. Fine del regno de' Borgognoni                                | 13       |
| 543-560. S XIII. Condizione speciale de' Vescovi e degli Eccle-              |          |
| siastici presso i Franchi                                                    | 14       |
| S XIV. La legge Salica del Manoscritto Schilteriano .                        | ivi      |
| S XV. I Convitate del Re nelle Gallie                                        | ι5       |
| § XVI. Ordini de' Romani secondo la Schilteriana                             | 16       |
| S XVII. I Capitolari de' Franchi e la legge Mondana                          |          |
| del Media Euro                                                               |          |

| Auni     |                                                           | Pag. |
|----------|-----------------------------------------------------------|------|
| 56o.     | § XVIII. Primo Capitolare di Clotario I                   | 18   |
| 569-573. | S XIX. Alboino in Italia                                  | 19   |
| 573-574. | § XX. Clefo                                               | 20   |
| 575-576. | S XXI. I Romani divisi fra ciascun Longobardo e fatti     |      |
| , ,      | tributarj di ciascuno                                     | 21   |
| 576.     | XXII. I due modi, co' quali potea concedersi la cit-      |      |
| •        | tadinanza Romana                                          | 22   |
|          | S XXIII. I Duchi Longobardi non concedono alcun gui-      |      |
|          | drigildo a' Romani                                        | 23   |
|          | § XXIV. Servitù Aldionale, in cui caddero i Romani.       | 24   |
|          | S XXV. Peculio degli Aldii e de' servi                    | ivi  |
|          | S XXVI. Gli Aldii Germanici                               | 25   |
|          | § XXVII. I Terziatori e gli Ospiti servili                | 26   |
|          | § XXVIII. Concetto che i Germani aveano del tributo.      | 27   |
|          | § XXIX. I Romani spogliati del dominio delle loro terre   | 29   |
|          | § XXX. Continuazione                                      | 31   |
|          | § XXXI. Se i Longobardi al tempo de' Duchi abitassero     |      |
|          | nelle città d'Italia                                      | 32   |
|          | § XXXII. Distruzione delle Curie, ovvero degli Ordini.    | 34   |
|          | § XXXIII. Cessazione de' Magistrati Romani                | 35   |
|          | S XXXIV. Cessazione del pubblico uso della legge Ro-      |      |
|          | mana                                                      | 36   |
|          | S XXXV. Religione Libro Diurno                            | 37   |
| 5-6-580. | S XXXVI. Lingua latina Lettere Vita privata de'           | •    |
| •        | Terziatori                                                | 38   |
| 58o-584. | § XXXVII. Dell'affrancare in tempo di guerra i servi      |      |
|          | Longobardi                                                | 41   |
|          | § XXXVIII. Incorporazione di straniere cittadinanze nella |      |
|          | cittadinanza Longobarda                                   |      |
|          | S XXXIX. Partenza de' Sassoni Unità di legge nei          |      |
|          | regno Longobardo                                          | 44   |
|          | § XL. Osservazioni sulle sei tribù incorporate ne' Lon-   |      |
|          | gobardi                                                   | 45   |
|          | § XLI. I Vescovi ed i Sacerdoti Romani sotto i Duchi.     | . 46 |
|          | § XLII. Romani Teodosiani e Romani Giustinianei           |      |
|          | La legge Cornelia de' Sicarj                              | 47   |
|          | § XLIII. Vero stato della quistione intorno a' Roman-     |      |
|          | vinti da' Longobardi                                      | . 48 |
| 584.     | § XLIV. Parole di Paolo Diacono intorno a si fatta        |      |
|          | quistione                                                 |      |
|          | § XLV. Giudizj degli scrittori sul PARTIUNTUR d           |      |
|          | Paolo                                                     |      |
| 584-589. | § XLVI. Miglioramento della condizione degli Aldii e      |      |
|          | de' Terziatori ceduti ad Autari                           | . 54 |

| Auni     |                                                          | Pag.     |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| 589.     | S XLVII. Venuta de' Guargangi Bavari                     | 55       |
| 500-505. | S XLVIII. Sciagure d'Italia ne' primi anni d'Agilulfo    | ivi      |
|          | § XLIX. Leggi de' Re Clotario II e Childeberto II        | 57       |
|          | \$ L. I Guargangi di Corsica                             | 58       |
| 505-508. | S Ll. Se fuvvi Romana cittadinanza per patto in qual-    |          |
|          | che città datasi a' Longobardi                           | 59       |
| 508-600  | S LII. Sbarco in Sardegna Ursicino, Vescovo di           | -0       |
| -3       | Torino                                                   | 60       |
| 600.     | § LIII. S. Gregorio e Teodolinda                         | 61       |
|          | S LIV. Lettere di S. Gregorio al Clero, all'Ordine ed    |          |
|          | alla Plebe delle città Longobarde                        | 62       |
|          | & LV. Lettere di San Gregorio al Vescovo ed al Clero     |          |
|          | di Milano                                                | 63       |
| 600-602  | S LVI. I Guargangi di Scozia, della Brettagna e delle    | •••      |
| 000-0020 | Gallie                                                   | 64       |
| 602.     | & LVII. Fondazione di Bobbio                             | 65       |
| 603.     | S LVIII. Partenza di San Colombano Conversione           | •••      |
| 0001     | di Agilulfo                                              | 66       |
|          | S LIX. Cillane. — I Dromoni di Pisa                      | 67       |
|          | S LX. Nuova dotazione de' Vescovi Cattolici Agrip-       | ٠,       |
|          | pino, Guargango e Vescovo scismatico di Como.            | 68       |
| See. 6.5 | § LXI. Cittadinanza Longobarda de Vescovi nati Romani.   | 69       |
| 007-013. | § LXII. I Vescovi, le Chiese, i Monasteri tutti dell'I-  | vy.      |
|          | talia Longobarda vivono a legge Longobarda .             | 70       |
|          | § LXIII. La cittadinanza Longobarda era necessaria-      | 70       |
|          | mente collegata col possesso delle terre in Italia.      |          |
|          | \$ LXIV. Introduzione d'una parte specialissima del      | 71       |
|          | dritto Romano intorno alle immunità Sacerdotali          |          |
|          | nel regno Longobardo                                     | 72 -     |
|          | \$ LXV. Formola del giuramento, detta Indicolo, de' Ve-  | /        |
|          | scovi del regno Longobardo                               | -4       |
| 6.5 6.0  | § LXVI. Rinnovazione del Clero Cattolico nel regno Lon-  | 74       |
| 013-019  | gobardo                                                  | 76       |
|          | \$ LXVII. Allargamento della giurisdizione volontaria in | 70       |
|          | favor de' Vescovi                                        | ivi      |
| 619.     | \$ LXVIII. I servi Ministeriali                          |          |
| 0.9.     | S LXIX. I liberi Livellari                               | 77<br>78 |
| 610-605  | S LXX. Primi lineamenti d'un Terzo Stato fra' Lon-       | 10       |
| 019-020  | gobardi                                                  | 70       |
| 4        | \$ LXXI. Maestri Comacini. — Costruttori di navi ed      | 79       |
|          | altri mestieri presso i Longobardi                       | 80       |
|          | S LXXII. Gli Esercitali ed i liberi uomini Longobardi.   | 8:       |
| 625,635  | S LXXIII. L'Arianesimo torna in onore. — Tradimento      | 01       |
| 020-030  | di Oderzo                                                | 82       |
|          |                                                          |          |
| 1        | ROYA, Cond. de' Romani, ec. 32"                          |          |

| Anni     |                                                              | Pag. |
|----------|--------------------------------------------------------------|------|
| 635-637. | § LXXIV. Diploma in favore di Bobbio                         | 83   |
| 637.     | § LXXV. Riforma delle leggi Salica e Ripuaria per o-         |      |
| /-       | pera di Dagoberto                                            | 84   |
| 642-643. | S LXXVI. Abolizione del dritto Romano in Ispagna             | 87   |
| -44-     | S LXXVII. Conquista d'Oderzo, di Genova e di tutta           | -    |
|          | la Liguria Marittima Cattività de' Romani.                   | ivi  |
| 643.     | S LXXVIII. Editto di Rotari                                  | 88   |
|          | S LXXIX. Se l'Editto riconobb e la cittadinanza Romana       | 90   |
|          | S LXXX. Condizione servile de' Romani soggiogati nella       | 9-   |
|          | Liguria                                                      | 91   |
|          | S LXXXI. La serva Romana della legge 194 di Rotari.          | ivi  |
|          | S LXXXII. Le ancelle filatrici della Corte del Re            | 92   |
|          | S LXXXIII. Le quattro maniere d'affrancare in tempo          | 9-   |
|          | di pace i servi                                              | 93   |
|          | S LXXXIV. La legge 229 di Rotari su' liberti                 | 94   |
|          | S LXXXV. Il Mundio delle donne - Le donne viventi            | 22   |
|          | a legge Longobarda                                           | 95   |
|          | S LXXXVI. La faida e l'anagrip ne' matrimonj                 | 96   |
|          | S LXXXVII. Onori prestati dall'Editto a' Vescovi ed          | 90   |
|          | agli Ecclesiastici                                           | ivi  |
|          | & LXXXVIII. Ordine delle successioni stabilito nell'E-       | •••  |
|          | ditto                                                        | 97   |
|          | S LXXXIX. Del Launechildo                                    | 98   |
|          | S XC. Del guadio ne' giudisj                                 | 99   |
|          | S XCI, De' giuratori o Sagramentali                          | ivi  |
|          | S XCIL Delle pugne giudiziarie                               | 100  |
|          | S XCIII, Esensione delle terre da qualunque tributo .        | ivi  |
|          | § XCIV. Cangiamenti avvenuti risguardo alla proprietà        | •••  |
|          | delle terre Le Sorti Longobarde                              | 101  |
|          | S XCV. Il Comune Longobardo                                  | 102  |
|          | § XCVI. Molti Longobardi fermatisi nelle Città               | 103  |
|          | S XCVII. Nazioni diverse che componeano la nazione           |      |
|          | Longobarda in Italia                                         | 106  |
|          | \$ XCVIII. Legge 390 di Rotari su' Guargangi                 | 106  |
|          | S XCIX. I Guargangi viveano a legge Longobarda               | 107  |
|          | S. C. Clausola dell' Editto, che dalla Longobarda in         |      |
|          | fuori abolisce ogni altra legge                              |      |
| 643-66o  | . \$ Cl. Formole di Marculfo ed altre pel regno de' Franchi. | 100  |
| 66o.     | S CII. La legge Romana chiamata in sussidio da' Lon-         |      |
|          | gobardi                                                      |      |
| 66o-665  | S CIII. Primo esempio de testamenti in favor delle           |      |
|          | Chiese                                                       |      |
| 665.     | S CIV. Primo esempio de' liberi Livellari nel regno Lon-     |      |
|          |                                                              | 3    |

| Anni     |   |                                                       | Pag. |
|----------|---|-------------------------------------------------------|------|
| 667.     | 5 | CV. Odio di Grimoaldo contro i Romani Distru-         |      |
|          | Ť | zione d'Oderzo                                        | 113  |
| 667-668? | s | CVI. Itta e Teodota                                   | 114  |
| 668.     |   | CVII. Leggi o Giunte di Grimoaldo                     |      |
|          | ě | CVIII. Arrivo de' nuovi Bulgari                       | ivi  |
|          |   | CIX. Bertarido e Cuniberto                            |      |
|          |   | CX. I Pellegrini Romei                                |      |
| •        |   | CXI. Il Monistero di Teodota in Pavia Monache         |      |
|          |   | Longobarde                                            | 110  |
| 700-703. | S | CXII. Gli Arimanni                                    | 121  |
| 700-707? | Š | CXIII. I Commendati, o raccomandati                   | 122  |
| 700-707. | ē | CXIV. Monaci Longobardi                               | 123  |
| 707-713. | S | CXV. Nuovo dritto Longobardo Prime leggi di           |      |
|          | • | Liutprando                                            | ivi  |
| 714.     | S | CXVI. Donazione di Senatore in Pavia                  | 125  |
| 715.     | Š | CXVII. Lite fra' Vescovi di Siena e d'Arezzo          | 126  |
| 716.     | S | CXVIII. Simile giudicato tra' Vescovi di Lucca e di   |      |
| •        | _ | Pistoia                                               | 128  |
|          | 9 | CXIX. Le terre soggette al pubblico nesso in Pistoia. |      |
| 717-     |   | CXX. Secondo libro delle leggi di Liutprando          |      |
| 719-     |   | CXXI. Usofrutto staccato dalla proprietà, secondo il  |      |
|          |   | dritto Romano, fra' Longobardi                        | ivi  |
| 720.     | S | CXXII. Terzo libro delle nuove leggi                  | 131  |
| 721.     |   | CXXIII. Pellegrinaggio di Pertualdo in Roma           |      |
|          | S | CXXIV. Dell'affrancare i servi Longobardi alla Ro-    |      |
|          |   | mana                                                  | ivi  |
|          | S | CXXV. Rivoluzione intorno al guidrigildo              | 134  |
|          |   | CXXVI. Degli Scribi e de' Notari                      | 135  |
|          | 9 | CXXVII. Vitale Suddiacono ed Esceptore della città    |      |
|          |   | di Piacenza                                           | 136  |
| 722-723. | S | CXXVIII. Leggi Romane, pertinenti alla religione,     |      |
|          |   | convertite da Liutprando in leggi Longobarde.         | 137  |
| 723-724. | S | CXXIX. Gli Arimanni de' Giudici Le maggiori           |      |
|          |   | e le minori persone fra' Longobardi                   |      |
| 724.     |   | CXXX. Gli Scabini del regno Longobardo                |      |
| 725.     |   | CXXXI. Pugna giudiziaria per gli Aldii                |      |
| 725-726. |   | CXXXII. Il Launechildo per gli Ecclesiastici          | 142  |
| 726.     | 9 | CXXXIII. Il Patrizio Abbone fonda il Monastero        |      |
|          |   | della Novalesa                                        | ivi  |
|          | S | CXXXIV. Ordinamenti risguardo all'esenzione del       |      |
|          |   | servizio militare                                     |      |
|          |   | CXXXV. Carceri pe' ladri Longobardi                   | 145  |
|          | 8 | CXXXVI, Luoghi spettanti al pubblico nelle città Lon- |      |
|          |   | gobarde                                               | ivi  |
|          |   |                                                       |      |

| Anni             |    |                                                                                                 |     |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0                |    | CVVVIII Allamanasi dal Parricha Langularda                                                      | Pa  |
| 726.             | 5  | CXXXVII. Allargamenti del Comune Longobardo<br>CXXXVIII. Possessioni del Pubblico presso i Lon- |     |
|                  |    | gobardi                                                                                         |     |
| 727.             |    | CXXXIX. Aumento de' liberi Livellarj                                                            |     |
|                  | e  | CXL. Principio di sconvolgimenti nell'Italia                                                    | 14  |
| 227-730.         | 6  | CXLI. Introduzione del dritto Romano presso i Lon-                                              |     |
| 1-11-            | ., | gobardi Legge sugli Scribi                                                                      | 15  |
| 727-             | 6  | CXLII. Osservazioni sul paragrafo 5º della legge sugli                                          |     |
| 1.7.             |    | Scribi                                                                                          | 15  |
|                  |    | CXLIII. E sul paragrafo 7º                                                                      |     |
|                  | 6  | CXLIV. Effetti della legge sugli Scribi nell'Esarcato                                           |     |
|                  | 3  | di Ravenna                                                                                      | . 6 |
|                  |    | CXLV. Ultime considerazioni sulla legge degli Scribi.                                           |     |
|                  |    |                                                                                                 |     |
|                  | 3  | CXLVI. Altre leggi d'indole Romana fra' Longobardi.                                             | 12  |
| 729.             | 3  | CXLVII. Liutprando riprova i duelli giudiziarj                                                  | 15  |
| 729-730.         | è  | CXLVIII. Legge su' matrimonj fra' Romani e le Lon-                                              |     |
|                  |    | gobarde                                                                                         | 16  |
| 729-7307         | 3  | CXLIX. Donazione a Gregorio, Greco o Romano, e                                                  |     |
|                  |    | buffone del Re Liutprando                                                                       |     |
| 734.             | S  | Cl. Legge su' figliuoli de' Chierci                                                             | 16  |
|                  | S  | CLI. Gli Ottimati Longobardi entrano in gran copia                                              |     |
| <del>73</del> 7• |    | nell'ordine clericale                                                                           | 16  |
|                  | S  | CLII. Esempio più antico delle adozioni civili fra'                                             |     |
|                  |    | Longobardi                                                                                      | 16  |
| <b>7</b> 39.     | \$ | CLIII. Accrescimento del Terzo Stato Rodberto,                                                  |     |
|                  |    | Maestro Comacino                                                                                | 16  |
| 742.             | S  | CLIV. Le Professioni di legge Manigunda                                                         | 16  |
| 244-746.         | S  | CLV. Esempi di Guargangi ecclesiastici                                                          | 17  |
| 746.             | 5  | CLVI. Prime leggi di Rachi                                                                      | 17  |
|                  | 5  | CLVII. Nuove leggi di Rachi                                                                     | 17  |
| 746-740.         | ē  | CLVIII. Lite di Farfa Testamento di Ratefredo.                                                  | 17  |
| 740 751.         | 9  | CLIX. Placito in favor di Farfa Gli Scarioni .                                                  | 17  |
| 751.             |    | GLX. Novella conquista dell' Esarcato di Ravenna.                                               | -,  |
| 1                | _  | - Giudicio contro il Prete Claudiano                                                            | 100 |
| 752.             | В  | CLXI. Consultazione secondo il dritto Giustinianeo                                              | -4  |
| ,                | •  | nella causa tra Siena ed Areszo                                                                 | 175 |
| 752.753.         | e  | CLXII. Lite de' Preti Grimoaldo ed Ausone contro                                                | -/- |
| , ,              | ۰  | il Prete Claudiano                                                                              | 170 |
| 754.             | 6  | CLXIII. Legge d'Astolfo contro i Romani, suoi nemici.                                           | 妥   |
|                  |    | CLXIV. Altre leggi di Astolfo                                                                   |     |
|                  | ē  | CLXV. Suo leggi sugli Ecclesiastici                                                             | 18  |
|                  |    | CLXVI. Legge sugli Scarioni                                                                     |     |
|                  |    | CLXVII. Auriperto, Pittore Orso ed i suoi di-                                                   | -0. |
|                  | 3  | compli                                                                                          | . 0 |

|          | 000                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Anni     | Pag.                                                           |
| 754.     | S CLXVIII. Fondazione di San Pietro in Palazzolo . 186         |
| 755.     | S CLXIX. Astolfo sotto le mura di Roma 187                     |
| ,        | S CLXX. Celebri parole del Machiavelli su' Longobardi. 188     |
| 755-757. | S CLXXI. Morte d'Astolfo Desiderio, Re 190                     |
| 757.     | S CLXXIL Felice, Colono Gli Azionari 192                       |
| 758-761. | CLXXIII. Ansilberga, figliuola di Desiderio 195                |
| 761.     | S CLXXIV. Placiti avanti Gisulfo, Duca di Spoleto . 194        |
| 762-763. | S CLXXV. Dritto di Padronato fra' Longobardi 195               |
| 764.     | S CLXXVI. Sentenza di Peredeo, Vescovo di Lucca . 196          |
|          | S CLXXVII. Campi Comunali del Lucchese 197                     |
| 765.     | S CLXXVIII. I Monetari Longobardi 198                          |
| •        | S CLXXIX. Cunimundo del Sirmio I suoi servi tri-               |
|          | butarj                                                         |
|          | S CLXXX. Gli uomini Traspadani                                 |
| 767.     | § CLXXXI. I Romani, Massari di Pistoia 201                     |
| 767-768. | S CLXXXII. Matrimonj fra' servi Longobardi e le Ro-            |
|          | mane straniere Il Pubblico Pascolo di Trevigi. 203             |
| 769.     | § CLXXXIII. Linguaggio giuridico de' Romani diffuso            |
|          | presso i Longobardi Testamento di Grato . 205                  |
| 770.771. | § CLXXXIV. Seconda sentenza di Peredeo 206                     |
| 771.     | S CLXXXV. Il guidrigildo del Prete Valeriano detto             |
|          | Rodulo                                                         |
| 772.     | S CLXXXVI. Bolla d'Adriano Papa risguardo alle terre           |
|          | di Farfa, situate nel Ducato di Roma 208                       |
|          | § CLXXXVII. Le mogli Romane de' servi di Santa Giulia          |
|          | in Brescia Le Arimanne, mogli de' servi di                     |
|          | Farfa, 209                                                     |
| 773.     | § CLXXXVIII. Ageperto, Clerico, e Mundualdo di sua             |
|          | sorella Zecca pubblica di Trevigi 211                          |
| 774-775. | § CLXXXIX. Fine del regno Longobardo Venuta de'                |
|          | Franchi e delle leggi personali di ciascun popolo. 212         |
|          | § CXC. Nuovo popolo di Romani Teodosiani e Giusti-             |
|          | nisnei, chiamato da Carlo nel regno Longobardo. 214            |
|          | § CXCI. Progenie de' Romani conquistati da' Duchi e            |
|          | da Rotari                                                      |
| 775.     | S CXCII. Aimone, Guargango in Viterbo 216                      |
| 776-777  | S CXCIII. Giudizj contro Sinualdo, Vescovo di Rieti . 217      |
|          | S CXCIV. Testamenti di Totone e del Vescovo Peredeo. 219       |
| 7787     | S CXCV. Capitolare d'Arechi sul guidrigildo de' Preti          |
|          | e Monaci                                                       |
| 779      | § CXCVI. Primo Capitolare di Carlo pel suo regno d'Italia. 221 |
| 781-782  | S CXCVII. Dignità civili e politiche de Vescovi Lon-           |
|          | gobardi                                                        |
| 782-783  | . § CXCVIII. Provvedimenti di Pipino, Re d'Italia, sulle       |
|          | leggi personali di ciaccun panala                              |

| Anni     |                                                          | Pag. |
|----------|----------------------------------------------------------|------|
| 283.     | & CXCIX. Abolizione della legge 300 di Rotari su' Guar-  |      |
| •        | gangi Ristringimenti ed allargamenti dell'altra          |      |
|          | sugli Scribi                                             | ivi  |
| 785-786. | § CC. I Sacerdoti e gli Arimanni di Lucca                | 226  |
| 787.     | S CCI, Stato del guidrigildo nel regno Italico di Carlo. | 227  |
| 787-788. | § CCII. Cessione della provincia, che poi fu detta Pa-   |      |
|          | trimonio di San Pietro                                   | 228  |
| 793.     | § CCIII. Nuove leggi di Pipino pel regno Italico         | 229  |
| 797-798. | § CCIV. Placito Longobardo La Falcidia nel regno         |      |
|          | Italico                                                  |      |
| 798?     | § CCV. La legge Romana d'Udine                           |      |
| 798.     | § CCVI. Nuova riforma della legge Salica                 | 233  |
|          | § CCVII. Se Carlomagno avesse voluto affrancare gli      |      |
|          | Aldii ed i servi del regio patrimonio, facendoli         | _    |
|          | passare alla cittadinanza Romana                         |      |
|          | § CCVIII. J Lambardi o Longobardi per eccellenza         | 236  |
|          | § CCIX. Se questi Lambardi od Ottimati Longobardi si     |      |
|          | chiamassero semplicemente abitatori d'un luogo.          |      |
| •        | § CCX. La parte pubblica in Verona                       |      |
| 800.     | § CCXI. La legge Romana in Lucca                         |      |
| 0        | S CCXII. Carlomagno, Imperatore e Console                |      |
| 801.     | § CCXIII. Capitolare sul Giudizio de' Vescovi            | 24   |
|          | § CCXIV. Capitolare sulle piasse e le cloache del regno  |      |
| t .      | Longobardo                                               | 24.  |
|          | del nono secolo                                          | ~ .  |
|          | S CCXVI. Nuovo guidrigildo pe' Vescovi ed Ecclesia-      | 24.  |
|          | stici del regno Italico                                  | 24   |
|          | S CCXVII. Nuovo guidrigildo pel nuovo popolo Romano      | -4.  |
|          | Giustinianeo del regno Longobardo                        | -4   |
|          | S CCXVIII. Capitolare di Carlo intorno alle leggi per-   | -9   |
|          | sonali de' nuovi popoli del regno Longobardo .           | 24   |
|          | S CCXIX. Continuazione. — Conferma della legge degli     |      |
|          | Scribi risguardo alle successioni                        | 250  |
|          | S CCXX. I Benefici                                       |      |
| 806.     | S CCXXI. Trasfusione del dritto Longobardo in Roma       | -    |
|          | e nell'Esarcato di Ravenna                               | 25   |
|          | § CCXXII. Condizione del Patrimonio di San Pietro .      |      |
|          | § CCXXIII. Giudicato di Romano, Duca, in Viterbo.        | 25   |
| 807.     | S CCXXIV. Primo esempio d'una professione di legge       |      |
|          | Romana in Lucca                                          | 25   |
| 809.     | § CCXXV. Preti Livellarj Un Maestro di musica.           |      |
|          | - Capitolare delle Zecche                                | 25   |
| 811.     | S CCXXVI. Obbligo de' Vescovi Longobardi risguardo       |      |
|          | , , , , ,                                                |      |

|          | 011                                                                                                       |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aoni     | Pa                                                                                                        | ε. |
| 811.     | CCXXVII. Esempio d'una carta secondo il dritto Ro-                                                        |    |
|          | mano ed innanzi ad uno Scriba fra due Longo-                                                              |    |
|          | bardi                                                                                                     | 3  |
| 812.     | § CCXXVIII. Giudicato alla Longobarda in Roma nel<br>Palazzo Lateranense                                  | 0  |
| 812-813. | § CCXXIX. Giudizi ed atti Longobardi fra gli Eccle-<br>siastici del regno d'Italia                        | •  |
| 8:4-8:5- | § CCXXX. Allargamenti del nuovo Comune Longobar-                                                          |    |
| 815-819  | do. — Legge sulle consuetudini 262  S CCXXXI. Nuove leggi di Ludovico interno al gui-                     |    |
|          | drigildo                                                                                                  | 5  |
| 823      | § CCXXXII. Capitolare d'Olona ed altre leggi di Lota-<br>rio.— Ritorno delle vedove Romane alla lor legge |    |
|          | personale                                                                                                 | 5  |
| 824.     | § CCXXXIII. Se fosse libero a ciascuno in Italia il pas-                                                  |    |
|          | saggio da una legge personale all'altra 26                                                                | 8  |
|          | § CCXXXIV. Affetto de' Barbari per le loro leggi per-                                                     |    |
|          | sonali                                                                                                    | 9  |
|          | § CCXXXV. Il cinquantesimo anno dopo la conquista                                                         |    |
|          | di Carlomagno risguardo agli stranieri 270                                                                |    |
|          | § CCXXXVI. Scelta della legge in Roma 27                                                                  | 1  |
| 829-     | § CCXXXVII. Studj di dritto Romano alla Corte de' Re                                                      |    |
|          | Franchi Libro d'Agobardo contro i duelli giu-                                                             |    |
| 833.     | disiarj                                                                                                   |    |
|          | S CCXXXVIII. Giudicato di Siena                                                                           |    |
| 835?     | § CCXXXIX. Querele di Floro, Diacono di Lione 27. § CCXL. Combattimenti giudiziari per le Chiese nelle    | 2  |
| 837?     | Gallie                                                                                                    | Q  |
| 837 ?    | § CCXLI. Legge di Ludovico per le Chiese del regno                                                        | -  |
|          | Longobardo                                                                                                |    |
| 840-858. | S CCXLII. Atti Longobardi d'alcune Chiese del regno                                                       |    |
|          | Italico dopo la legge di Ludovico Pio 28:                                                                 | ,  |
| 864.     |                                                                                                           |    |
|          | S CCXLIV. Incmaro di Reims Le Tregue di Dio. 28                                                           |    |
|          | S CCXLV. Capitolare Beneventano di Ludovico II sul                                                        |    |
| ,        | servizio militare, secondo la ragione del guidri-                                                         | ,  |
|          | § CCXLVI. Fondazione della Badia di Casauria vivente                                                      |    |
|          | a legge Longobarda                                                                                        | 8  |
| 868.     | S CCXLVII. Professione di legge Romana in Salerno.                                                        |    |
|          | - Pietro, Console e Duca                                                                                  | q  |
| 870.     | § CCXLVIII. Ordini beneficiari per gli Ecclesiastici                                                      |    |
| ,        | del regno Longobardo iv                                                                                   | ri |
| 872-874- | S CCXLIX. Placito di Valva e di Casauria 29                                                               |    |
|          |                                                                                                           |    |

| Anni      |                                                            | Pag |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----|
| 874-880.  | S CCL. Lettera di Giovanni VIII al Clero, all'Ordine       |     |
|           | ed alla Plebe di Valva                                     |     |
|           | S CCLI. Gli Scabini Romani                                 |     |
|           | § CCLII. Placito del Montefeltro                           |     |
|           | S CCLIII. Vitaliano, Console in Ravenna                    |     |
|           | § CCLIV. Abolizione solenne delle Curie nell'Italia Greca. |     |
|           | § CCLV. Professione di legge Romana in Bergamo .           | 297 |
| 900-915.  | S CCLVI. Se al tempo di Berengario I, Imperatore, ces-     |     |
|           | sasse in Italia il predominio de' Franchi                  | 298 |
| 900-945.  | S CCLVII. Atti fra uomini di nazioni diverse, pertinenti   |     |
|           | al nuovo Comune Longobardo                                 | 299 |
| 900-948-  | S CCLVIII. Ecclesiastici viventi a legge Longobarda        |     |
|           | nel decimo secolo                                          | 301 |
| 948.      | § CCLIX. Testamento e lettera d'Attone, Vescovo di         |     |
|           | Vercelli                                                   |     |
|           | § CCLX. Preti Longobardi che passano a legge Romana.       |     |
|           | S CCLXI. Il nuovissimo Comune Longobardo                   | 304 |
|           | § CCLXII. Se i Comuni d'Italia fossero stati d'origine     |     |
|           | Germanica e non Romana                                     |     |
|           | S CCLXIII. Consulte su' duelli giudiziarj                  | 308 |
| 968-969-  | S CCLXIV. Legazione di Liutprando in Costantinopoli-       |     |
|           | - Dispregio d'alcuni Longobardi e d'altri Bar-             |     |
|           | bari verso i Romani                                        | 309 |
| 969-983.  | § CCLXV. Combattimento giudiziario permesso a' Preti       |     |
|           | di Brescia                                                 | 311 |
|           | S CCLXVI. La così detta libertà Romana in Germania.        | 312 |
| 993-999-  | S CCLXVII. Lettera d'Alfano I al Clero, all' Ordine        |     |
|           | ed alla Plebe d'Alife                                      |     |
|           | § CCLXVIII. Traduzione Greca dell'Editto di Rotari.        |     |
| 1000-1014 | S CCLXIX. Terre Comunali di Mantova                        | 316 |
| 1015.     | § CCLXX. Placito di Ferrara                                | 317 |
| 1019-     | § CCLXXI. Legge d'Arrigo I, Imperatore, contro i par-      |     |
|           | ricidi                                                     |     |
| 1619-1022 | a.§ CCLXXII. I Glossatori delle leggi Longobarde           | 320 |
|           | § CCLXXIII. Uso ed autorità della legge degli Scribi       |     |
|           | nel regno Italico sotto Arrigo I, Imperatore               |     |
| 1022.     | § CCLXXIV. Concilio di Pavia intorno alle Curie .          |     |
| 1025.     | § CCLXXV. Scarioni di Santa Maria di Cingla                |     |
| 1034.     | § CCLXXVI. Un Romano, che riceve il Launechildo.           | ivi |
| 1054.     | S CCLXXVII. Nuova trasformazione del guidrigildo.          | 326 |
| 1055.     | S CCLXXVIII. I nuovi Romani del regno Italico com-         |     |
|           | presi nella legge di Arrigo I                              |     |
|           | S CCLXXIX. Legge Gondebalda in Susa                        | 329 |
| 1055-1078 | B-S CCLXXX. Estensione della legge di Ludovico Pio         | 77. |
|           | interne - He Chiese Jall 93 a                              | 33. |

|          |          | 513                                                     |  |
|----------|----------|---------------------------------------------------------|--|
| Aos      | ai .     | Pag.                                                    |  |
| 1000     | § C      | CLXXXI. Fondi Comuneli di Biella 331                    |  |
| 1093.    |          | CLXXXII. Il Comune di Blandrate                         |  |
| 1003     |          | CLXXXIII. Ampliazione del nuovo popolo Romano           |  |
|          |          | fra' Longobardi                                         |  |
| I 100-   | 6 C      | CLXXXIV. Vane paure sulla conservazione del             |  |
|          |          | dritto Romano in Italia                                 |  |
| 35.      | 1137.6 C | CLXXXV. Ritrovamento delle Pandette d'Amalfi. 337       |  |
|          | 6 C      | CLXXXVI. Opinioni del Pizzetti e del Botta 339          |  |
|          | 8.0      | CLXXXVII. Vere parole di Paolo Diacono intorno          |  |
|          |          | agli Aggraveti d'Autari                                 |  |
|          | £ C      | CLXXXVIII. Continuazione                                |  |
|          |          | CLXXXIX. Se gli Anglo-Sassoni avessero conceduto        |  |
|          |          | a' Romani la propria cittadinanza in Inghilterra. 344   |  |
|          | 6.0      | CXC. I Walli o Wallisci d'Inghilterra 345               |  |
|          |          | CXCI, Ultime considerazioni sulla cittadinanza Ro-      |  |
|          | - 3      | mana presso i Longobardi 349                            |  |
|          | 6.0      | CXCII. Conclusione                                      |  |
|          |          |                                                         |  |
|          | Documen  |                                                         |  |
| 751.     | N. I.    | Tre Preti Longobardi giudicati da' Referendarj          |  |
|          |          | del Re Astolfo                                          |  |
| 757.     | » II.    | Un colono padrone d'altri coloni e di servi 356         |  |
|          | " III.   | Formola degli Azionarj                                  |  |
| 760.     | ≈ IV.    | Due Longobardi, che si sottomettono a pagar la          |  |
|          |          | pena del doppio in fondi                                |  |
| 761.     | ₩ V.     | Affrancati posti sotto il Mundio de' Monasteri . 360    |  |
| 775.     | » VI.    | Donazione d'Aimone Voltario, che fu Guargango,          |  |
|          |          | in Viterbo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |  |
| 806.     | » VII.   | Giudicato Longobardo in Viterbo 364                     |  |
| 813.     | ₩ VIII.  | Giudicato e transazione, per effetto della legge 390    |  |
|          |          | di Rotari su' Guargangi, nel Palazzo di La-             |  |
|          |          | terano in Roma                                          |  |
| * N/ M/C | nno 41   | Discourse Dr. of the or move of commercia               |  |
| INIC     | KNU AL   | DISCORSO DI CARLO TROYA, OSSERVA-                       |  |
|          | ZIC      | ONI DI FRANCESCO REZZONICO 371                          |  |
|          |          | ARTICOLO L.                                             |  |
| N.       | L-T      | L. Opinioni diverse sull'argomento 373                  |  |
|          |          | W. Opinione del Troya                                   |  |
| ,,       |          | I. Premesse a schiarimento dell'opinione del Troya. ivi |  |
| ,,       |          | I. Due luoghi di Paolo Diacono chiamati ad esume.       |  |
|          |          | - I vinti Romani sotto i Duchi e sotto Autari 376       |  |
|          | 13       | S. Agilulfo e le manumissioni                           |  |
|          |          | B                                                       |  |

|    |                                                            | Pag  |
|----|------------------------------------------------------------|------|
| N. | X. L'Editto di Rotari                                      |      |
|    | XI. Grimoaldo e il Terzo Stato Imitazioni romane           |      |
|    | fra i Longobardi                                           | 38:  |
|    | XII. Liutprando e la nuova conquista. — L'imita-           |      |
|    | zione de' Romani si estende fra i Longobardi.              |      |
|    | <ul> <li>La legge romana e la legge longobarda.</li> </ul> |      |
|    | - Il Comune                                                | 383  |
| "  | XIII XIV. Carlo Magno L'uso delle leggi personali si       |      |
|    | allarga                                                    | 385  |
| 20 | XV. I successori di Carlo Magno                            | 38   |
| ** |                                                            |      |
|    |                                                            | 38   |
| ** |                                                            |      |
|    | nelle longobarde                                           | 300  |
|    | XIX. Il Comune italiano nel secolo XII                     | 30   |
|    | XX. XXI. Riepilogo e conchiusione                          |      |
|    |                                                            |      |
|    | ARTICOLO II.                                               |      |
| N. | I. Cenni generali                                          | 303  |
|    | · ·                                                        | ٠    |
|    | § I. Della condizione delle persone e delle terre.         |      |
|    | Il. Opinione ed argomenti principali del Troya             | iv   |
| ** |                                                            |      |
|    |                                                            | - 5- |
|    | Medio Evo                                                  | iv   |
|    | ** *** * * * * * * * * * * * * * * * *                     |      |
|    | ***** * *** * *** * * * * * * * * * * *                    |      |
| "  |                                                            |      |
| 12 |                                                            |      |
| "  |                                                            | 404  |
| "  | ZII ZIIISSIINIO T.     | 400  |
|    | § II. La legge.                                            |      |
|    | XII, Opinione ed argomenti principali del Troya            | iv   |
| 77 |                                                            |      |
|    |                                                            |      |
|    |                                                            |      |
| ~  |                                                            | iv   |
| ~  |                                                            |      |
| *  |                                                            |      |
| *  |                                                            |      |
| ~  |                                                            |      |
| *  | XXIL Riassunto                                             |      |
|    |                                                            |      |

## § III. Il Comune.

|             | Pag.                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.          | XXIII. Opinioni ed argomenti principali del Troya 414                                                                      |
|             | XXIV. I liberi Romani ivi                                                                                                  |
|             | XXV. Il Comune di gente romana 415                                                                                         |
| "           | XXVI. Il Comune Longobardo 417                                                                                             |
| " XXVII.    | -XXVIII. Il Comune forense ed il Comune cittadinesco 418                                                                   |
| » XX        | IXXXX. Coesistenza del Comune romano e del Co-<br>mune longobardo 419                                                      |
| n           | XXXI. La lotta dell'elemento romano e dell'elemento longobardo 421                                                         |
| " XXXII.    | -XXXIII. Riassunto e conchiuslone                                                                                          |
| APPENDI     | CE DI CARLO TROYA AL DISCORSO SUI ROMANI<br>VINTI DA' LONGOBARDI.                                                          |
| Osservazion | i preliminari                                                                                                              |
| CAPITOLO .  | 1                                                                                                                          |
| Appi        |                                                                                                                            |
| - 599-      | § 1. Geste municipali di Fermo ivi                                                                                         |
|             | § 2. Della formola Ordini et Plebi 431                                                                                     |
| 601-        | § 3. Paure messe dal Re Agilulfo agli elettori<br>del Vescovo di Milano, 433                                               |
| 603.        | § 4. I possessori de' Dromoni di Pisa , 434                                                                                |
| 667.        | § 5. Distruzione d'Oderzo                                                                                                  |
| 730-        | 54. § 6. Qual era la condizione de' mercatanti, e se-                                                                      |
| 7-0 /       | condo qual legge viveano essi? 436                                                                                         |
| 769.        | § 7. Testamento del Clerico Grato o Grando o<br>Grandone di Monza                                                          |
| 773.        | § 8. La legge 205 di Rotari. — Quali, prima<br>dell'arrivo di Carlomagno, erano le donne<br>viventi a legge Longobarda?441 |
|             | § 9. La legge 229 di Rotari. — Se nel regno Lon-<br>gobardo v'erano liberti di non Longobardi<br>padroni?                  |
|             | \$ 10. Condizione degli affrancati nel regno Lon-<br>gobardo                                                               |
| CAPITOL     | o II                                                                                                                       |
|             | S 1. Differenze fra' nuovi Tributari creati da' Duchi Longobardi, e gli antichi si d'I-                                    |
|             | talia e st delle Gallie 447                                                                                                |
|             | \$ 2. Appravati Romani                                                                                                     |

|          |         |       | Pa                                                   |
|----------|---------|-------|------------------------------------------------------|
|          | 9       | 3.    | Conseguenze necessarie della pretesa divi-           |
|          |         |       | sione delle terre al tempo d'Autari 45:              |
|          | S       |       | Il rozzo Compendio di leggi Romane 450               |
|          | S       | 5.    | Necessità che il Compendio fosse approvato           |
|          |         |       | dall'autorità regia 45                               |
|          | S       | 6.    | Guidrigildo consuetudinario de' Romani . 450         |
|          | 8       | 7-    | Incompatibilità dell'Editto con le leggi Ro-         |
|          |         | •     | mane                                                 |
|          | S       | 8.    | Se i popoli di sangue nè Longobardo nè               |
|          |         |       | Romano furono tenuti all'osservanza del-<br>l'Editto |
|          |         | _     | I vinti Romani furono assoggettati all'E-            |
|          | 3       | 9.    | ditto                                                |
|          |         |       | Considerazioni generali sull'Editto 46-              |
|          |         |       | Cenno su' Comuni d'Italia dopo il Mille. 468         |
|          |         |       | Risalto della cittadinanza Longobarda pres-          |
|          | 3       |       | so gli Ecclesiastici nati Longobardi 471             |
|          | 6       | 13.   | Sacerdoti di sangue Longobardo, che pas-             |
|          | •       |       | sano alla legge Romana 472                           |
|          | 5       | 14.   | Storici e Scrittori Longobardi 474                   |
|          | S       | 15.   | Nuova civiltà Romana dopo il Mille 477               |
|          |         |       | Statuti Beneventani del 1202 478                     |
|          | S       | 17.   | Incertesse sulla condizione dell' Esarcato           |
|          |         |       | di Ravenna 479                                       |
|          | S       | 18.   | Considerazioni particolari sull' Editto 150          |
|          | S       | 19.   | Pericolo d'alcune parole usate da chi parla          |
|          |         |       | della Storia d'Italia 483                            |
| NUOVE    | LEGG1   | Lon   | GOBARDE.                                             |
|          |         |       | i di Rachi                                           |
| · ' II   | Nuova   | Leo   | gi d'Asto!fo                                         |
|          | THUVE   | Deg   | g. a 23.090                                          |
|          |         |       |                                                      |
| BREVIC   | ENNI    | DI    | FRANCESCO REZZONICO SULL'APPEN-                      |
| DICE     | nr C.   | RI    | TROYA AL DISCORSO SUI ROMANI                         |
|          |         |       | ONGOBARDI.                                           |
| PINTI    | DAL     | L     | NGUBARDI.                                            |
| 4-1.     |         |       |                                                      |
| N. I. Ce | nni ger | ierai | i                                                    |
|          |         |       | delle persone e delle terre 494                      |
|          |         |       | 498                                                  |
|          |         |       |                                                      |
| " V, Co. | nchiusi | one   |                                                      |



## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          |   |   |   | 1 |      |
|----------|---|---|---|---|------|
|          | - |   |   |   |      |
|          | - |   |   | 1 |      |
|          | - | - | - | 1 |      |
|          |   |   |   | 1 |      |
| -        |   |   |   |   |      |
|          | - |   |   | 1 |      |
|          |   |   |   | - |      |
|          |   |   |   | - | <br> |
|          |   |   |   |   | <br> |
|          |   |   |   |   |      |
|          |   |   |   | 1 |      |
|          |   |   |   |   | <br> |
|          |   |   |   |   | <br> |
|          |   |   |   | - |      |
|          |   |   |   |   |      |
|          |   |   |   |   | <br> |
|          |   |   |   |   |      |
| form 410 | - | - |   | 1 |      |



